



BIBLIOTECY FACCHESI- SYFF

PLUTEO II



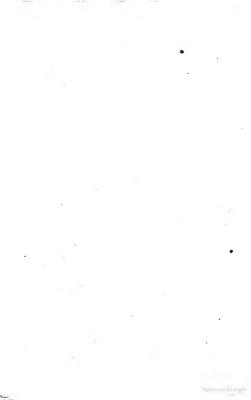

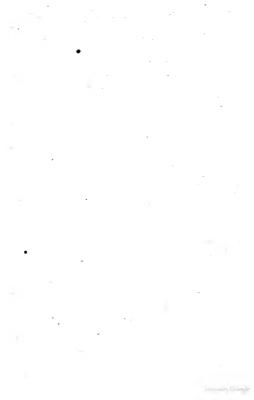

## COMMENTARI

....

## **GUERRA DI CIPRO**

E DELLA

LEGA DEI PRINCIPI CRISTIANI CONTRO IL TURCO

### BARTOLOMEO SERENO

ORA PER LA PRINA VOLTA PUBBLICATI DA M5. AUTOGRAFO
CON NOTE E DOCUMENTI

PER CURA

DE' MONACI DELLA BADIA CASSINESE







PR' BREE DE MONTE GASSES

## A SUA MAESTA'

# PERDINANDO 11.

RE DEL REGNO DELLE DEE SICILIE

SIRE!

Offeriamo alla MAESTA VOSTAA questo primo volume dell' Archivio Gassinese. Esso contiene solenni documenti del come la vera virtù militare generatrice di vittorie, sia quella che si educa nei santuari della Fede; e come la spada de veri battaglieri sia quella che si marita alla Crocc.

Sire, Ella che tanto potentemente muni-

sce i suoi popoli con la forza delle armi, e li contiene con l'esempio nella Fede de loro padri, bacerà queste pagine, quasi ad onorare di fraterno amore que forti, i quali combattendo nelle acque di Lepanto, caddero ai piedi del gonfalone della Croce, che difendevano.

Sire, è ben povera l'offerta che le facciamo: ma agli occhi di un Re, che ama chiamar-

Leads Cough

Baciamo la mano alla M.V. con profondo rispetto e devozione.

Dt Vostra Real Maesta

Dalla Badia di Monte Cassino
Ottobre 1/8/,5
Emiltimi e fedelitimi tudditi
1 noraci deteta arbit di novre exense

Draw sens Grouple

si Padre de suoi popoli, anche lu povertà è decorosa, e potente rivedatrice de cuori. Degnisi la M. V. accogliere queste nostre faile de con montre situdi; e certificarsi della nostra corrirone ne'nostri studi; e certificarsi della nostra corrirospondenza alle cure di coloro, che ha V. M. prespondenza alle cure di coloro, che ha V. M. prespontati agli Archivi del Suo Reame.

### PROLOGO

#### DEGLI EDITORI CASSINESI.

Molto e lungamente avevamo noi nell'animo ravvolto il pensiero di recare in luce le scritture di questo Archivio Cassinese , le quali non ancor conosciute per le stampe potessero arrecare qualche utilità ai cultori delle umane discipline. Solinga alcerto è la stanza che abitiamo; ma se punto non è turbata da quei cittadini rumori, che rubano alla mente i nervi alla meditazione, è però sobriamente vivificata da certa notizia del come procedano gli umani ingegni nella ricerca della Vcrità : per cui leviamo gli animi e gl' indirizziamo per quella via, che le adulte generazioni di questo secolo si vanno aprendo. E fortemente commosse l' animo nostro certo amore, che ci pare alcune volte avventato, alle antiche scritture, per cui, come se alle Biblioteche avanzasse pochissimo di vita, fervorosamente raccogliesi e mettesi a stampa quanto vi ha in esse di sconosciuto. Invero non son tempi a temere, la Dio mercè, di Goti e Vandali guastatori dell'antica sapienza confidata alle carte: il loro torrente passò sopra all' italiano paese, lo purgò, lo ritemperò nella scuola delle calamità ; ora si giovaneggia, e

sembra duratura la vita. Perciò questi accesissimi studi non da timore, ma da purissimo amore della Storia debbonsi derivare. E se ci è dato a procedere nella investigazione delle ragioni di quello, sembraci essere unica e potentissima, cioè la necessità di fermare nel cuore umano le fondamenta della morale scienza; onde su di quelle più sicuro e più libero si levi l'umano intelletto alla scienza dello spirito e del soprannaturale.

Ora la maestra della vita, cioè de'costumi da ordinarsi secondo giustizia, essendo la Storia, e questa non essendo solo ne' libri che contano degli umani fatti . ma bensì anche ne'monumenti delle arti e della parola; è avvenuto che non solo le cronache, ma anche qualunque scrittura che rivelava le industric de nostri maggiori nel coltivare la sapienza, fosse obbietto de' teneri cercatori. Per la qual eosa pochi versi di un rozzo Longobardo, la leggenda di un Santo, un saero sermone, un commentario di Salmi nello scorso secolo era tenuto per miserrima cosa; oggi è raccolto come gioicllo: non perchè noi troviamo pregio o bellezza nelle forme , ma perchè nel pensiero che rivestono troviamo l'anima di quegli antichi. E mentre la Storia narratrice ne fornisce la materia degli andati tempi, i monumenti di quella ce ne forniscono la forma, in elie è tutta la fonte dei morali documenti. Il giudizio dell'avvenire di questa umana progenie è nel passato : in lui è il magistero de' mezzi a conseguire il bene ed a fuggir il male. Più compinta la sua notizia, meno falli-

bile il giudizio : ed a compicre la notizia non basta arrestarsi sulla faccia delle generazioni per vederne le opere, ma è mestieri penetrarle, a vederne anche il pensiero. Infatti a di nostri non troviamo solo privati uomini che Intendono a sporre e comentare le vecchie carte per privato conforto; ma compagnie intere, deputate dal pubblico reggimento alle difficili ricerche; quasi che coloro ehe stringono il freno de' popoli, bene conoscendo i bisogni de' tempi presenti, reputano salutevole l'anzidetta notizia de passati. Così la Francia nobilmente ammendando le colpe di quel furioso travolgimento, per cui le proprie e le forestiere Biblioteche assai patirono, allarga il seno ad ogni maniera di ajuti perchè prosperi lo studio delle antiche seritture ; la Germania, l'Italia, eome nel Piemonto, nella Toscana, e nel rcame Napolitano, e fin la Russia, disseppellisee e spone : parendo che il rimanersene sia argomento di animo schivo c poltro nel cammino della civiltà. Per la qual cosa ci è paruto che a coloro che sono messi alla custodia di antichi manoseritti, non ricereaudoli, e non adempiendo al debito della propagazione della sapienza, possano a buon dritto aceagionarsi o di corto vedere della mente, o di volontà inferma nel bene, o di gelosa superbia. Della qual colpa non volendo noi disonestare e la dignità delle persone e della monastica compagnia in che ci troviamo, con allegrissimo animo rechiamo ora ad effetto un' antico divisamento.

Tuttavolta non vogliamo tralasciar con silenzio, come non sia stato solo conforto al nostro animo questo universale avviamento alle antiche scritture : ma eziandio qualche domestica memoria, che ad un tempo n'è di stimolo e di premio nelle fatiche, in cui ci siamo messi in molta povertà di forze. Due grandi periodi abbiamo sempre dolcemente commemorati nella storia letteraria dell'Ordine di S. Bencdetto; l'uno di conservazione e l'altro di propagazione della sapienza. Quello si chiude tutto nei secoli scuri per barbarie, che chiamiamo Medio-evo, questo ne' tempi di rinascenza e di perfetta civiltà. Del primo periodo non diciamo, e perchè notissimo, e perchè il ragionarne, per la grandezza de benefici che arrecarono que' Monaci , potrebbe sembrare immodesta la lode in queste pagine. Del secondo diremo; ma se una sola parola basti al dirne, non è a riputar povero il subbietto, ma troppo grandi coloro che lo formano. Noi accenniamo alla Congregazione dei Francesi Benedettini, detta di San Mauro. Essi formarono, e son pochi nella umana storia di questi formatori, la scienza Diplomatica e Cronologica, (1) fondamenti della Storia; e perchè veramente avevano la mente feconda de'suoi canoni, nelle opere scritte dopo l'impero di Augusto fino al sccolo della rinascenza tenuero il magistero della critica. I Padri che illustrarono colla dottrina la Chiesa, (2) i Martiri che la confermarono col

<sup>(1)</sup> De Re Diplomatica - L'Art de verifier les Dates.

<sup>(2)</sup> Editio Patrum - Acta Martyrum Ruinart,

sangue, ricevettero nelle loro seritture e ne'loro fatti il suggello della autenticità per mano di quei sommi : e de'Monaci di S. Benedetto usò la Provvidenza a guarentire le fonti della Divina tradizione da' suoi nemici, cioè dalla superstizione e dall' ignoranza. La Chiesa Francese ebbe per essi una storia, (1) maravigliosa per ricehezza di doeumenti ed austerità di critica : e come se poco fosse stato la illustrazione storica di quasi tutta la Francia, per la Germania per l'Italia si seontravano i Mabillon i Montfaucon (2) cereatori di scritture nelle biblioteche, e parevano uomini ehe allora imprendessero qualche servigio per quelle discipline, di cui avevano già tanto meritato bene con opere che hanno del prodigio. Ed è bene avvertire come costoro in Francia fossero soli in quei lavori, essendo le menti tutte volte ad una filosofia che sorgea sulle rovine di quella di Descartes, terribile quanto i civili rivolgimenti che ingenerarono. In guisa che, se que' monaci non fossero stati, i presenti cultori della Storia avrebbero dovuto intendere a disperate fatiehe in terreno selvaggio e non tocco.

Basterebbero questi soli a formare l'anzidetto periodo di propagazione, e perciò tueerenumo degli altri, se non paresse che negli altri paesi i monaci per ingloriosa ignavia si riposassero sulle memorie de loro maggiori, e non altro. La storia della Badia Gotwicense, la grande Collezione di

<sup>(1)</sup> Gallia Christiana Sammartani. (7) Iter Italicum — Bibliotheca Bibliothecarum.

antiche opere sconosciute fino a' suoi tempi del Pez, (1) quella de'Concilii Spagnuoli dell' Aguir, il Bacchini, il Ouirini, il Gattola, il Federici, il de Blasio, ed altri chiarivano gli uomini dello scorso secolo, che se non era nelle Badie di Germania di Spagna e d'Italia como in Francia quel moto negli studi diplomatici, comune, perseverante e concorde, appariva negl' individui quell' indole operosa dell'Ordine di S. Benedetto in quella maniera di lavori. Della quale differenza, e singolari condizioni de monaci francesi è tutta la ragione nelle morali vicende delle altre Badie. La riforma di Don Didier non si stesc oltre la Francia; perciò in Francia fu tutta una Congregazione di dotti, ed altrove non furono che uomini cruditi. Le signorie feudali dei monasteri Tedeschi eran troppo pesanti e nemiche dell' alacrità delle menti: e queste signorie che se ne andavano da'Chiostri chiamate fuori dalle filosofie di Giuseppe II, dalle intolleranze de' popoli , e da un secolo che rinnovavasi, sviavano troppo le menti degl'italiani monaci. Perciò, se quell'opera che ponevano, come era loro debito, a guarentire, a disendere la feudalità monastica, che dai tribunali civili implorava soccorso, avessero speso nei più severi studt della Storia, forse più grande sarebbe stato il loro numero e più reverendo. Ma da ciò appunto è a derivare il debito di onorare più altamente la loro memoria, perchè rotta la volontà

<sup>(1)</sup> Chronicon Gotwic. - Thesaurus Anecdotor.

dalla ragione del monachismo, pure ottimamente meritarono della Storia.

Questo periodo di propagazione che noi accenniamo solo, per addimostrare donde fosse venuto il domestico conforto, che ci cresce le forze, e ci leva a speranza di ben fare, nella pubblicazione che imprendiamo de' MSS. di questo Archivio, mirabilmente ha parlato ne' nostri cuori in quelle lettere autografe di molti valentuomini, che conserviamo, indiritte ai monaci di questa Badia nello scorso secolo, e trattanti appunto del fervido studio che si poneva, specialmente dai Francesi monaci, nella Diplomatica e nella Storia. Quel volgersi delle menti a Monte Cassino o per consiglio o per diffondere la notizia delle loro opere, accennava che oltre alle materiali risposte, che quelli ricevevano da' Cassinesi di que' tempi, si aspettassero una morale risposta, cioè di veder noi desti come essi e laboriosi, a non lasciare infecondo il tesoro della solitudine e delle memorie, che formano il germe di ogni bello operare degli umani intelletti. Ora ci poniamo a rispondere ai loro desidert : ma nell'alacrità delle nostre volontà non è chi non vegga come siam crudamente combattuti dalla pochezza del numero dei monaci nelle fatiche, dalla sottigliczza del censo e dalla povertà delle nostre menti. Ma a buon volere Iddio aiuta, e con Dio tutti i buoni ed i veri amatori della Sapienza.

Adunque messici a ricercare da gran tempo questo Archivio, abbiamo trovato che in esso siano molte cose pregevoli, e degne della pubblica luce si tra le carte e pergamene, che tra i Codici MSS. Molto più riceo alcerto sarebbe stato
il trovato, se questo bel tesoro di scritture conservato fino a nostri giorni dalla tenera cura de monaci, insidiato da 'terremoti ed umane ribalderic,
non fosse stato anche celatamente seemo di molti
MSS. Pereiò è bene, che tanto non si allarghi
l' animo all' espettazione, ma sia questa temperata
dalla non grata considerazione delle anzidette ragioni. Dalla distinzione di carte e di MSS. conseguita la distinzione de' nostri lavori, incominciando dalla pubblicazione de' MSS.

Primo tra questi , non per antichità o per pregio , ma per elezione si è il bellissimo MSS. in 4.º autografo, che ha questo titolo: Commentari della Guerra di Cipro. L'autore al tutto finora seonosciuto, e il pregio di questa storia ci conduce a satisfare al debito, che corre ad ogni primo editore di un libro, cioè a ragionare dapprima di esso autore e dell'opera che si reca a stampa.

Ed incominciando a dire dell'autore, ci duole che si prestante serittore povero di rinomanza siasene morto tra silenzi del chiostro, senza che fosse stato alcuno raceomandatore ai posteri della sua memoria. Tuttavolta se poehissimo potremo contare de' fatti della sua vita, pensiamo che molto pur sia quello che possiamo attingere dalle sue scritture, perela sappiano i leggitori essere stato il Sereno onoratissimo Cavaliere, e tra gli scrittori del XVI. secolo veramente nobilissimo per tutti que pregi di giudizio e di serivere, che fan me-

stieri perchè alcuno raggiunga il venerando ministero della Storia. Non è dubbio che il Sereno sortisse i natali in Roma, trovando ne' suoi MSS. chiamarsi Romano: del tempo del suo nascimento non possiamo che congetturare, affermandolo avvenuto in sul ventesimo anno del secolo, o ad un bel circa, come sarà chiaro da quello che in processo diremo del tempo della sua entrata nel chiostro, e della sua morte. Il Marchese Giuseppe Melchiorri illustre Archeologo, presidente del Museo Capitolino, adoperò molto studio a rinvenire nell'archivio del Campidoglio qualche notizia, che toccasse de' genitori del nostro Sereno; ma gli andò fallita la ricerca, imperocchè di que' Sereni che trovò anche creati cittadini Romani, o deputati in Roma a qualche pubblico ufficio, non è alcuno che avanzasse Bartolomeo per antichità di tempo. Bensì veniamo chiariti dalle notizie gentilmente recateci dal Melchiorri, che la nobile gente de Sereni abitasse anche la città di Recanati, avendo trovato diploma indiritto nel 1638. Illustri Viro Petro Sereno Recanatensi ex nobili familia, per cui veniva ascritto alla Romana cittadinanza. Inoltre risapemmo come un Francesco Maria Sereno fosse stato Maresciallo di Castel S. Angelo nel 1638 : Caporione del quartiere S. Angelo nel 1677; e Caporione del quartier Ripa nel 1685; ed un Antonio Sereno Caporione del quartiere Pigna nel 1686. Ambo Romani ; e perciò è a dire, che se costoro furono della stessa famiglia di Bartolomeo, costui s'ebbe forse fratelli che ne

prolungarono la discendenza. In alcune scritture che sono nell'Archivio Cassinese toccanti certo negoziuccio di Bartolomeo intorno ad una parte di casa, che possedeva in Roma, trovammo, che sua madre fosse certa Francesca Pacina.

Non sappiamo de' primi anni di sua vita e de' suoi studi; na ponendo mente in questi commentari come il cuoro dell'autore fosse egregiamente temprato ad ogni generoso affetto di virtù, adorna la mente di molte lettere, e nudricato di maschia filosofia, intanto da entrare tra' primi storici del cinquecento, è chiaro che lo avessero amorevolmente educato ad ogni più nobile fatto. Fu Cavaliere, titolo del quale è così tenero, che non ne patisce l'abbandono sempre che di se ragiona. Ma a quale delle sacre milizie apparteneva? Non pare a quella degli Ospedalieri di S. Giovanni, perchè nella guerra di Cipro non sulle Maltesi, ma sulle papali galee combattette.

Egli nato di nobile gente si appigliò al mestre delle armi come a quello, che nel XVI. secolo per le molte guerre che si esercitavano, apriva larga la via agli onori ed alle ricchezze. A mezo del XVI. secolo , come Dio volle , cransi hen fermate le varie signorie italiane, come quelle dei Medici , de l'arnesi, e quelle più antiche degli Estensi , dei Duchi di Savoia ; ed crano le pubbliche cose messe in certo ordine , tra per la robustezza di questi Principi, e la stanchezza dei popoli. Quelli imperavano, perchè forti e sostenuti dalle grandi Monarchie di Francia e di Spagna , che oc-

eupando le estreme parti dell'Italia, ne penetravano le interne, e le moderavano a lor talento; e perchè sicuri nel progresso del tempo per la fermata legge delle successioni. Questi, cioè i popoli, obbedivano perchè costretti, e scemi di spiriti malamente spesi nelle furio delle civili guerre, e nella vana resistenza ai Signorl che li volevano sovrastare. Le ragioni di gentilizle domlnazioni mutarono anche quelle della milizia italiana. Finirono i Capitani e le millzle di ventura, terribile generazione di uominl, alimento delle italiano discordio, perchè venderecel, dissoluti di disciplina, e per la natura delle armi impotenti a dar termine a qualche grave discordla con finali battaglie. A queste milizie successero le regolari e le disciplinate, come alle incerte dominazioni successero le stabili, e durature per successione. Laonde a mezzo di questo secolo XVI. lo entrar nella milizia non era un'impugnare spada per plebea cupidigia d'oro e di sangue, ma per tutelare la giustizia e per puro desiderio di gloria. In guisa che quell'antica virtà cavalleresca del medioevo sl ridestava sotto altre forme. Quella si eccitava al pietoso pensiero della Religione e dell'amore, questa agli stimoli di una nobile ambizione di meritar bene del Principe e della Patria, onde venivano le ricchezze e gli onori. Tuttavolta poichè la potenza turchesca minacciava sempre da vicino la Cristianità, ed era spesso a guerreggiarsi infedeli, avveniva che di coloro, i quali si addicevano alle armi, alcuni entravano ai servigi de' Principi per onesto desiderio di onori e di riechezze, altri

poi accorrevano per più nobile conforto di pura gloria ove strepitavano le armi turchesche, andando ad osto per cagion di Dio: e questi ultimi tenevano colla pietà de' loro cuori, e la virtà delle loro braccia viva la memoria di que' valorosi, che ammogliando la Fede agenerosi spiriti guerreschi, andarono un giorno a liberare il gran sepolero di Cristo.

Fra questi ultimi possiamo noi collocare Bartolomeo Sereno, il quale, troviamo, non avere in altre guerre militato, che in quelle in cui era a difendere l'onor di Dio e la salute de Cristiani contro gli infedeli e gli eretici. Rodeva le viscere del reame francese la maladetta razza degli Ugonotti. Carlo IX di Valois sentivasi un di più che l'altro infermo a contenerla; paci disonorevoli e brievi manifestavale questo poco vigore; intanto abborriva dal chiamare stranieri armati a sorreggerlo. Pur si arrese alla necessità, e trovando Papa Pio V. paratissimo a tutto fare a sterminare eretici, lo richiese di oro e di soldati italiani, che venissero ad aiutarlo contro gli Ugonotti. S'ebbe i desiderati soccorsi. Il Papa assoldò quattromila fanti e mille cavalli ; un'altro migliaio di fanti e centinaio di cavalli assembrò il Duca Cosimo di Firenze, Italiani tutti; e sotto la condotta del Conte di Santafiora furono spediti in l'rancia. La egregia difesa di Poitiers e la battaglia di Montcontour vinta da costoro contro tutto lo sforzo degli Ugonotti levarono altissimo grido della virtù di quegl'Italiani, che nelle pagine delle straniere storie spesso lasciarono il loro nome testimone di quel valore, che i forestie-

ri tanto spesso in questo nostro paese sconobbero. Ventisettte bandiere guadagnate furono dal Santafiora mandate in Roma, e sospese nella Basilica Lateranense a memoria di quei gloriosi fatti. Fra coloro che andarono ad oste in Francia contro gli eretici troviamo il nostro Sereno. Costui toccando nel primo libro dei suoi Commentari del zelo di Papa Pio contro gli eretici, recita queste cose » . . . . » poichè non solo contra i Turchi, che nel suo ponn tificato più fieramente tentarono di opprimere la » Cristiana Religione, ma contro i perfidi Ugonotti » eretici nella Francia, a Dio ed al Re loro fatti ru-» belli ( di che non potremo fare , che molte cose » in questi Commentari, non rammentiamo) con » tanti affetti propugnatore di essa Raligione mo-» strossi, che aggiunte le forze ecclesiastiche a » quelle di Carlo IX. di Valesio, che allora cristia-» nissimamente regnava; non meno memorabil vit-» toria di essi Ugonotti in una general determinata » battaglia, nella quale io, come in questa nava-» le (di Lepanto) che scriveremo, per singolar » benefizio di Dio mi trovai a combattere ed a » guadagnare nel piano tra Mirabello e Mont-» contorno : di quella che con la sua armata.... »

Ma un più grosso nemico metteva terrore in que tempi a tutta la Gristianità, cioè il Turco. Dalla caduta del trono di Gostantino fino ai tempi che discorriamo erano stati gli animi di tutta Europa assai trepidanti a guardare come smisurata crescesse la potenza de' successori di Maometto II. Costoro impadronitisi di Costantinopoli non erano più con-

tenuti dagl'imperatori Greci e da Crociati e da quei Principi che per ambizione e per odio alla loro setta andavano a combatterli. Quelli non erano più tempi di Crociate; ne i Principi, cioè i grandi, avevano tanto poco a curare in casa propria, da pensare a'Turchi. Perciò potentissimi per ampiezza di dominio, per animalesco popolo che imperavano, e per perizia delle cose marittime che andavano acquistando, como prima furono assaliti dai Cristiani, ora i Cristiani assalivano nelle loro terre. In questi assalti turcheschi Venezia, come plù proceduta ne' paesi di levante pel commercio e le sue possessioni, era più scoverta degli altri stati occidentali, e prima ad accogliere gl'impeti degl'infedeli, se a navali spedizioni si ponevano, potendo questi sprolungarsi sui confinanti mari Adriatico e Jonio, e ferirne le spiagge. Ma più pericolante anche della stessa Repubblica Veneta era l'impero d' Austria; il quale era esposto all' impeto dello sforzo terrestre della Turchia, più potente del navale, e perchè di genti e di danaio abbondava il Turco, e perché nella perizia delle cose navali era avanzato dagli abitatori delle coste italiane, antichi e provati maestri. A questa dilatazione d'imperio erano condotti gli Ottomani non solo da quella ingenita ambizione dell'umano cuore non contenuta dalla riverenza della giustizia; ma anche dall'opposizione della religione maomettana alla Cristiana, accresciuta dalle tradizioni domestiche delle antiche guerre de' Crociati , e da certa esuberanza di popolo, che nel dilatarsi su confinanti paesi offeriva una simiglianza alle impetuo-

se irruzioni de' Barbari sovvertitori del latino Impero. Quel continuo minacciare de Turchi d'invadere l'Occidente era una minaccia terribile alla Religione e alla civiltà in tempi, in cui ristorata dalle calamità patite ne' tempi barbari, andava toccando l'età della sua virilità, per virilmente procedere. Laonde poichè i Romani Pontefici furono e saran sempre deputati da Dio a tutela della Fede e della morale de popoli; più degli altri Principi, santamente opposero il pontificale petto al comune nemico. Dalla presa di Costantinopoli in poi troviamo specialmente quel Niccolò V. Callisto III. Pio II. e V. essere stati una maraviglia di vigilanza di prudenza e di zelo nel confederare i Principi contra i Turchi, e nel profondere ogni maniera di aiuti a sorreggere i combattenti per la Fede de loro padri. Nè da altro è a derivare quella virtà tutta di Cielo di Alessandro Castreota, detto lo Scanderberg, di Giovanni Unniade, dei Vaivodi di Moldavia, per cui furono fulmini di guerra alla pontificale voce, che annestava alla Croce vincitrice dell'errore le loro spade. Tuttavolta la turchesca potenza soverchiando gl'intoppi che le opponevano i fedeli di Cristo; e nel XVI. secolo conquistata la munitissima Rodi, invasa l'Ungheria, stretta di assedio la imperiale Vienna, conquassato quel saldissimo propugnacolo della Cristianità, Malta, condussero in loro balia il reame di Cipro. Questo fu il più pericoloso conquisto: Venezia perdette un baluardo, che l'assicurava dalla Soria e dalla Cilicia; e si aprì il Turco le porte del Mediterraneo; pericolaya la stessa Roma, Pio V. tutto preso da quell'ardore, che rese a mò di dire onnipotente Urbano II. nel Concilio di Clermont, con tutti i nervi della papale potenza aduna e ferma i Principi in una Lega, per cui fu mossa la guerra contra i Turchi, contata dal nostro Autore.

Come furono bene stabilite le ragioni della Lega, e si venne in sull'assoldar gente per la difficile impresa, nolti valentuomini illustri per chiarità di sangue e militari virtù, proffersero le braccia ed il cuore alla santa guerra. Cristo crocifisso ritratuo sul gonfalone della Lega santificava, specialmente nei petti italiani, quel valore, che splendidissimo apparve di freseo nel francese reame: e quando gli occhi di nn guerriero cristiano affisano quella immagine, che lo invita à combattero le guerre del Signore, egli non è rattenuto dagli agi domestici, non allettato dalla preda e dagli onori, ma corre alle battaglie portato dalla Fede, che gli sorregge il braccio, e gli fa seutire su la fronte la corona, che solo dispensa il Dio degli eserciti.

Fra questi fu il Cavaliere Bartolomeo Sereno, il quale con caldissimi spiriti e virtù intemerata durò in tutta la guerra ai servigi delle cose cristiane. Creato il veramente Romano Marco Antonio Colonna Luogotenente della Lega e Capitano delle galee del Papa; ed Onorato Gaetano siguore di Sermoneta preposto alle milizie, Sereno ebbe da questo l'incarico di assoldar mille e seicento fanti, ripartiti in otto compagnie. Difficile deputazione, poichè tutti rifuggivano dal militare

sulle galee per la moria, la quale l'anno innanzi aveva disertata l'armata, e per la carestia delle vettovaglie. Tuttavolta tanto bene si adoperò il Sereno in questo negozio, che felicemente lo condusse a termine; e « con maraviglia di ogni uo-» mo, innanzi ai quindici di Giugno furono tut-» te le otto Compagnie in Corneto rassegnate e » pagate. E furono anche tanto bene armate, e » piene di buonissime genti, che rispetto alla bre-» vita e alla difficottà grande del tempo, ne fu la » provvidenza di quel signore lodata.... » Se fu lodata la provvidenza del Gaetano, è a dire che non dovette venire minor lode al Sereno, che condusse il negozio. (1)

Nella famosa battaglia di Lepanto il Sereno tenne le veci di Onorato Gaetano nel governo della Grifona; e in quella terribile fazione navale tanto virtuosamente combattette, che venuto a fiero scontro colla galea del famoso corsaro Caracoggia e quella di Ali, entrambi costoro ammazzò, ed ottenne in suo potere le loro galee.

Quanto fu gloriosa a 'Cristiani la vittoria che toccarono nelle acque di Lepanto, tanto fu sterile ne'suoi effetti, che certo avrebbero potuto essere di finale rovina all'Impero turchesco. Giò è con tutta l'amarezza dell'animo contato dal Sereno, che affisando solo colla mente il bene delle cose Cristiane, non si avvedeva, che quella Lega non poteva lungamente durare, e perchè il più potente di essa Lega, lo Spagnuolo Filippo, temeva di Francie di essa Lega, lo Spagnuolo Filippo, temeva di Francie.

(1) Lib. 1. p. 115.

cia, ed cra turbato dalle commosse Fiandre; e perchè le gelosie di stato ( c ve n'erano molte tra Spagna e Venezia) impedivano che gli animi de'confederati si tenessero in quella concordia che è fondamento delle Leghe; perciò mentre ancora risuonavano nelle corti le papali esortazioni a novelli sforzi contra il Turco, e Venezia faecva le viste di voler rinfrescar la guerra con nuovi militari apparecchi, il Sereno picno di maraviglia riseppe della pace conchiusa nel Marzo dell'anno 1573, tra l'Impero Ottomano e la Repubblica veneta. Questa notizia gli andò proprio al cuore; c perchè vedeva sterilito il frutto della riportata vittoria, e falliti i disegni del Pontefice suo Signore, e perchè ne provava danni particolari. Aveva ricevuto inearico da Camillo di Correggio Capitano di quella Repubblica di levar tre compagnie di soldati nello stato papale; alle quali, mentre con molta spesa per le mie piccole forze attendeva, ecco che la pace tra' Veneziani e il Turco si conchiude : ed a me resta il danno di avere i miei soldati presso a due mesi trattenuti.

Purtuttavia egli non rimise dal proposito di armeggiare contra i Turchi; e andò come venturicre nell'esercito condotto da D. Giovanni d'Austria al conquisto di Tunisi, che nell'anno 1573. venne in suo potere. Ma nell'anno appresso ingrossata l'oste turchesea, precipitarono tanto malamente le cose cristiane in Africa, che il forte di Tunisi, con tanto magistero fatto costruire da Gabrio Serbellone, e la Goletta tornarono in balia de Turchi con molta uccisione de Cristiani difensori, e colla priglonia del valoroso Serbelloue. Certo che fu avventurato il Sereno, campando dalla strage e dalle catene turchesche. Di che forse grato al Signore, e forse fastidito delle umane cose, vagheggiò la pace del Chiostro, e la venne cercando al cadere dell'infausto anno 1574, nella Badia di Monte Cassino.

Era in fiorentissimo stato questa Badia in quel tempo, e per vigore di disciplina, e per merito de' monaci che l'abitavano. Erano corsi non molti anni da che congiunta alla Congregazione di S. Giustina di Padova, erasi ringiovanita per novelle Costituzioni, e rinfrancata dai danni arrecatile dai Commendatari, o dalle morali infermità che sempre accompagnano una troppo prolungata e tempestosa esistenza. L'amore alle lettere ed alle arti, tanto carczzate da' Medici, crasi appigliato agli animi de Cassinesi, che adoperando bene il pingue censo badiale, adornavano quella loro famosa sede di belli edifizi, di sculture e pitture quali si operavano in quel secolo veramente beato per le arti. Governava la Badia Angelo de Faggis detto il Sangrino, riputato Poeta, e uomo venerando per dottrina e costumi. Egli accolse il buon guerriero di Lepanto, anelante il riposo dello spirito, che recava la rinomanza di valoroso cavaliere, e queste scritture, che ora pubblichiamo, narratrici di quella famosa guerra, in cui aveva egregiamente combattuto. Lo spogliò delle vesti cavalleresche, e lo vestì del saio monastico; e come è il costume tra Benedettini, gli rimutò il nome di Bartolomeo in quello di Zaccaria, a significare la perfetta rinnovazione dell'uomo interiore.

Dopo un'anno di esperimento il Sereno si votò solennemente, cioé nell'anno 1576. E poichè anche prima dell'annuale pruova sogliono i venuti alla Religione tenersi nell'ospizio colle vesti di laico, è chiaro, come abbiamo affermato, che il Sereno appena terminata l'infortunata guerra in Africa, si recasse a Monte Cassino. Visse da perfetto monaco oltre l'anno 1604, e perciò è a dire che morisse in ben proceduta vecchiezza. Non sappiamo se sia alcun tempo dell'umana vita tanto giocondo, per chi vive della vita dello spirito, quanto gli anni del vecchio guerriero che deposta la spada, si asside a posare nel chiostro a' piedi della Croce; cui, commemorando lo strepito delle armi, e i pericoli della guerra, certo che vanno più addentro nel cuore i gaudi della vera pace.

Dette queste poche cose della vita del Sereno, facciamo ora passaggio allo sue Opere; e prima del secolo in cui le scrisso. Se è stato secolo che più degli altri abbia addimostrato come e quanto le lettere s'informino della ragione dello civili cose, questo si è appunto il XVI. Era una condizione che le favoriva, un'altra che le intimidiva. La cessazione delle guerre municipali e delle fazioni in Italia dava loro bell'agio a rifiorire; le guerre che vi esercitavano i due grandi dominanti spagnuolo e francese, le facevano paurose. Iuoltre la ragion favorevole cra anche accresciuta dalla pro-

tezione de' freschi Signori italiani, specialmente dei Medici; dal moto in che ponevano gli animi degli scrittori i molti fatti guerreschi di quel tempo, e da quell'agitamento di civili negoz}, che sempre accompagna la composizione di novelle signorie, lottanti ancora co' vecchi reggimenti. E la contraria ragione anche ingrandivano i sospetti e la vigilanza di que'principi, che messi all'insolito governo dei popoli, più si guardavano dei vecchi e più potenti governanti. Questa contraria ragione più fortemente si opponeva agli Storici, i quali scrivendo dei fatti avvenuti ai loro tempi, più dei poeti e degli oratori dovevano urtare le moltiplicate ragioni de' principi italiani. Di ciò offeriscono esempio le storie del Nardi, del Nerli, del Segni e del Varchi state lungamente nascoste per paura. Purtuttavia non fu mai tempo in cui l'Italia più abbondasse di valorosi scrittori di Storie, come nel XVI. secolo, ed a quel torno. Gli avvenimenti erano molti e solenni; ed ogni uomo che aveva mente a vedere, sentiva il desiderio di ammaestrare i posteri colla narrazione del veduto. Erano gli eruditi, come il Panvinio ed il Sigonio, che molto chiarirono le antichità Greche e Latine, e la Cronologia: perciò su queste fondamenta ben fermate si potettero più sicuri levare gli storici. E possiamo affermare, che allora l'Italia, scorsi i secoli barbari, riprese il magistero della Storia ( di cui le aveva conservate le ragioni il Villani ed il Compagni) ricevuto da Greci, esercitato da Livio e da Tacito, continuato dal Macchiavello dal Guicciardini dal Pallavicini dal Bartoli, e dal Botta narratore dell'Americana indipendenza. Magistero che non potettero raggiungere gli stranieri, perchè quel narrare alla greca ed alla latina è proprio solo di quel popolo, che per tradizione domestica, o comunanza di cielo, comunque volgano gli umani casi, Latino è sempre.

Ma era un' argomento di storia in que' tempi tanto universale, quanto l'intera cristianità, cioè lo sforzo che questa faceva contro l'islamismo. Era questo un' avvenimento che sebbene suceessivamente si osservava in vart luoghi di Europa, pure per la grandezza e pertinacia del nemico ad ora ad ora richiamava su di se gli animi de' Principi più potenti, e prendeva certa unità, e solennità di sembianze, per la comunanza del pericolo, e per la unità della moral forza che v'infondevano i Papi. Quando si faceva presente e troppo universale il pericolo, la concorrenza de difensori, la potenza di questi, e la santità della difesa, apriva la via a grandi avvenimenti guerreschi, che rimasero memorandi non solo nelle pagine della storia di un sol popolo, ma di tutto il mondo eristiano. Coloro che andavano a combattere i Turchi, sebbene non fossero più tempi di Crociate, apparivano agli occhi de' popoli più venerandi de guerreggianti per ragione di stato, e le loro imprese si rivestivano di certa misteriosa luce, per cui negli andati tempi una battaglia combattuta in Terrasanta era ben'altra cosa, che qualunque altra fazione operata in altra parte del mondo. E la guerra commossa contra il Tureo per la invasione del Reame di Gipro fu uno di que' grandi avvenimenti, che per le anzidette ragioni doveva concitare le menti degli serittori a contarli, come avvenne.

E di questi alcuni ne han trattato, narrando le eose di qualche stato, che prese parte in quella guerra, come sono gli storici Veneziani, o Spagnucli; altri particolarmente lo scelsero ad argomento di storia. Poichè Venezia più ehe ogni altro stato ebbe a resistere alla possanza Turchesca, nei suoi storici più ampiamente si conta di questaguerra di Cipro. Fra questi possiamo ricordare le storie del Morosini e del Paruta, che leggonsi nella Raecolta degli storici Veneziani, i quali hanno scritto per pubblico decreto, ehe sono i due anzidetti, Nani, Foscarini, Garzoni, Bembo, e Sabellieo. Francesco Marosini scrisse con purgato latino delle cose Veneziane dall'anno 1512, fino al 1615: e i suoi libri furono la prima volta stampati in Venezia nell'anno 1623, in un volume in foglio, poi riprodotti nell'anzidetta Raccolta. In questi è molto della guerra di Cipro, e della battaglia di Lepanto. Grave ordinato è il suo raeconto, e vivacissimo nel ritrarre l'anima de'personaggi di che parla, alla Liviana. Quell'acutissimo e senatorio Paolo Paruta in tre libri / ehe sono la metà della sua storia, ehe eomincia dall'anno 1513 e finisce al 1573, pubblicata in Venezia nell'anno 1605 dal Nicolini ) narra la guerra della Lega de Principi cristiani contro Sclimo Ottomano per occasione

del Regno di Cipro, scrivendo con questo sapiente intendimento - « Onde come la presente guerra » contiene successi, i quali come per la varietà, e » grandezza loro prestar ponno quel diletto e quel » giovamento, che prestar suole la cognizione delle » cose fatte; così ho pensato di fare opera degna di » alcun pregio, raccogliendo con grandissima cura » e diligenza tutti i consigli, ed i fatti più importan-» ti, che nello spazio di tre anni, quanto durò la » presente guerra, seguivano.....sperando tesserne » una particolare Historia per soddisfare pienamen-» te alla curiosità che dalla fama delle cose grandi » sarà eccitata in quelli che dopo noi verranno, d'in-» tendere con certo ordine e distinzione così grandi » avvenimenti ; essendo che meglio da tale esempli » ammaestrati, possono traggere alcun precetto uti-» le alla prudenza civile ».

Fra Stefano Lusignano de Predicatori Cipriotto, serisse una Corografia e breve historia dell'isola di Cipro, principiando dal tempo di Noè per
in sino al 1572, stampata in Bologna per Alessandro
Benaccia. In questa storia tocca solo il Lusignano
in die pagine della presa di Cipro. Ma ben preziose e poco conosciute sono le narrazioni di Fra Angelo Calepio Cipriotto, pur de Predicatori, della oppugnazione e dilesa del Regno di Cipro, ed in particolare di quella di Famagosta. Egli intitola con
una epistola questi racconti al suo confrate Lusignano.

Fra tutti gli scrittori di questa guerra finora conosciuti per le stampe ci è sempre paruto che

Monsignor Anton Maria Graziani vada a tutti innanzi per la peculiarità della trattazione, e pregi di storia, Il Graziani Vescovo di Amelia, nato nel 1537 e morto nel 1611, (1) perciò uomo maturo di anni al tempo della Lega e della guerra di Cipro, ne scrisse una storia, che il Tiraboschi chiama bella ed elcgante (2) e di buon latino, stampata pur cura del suo nipote Carlo nel 1624. Il Graziani fu uno di quei cinquecentisti educato a severissimi studi, ed esercitato ai negozi della papale corte. Colto nelle buone lettere e nella filosofia da quel facondo e grave Giovan-Francesco Commendone, poi Cardinale; ebbe dal medesimo i documenti pratici a conoscere gli uomini de'suoi tempi, avendolo scco condotto nelle molte legazioni che esercitò. Fu segretario dell'austero Sisto V. fu deputato Nunzio da Clemente VIII. ai principi Italiani per collegarli contro il Turco; in breve, ebbe mente, ed abbondò di mezzi a sapere e narrare questa Guerra di Cipro. E come delle guerresche cose potè avere il Sereno più certa notizia, egli della condotta de negozi che si agitarono nelle corti, ci pare che questi Commentari uniti alla storia del Graziani formerebbero una compiutissima storia de'tempi che discorriamo.

Non è dubbio che molti altri abbiano scritto di questa lega e guerra, i racconti de quali rimangono ancora sconosciuti nelle Biblioteche. E giova qui ricordare di un Ms. che è nella Biblio-

(2) Stor. della Lett. It. Lib. 3. tom. 7. p. 2.

....

Di Costul ha pubblicato non ha guari dieci libri di Epistole l'Eminentissimo Cardinale Mai nel suo Spicilegio Romano. Tom. 8.

teca Reale di Parigi, il quale dalla intitolazione che porta sembra assai somigliare nella larghezza del racconto a questo del nostro Sereno: è un Ms. segnato n. 2. 32. con queste parole in fronte: « Principali cause, e principio della guerra mos-» sa dal Turco in Cipro contro i Veneziani; e del » Trattato eseguito della Lega fra il Papa, il Re » Cattolico, e Veneziani; col negozio della con-» clusione di essa Lega per il Signor Marco An-» tonio Colonna in Venezia, quando fu mandato » da Sua Santità per questo effetto a quella Re-» pubblica: e di tutto il successo della battaglia » e rotta data dall'armata dei Cristiani a quella » dei Turchi, con diversi e pericolosi accidenti » occorsi avanti - Comparazione di due battaglie » navali memorabili, dei Romani con Cartaginesi » appresso Sicilia ad Einomo; e l'altra dei Cristiani » con Turchi appresso Lepanto a Curzolari a' 7 » Ottobre 1571 » Ed un altro Ms. nella stessa Biblioteca n. 10088, reca la descrizione della battaglia di Lepanto del Commendatore Romegas. Parimenti Ferrante Caracciolo Conte di Biscari, il quale visse nel secolo XVIII. anche scrisse i Commentari delle guerre fatte co'Turchi da D. Giovanni d'Austria, dopo che venne in Italia, e la Vita di D. Giovanni d'Austria. Ma più vicino agli avvenimenti che conta, fu Ferrante Carafa, Marchese di S. Lucido, il quale nel XVI secolo lasciò un Ms. col titolo: L'Austria: dove si contiene la vittoria della S. Lega all'Echinadi, dell'anno 1571, prieghi per la unione; gioie avute per quella; successi avvenuti dopo la vittoria per tutto l'anno 1572.

Fra questi narratori sconosciuti per le stampe era il nostro Sereno, che veramente a buon diritto entra tra'primi storici del secolo XVI. Egli scrisse i Commentari della guerra di Cipro, e della Lega de' Principi cristiani, nel tempo che personalmente intervenne a que'fatti. Sono contenuti in un bel Ms. segnato 672 dell' Archivio Cassinese, in foglio, di 516 pagine. Non cade dubbio di sorte, se affermiamo essere autografo: e i molti pentimenti, e la perfetta somiglianza della scrittura con quella che vedesi in qualche privata carta del Sercno, sono argomenti certissimi di ciò che affermiamo. Sembra che l'autoro avesse in animo di rendere pubblici colle stampe i suoi Commentari, trovando in fronte ai medesimi que'consueti epigrammi c sonetti in lode dell'autore, coi quali nel sedicesimo e decimosettimo secolo solevano le opere veniro in luce, argomento non sempre certo del valore di quelle. Leggo nel Ms. un Epigramma di quel buon verseggiatore latino Geronimo Catena. Possiamo quì recarlo, non sapendo se trovisi ne'suoi otto libri di cosc latine pubblicati in Pavia, nel 1577.

Ad Barth. Serenum Io. Hieronimus Catena. Scribere Trehicio respersum sanguine pontum Tantaque victrici parta trophea manu; Insignes celebrare viros, heroas, et arma Condere veridico gesta, Serene, modo; Nec minus adversum ferro te currero in hostem Haec referunt magni Caesaris acta ducis.

Le quali lodi poetiche se ci mostrano amico il Sereno del Catena, non laseian dubbio, che questi Commentari siano stati letti da questo illustre einquecentista, al giudizio del quale solevano alcuni sottoporre le proprie seritture, come feee Muzio Manfredi innanzi dare in luee quella sua Tragedia bosehereccia, che intitolò Semiramide, stampata la prima volta per Comin Ventura in Bergamo nel 1503. Nè sarebbe una congettura inverosimile ehe quello ehe ha recitato il Catena nella Vita di S. Pio V. della Lega de'Principi cristiani, e della guerra contro i Turehi, sia stato dal medesimo raecolto dai Commentari del Sereno. Poichè egli nella lettera con cui dedica a Papa Sisto l'opera sua, accennando alle fonti onde ha tratto le notizie intorno ai fatti di S. Pio V. afferma, averle attinte dalla relazione in iscritto di coloro, che trattato hanno i negozi. Ed il Sereno non prese poea parte nella esecuzione di quei negozi guerreschi.

Se noi vorremmo giudicare del pregio di questa serittura, sarebbe un preoccupare la sentenza de leggitori, che a loro bell'agio potranno porre ad esame. Purtuttavia non vogliamo passare eon silenzio come questo sia lavoro assai ben eondotto per larga e bene ordinata trattazione; le cose guerresche dal Sereno, perito militare, sono nella loro vera luce disposte agli occhi del leggitore; sobrio, ma giusto il giudizio; libero nel biasimo, pronto alla lode. Come testimone di veduta del'atti, il Sereno descrive con verità, ed il deseritto incolora di

tutte quelle circostanze, che omesse, infermano l'effetto che vuol prodursi in chi legge; abusate, lo falsano. Ciò che affermiamo è mirabilmente chiarito dal racconto della oppugnazione e difesa di Famagosta, e di tutte quelle fazioni militari, le quali e per la perizia dello scrittore nelle cose della guerra e per lucidezza di stile, sono, anzichè risapute, vedute dal leggitore. Ed è veramente singolare il Sereno tra gli Scrittori del suo secolo nell' acconcia significazione di quelle cose che s'appartengono all'arte militare e marineresca; in guisa che non ve n' ha alcuna, che non sia nettamente scolpita sulla pagina per propria appellazione: e di questo dovranno sapergli grado i filologi. Una nobile anima si rivela in questa scrittura . diciamo di quella nobiltà che è nello schietto abborrimento del vizio ed amore alla virtù, consegrato da una religione, che sta proprio nel cuore dello scrittore, e lo governa in tutta la condotta del racconto. E valga ad esempio quella generosa ironia con cui flagella taluni, che malamente provvidero a que' poveri, ma gloriosi soldati campati alla morte nella battaglia di Lepanto, i quali si vedevano tapinar nudi e digiuni; e quella eloquentissima descrizione che siegue di un falso militare, chiusa con quelle poderose parole: Vinca il vero, e perisca il mondo. Sono sforzato di dire; perchè come soldato non posso non odiare coloro, che nemici de' soldati, mentitamente sichiaman soldati. In tempo in cui pel largo imperio della Spagna, e per altre cagioni, che non

diciamo , l'aristocrazia era reverenda per copia di ricchezze, e certe discendenze di sangue, è maravigliosa guella condanna del Portocarrero deputato a difficile impresa, perchè nato di razza superlativa : e quel contrapporre il costume de' Turchi stimati barbari, a quello de' Cristiani, i quali della virtù solo solleciti, non guardavano alle schiatte, quando era a scegliersi uomo per grave e scabro negozio. Non farsi vincere da pregiudizi, è un'accennare a fortissima tempera di animo. Non loderemo quelle troppo prolungate dicerie messe in bocca a que' consiglieri di Selimo nel bel principio di questi Commentari. Era fallo in cui con piacere cadevano gli storici del XVI, secolo, forse per troppa imitazione di Livio, o per dare argomento di facondia. Tuttavolta non possiamo al tutto biasimarli, perchè in que ragionamenti è certa gravità di modi di dire, de' quali non è bene che gli Italiani troppo si dilunghino per tener dietro alle forestiere maniere, che non sono così larghe e solenni come quelle che i Latini scrittori ci tramandarono. Noi certo non conforteremo alcano italiano di mente, a mettere d' un canto, come esempio da imitare quelle, sebbene increscevoli per lunghezza, dicerie del Guicciardini, e le maschie orazioni del Della Casa e di altri per qualche aringa strepitosa per voci e concetti , ma scema dell'interiore nerbo; per cui alla tranquilla meditazione di chi le giudica ammiserisce e muore. Ed a finirla; questa scrittura del Serono di purgato dettato, di bello stile, assai gra-

ta si appiglia all'animo di chi legge, per certa ingenuità di racconto che non fa dubitare della fede del narratore. Imperocchè questi e per candore e modestia, che tanto apertamente appare in queste pagine, e per le ragioni per cui trovossi ai fatti che recita, chiude ogni via al dubbio sulla veracità di quel che conta. Egli non serviva per mercede alcun Principe, ma come venturiere volle armeggiare nelle guerre da lui descritte. Non era negl'infimi gradi della milizia, ma cavaliere, e deputato dal Gaetani ad orrevoli uffici, ed anche a tener le sue veci sulla Grifona: perciò ebbe tanta levatura di stato da conoscere non solo quello che interveniva tra la plebea milizia; ma anche de' negozi che agitavansi nelle tende de supremi capitani e nelle corti de Principi. Inoltre quel talento di guerreggiar come venturiere era sempre congiunto a quello di contare i fatti dei quali era per esser parte, e perciò cura ed intenzione d'animo a raccoglierli. E questa condizione di venturiere ponevalo al coperto da quell'imperio dell'amore di parte, che in quella guerra amministrata da molti, disgiunti per patria, per interesse, e per gelosie, fu grande e pericoloso alla verità delle cose. Potrebbe alcuno dubitare della verità delle cose turchesche che con molti particolari descrive il Sereno. Ma egli stesso ci rafferma nella fede a prestargli, con queste parole, con cui termina il Proemio ai lettori. che troviamo premesso al primo libro de' suoi Commentari, che solo leggesi nel picciolo Ms. anche autografo, seguato 708. « Nè paia strano a schi legge che de fatti e consigli de Turchi abbia potuto minutamente scrivere il vero; poischè da Mahemette Bei, Sangiacco di Negroponte, vecchio e prudente consigliero, e dal segretario generale della stessa armata nemica, sche nelle nostre mani sono stati lungamente prisgioni, ho di tutto avuto pieno ragguaglio. » Perciò tra i narratori di questa guerra non pare che sia alcuno che entri innanzi al Sereno per fedeltà di racconto.

Di due parti si compone questa storia: l'una che tocca il negozio della Lega; l'altro quello della guerra. A meglio chiarirle, rechiamo come documenti di esse la istruzione ricevuta da Monsignor de Torres da Cardinali preposti al negozio della Lega, la particolare e la privata che gli dette Papa Pio V. colla Relazione del trattato della Lega conchiusa, scritta e mandata da Michel Suriano ambasciatore di Venezia appresso il Papa, a quella Repubblica; ed un' altra Relazione delle cose dell'armata indiritta da Marc' Autonio Colonna al Re Filippo II. di Spagna. (1) Preziose scritture che ci concesse mandare in luce il Marchese de Torres, uomo di niclte lettere, edi squisita cortesia. Egli gentilmente permise al Marchese Giulio Dragonetti suo nipote toglierle da'molti Ms. che possiede, che contengono originali documenti della vita pubblica di molti Prelati e Cardinali della illustre gente de' Torres, e mandarle 1

<sup>(</sup>t) Vedi note 11. ai Commentarl.

noi. Di che non sappiano onde rimeritare entrambi ; avvegnachè molto verranno essi gratificati dalla nostra conoscenza e da quella di tutti gli amatori delle cose storiche.

Ma a compiere questo ragionamento della vita e delle opere del Sereno, non possiamo passar con silenzio l'orazione recitata da lui ne'funerali di Filippo II.Re di Spagna, ela descrizione di questi; due scritture, che presso il Montfaucon(1) nella descrizione della Biblioteca Reale di Parigi, e nel Catalogo stanipato de' Mss. di questa Biblioteca (2) han per titolo l'una: Descriptio honorum qui Neapoli habiti sunt in funere Philippi II. Catholici Regis; ad Ascanium S. R. E. Cardinalem Columnam, anctore Bartholomeo Sereno, L'altra: Ejusdem oratio Neapoli habita in funere Philippi II. Catholici Regis. Is Codex decimo sexto saeculo videtur exaratus. Ignoriamo se questi due Mss. abbiano vista la luce per le stampe. Ma maravigliamo, come in questo nostro Archivio non solo non trovisi copia di questa orazione e descrizione, ma neppur notizia che le abbia scritte. Nè può affermarsi essere queste scritture del Sereno fatte prima che si rendesse monaco, non portando il nome monastico di D. Zaccaria, ma quello secolare di Bartolomeo. Imperocchè non cadendo dubbio sul tempo della sua professione, che fu l'anno 1576 ed essendo morto Filippo II. nell'anno 1398 è a dire che da monaco lodasse il Cattolico, e ne descri-

<sup>(1)</sup> Biblioth, biblioth,

<sup>(2)</sup> Tom. 4. Cod. Mss. B. R. tom, 4. p. 210. MCLXXV.

vesse le escquie, e che il nome di Bartolomeo fosse apposto al Ms. da altri, come quello per cui era più conosciuto lo scrittore.

Ultimo lavoro del Sereno nel chiostro fu la descrizione della vita de Monaci di Monte Cassino, che fiorirono per santità di vita; alla quale opera fu condotto dalla ragione che egli stesso espone nel Proemio, cioè perchè era desideroso, almeno nella tarda ora del vivermio, di fare qualche lavoro nella vigna del Signore; allettato dalla benignità, onde egli suole non men ben pagare gli ultimi lavoratori , che i primi. È questo un grosso volume in 4º di 288 pagine scritto per lui stesso, e non ancor pubblicato. Incomincia colla vita di S. Benedetto, e finisce con quella di Gelasio II. la quale non giunse a compiere còlto dalla morte. Ed è bello qui rapportare le pietose parole del P. D. Antonino da Napoli Prefetto dell'Archivio in que' tempi, le quali a questa suprema scrittura del buon Sereno aggiunse, e che noi rechiamo in volgare « Qui prevenuto dalla morte per » pienezza di anni e prolungata vecchiaia, non » potè porre l'ultima mano all'opera sua. A te ba-» sti, o lettore, leggere le vite de'Santi qui descrit-» te, tener dietro ai loro esempi, glorificare i loro » miracoli, ed osservare la loro pazienza, umiltà » ed altre virtù. Però fa di pregare per l'anima di » esso Zaccaria, che quest'opera ti ha dato a legge-» re, e di tenere in pregio le sue fatiche, non solo » in questa, ma in altre opere che ha pubblicate ». Dalla voce edidit che qui usa lo scrittore ci

fa pensare ad altre cose del Sereno messe a luce; ma non trovandosi il suo nome cunosciuto per le stampe, ci rechiamo a eredere aver voluto accennare ai Commentari, ed a quello che scrisse intorno a Filippo II.

Ma tornando ai Commentari; nel porei alla loro pubblicazione come di cosa inedita, fummo presi da forte incertezza sulla loro pubblicità per le stampe. La grande copia degli serittori di storie nel cinquecento rendeva difficile la notizia se il Sereno fosse tra i conosciuti: nella quale sentenza eravamo anche tratti dal vedere come il Ms. fosse sufficientemente preparato pe'tipi, e per l'ordine de'libri, e per quelle poesie di rito che solevano precedere le opere stampate di que' tempi. Ma il Gattola, (1) che discorre del Sereno e di questi suoi Commentari, e l'Armellini(2)ed il Ziegelbayer (3) non dicono della loro pubblicazione; al quale silenzio aggiunto quello dell'autorevole Tiraboschi, e il non essere nella Libreria Cassinese il libro del Sereno stampato (che come di monaco Cassinese non poteva mancare) pensammo che fosse tuttora inedito. Tuttavolta poco confidenti nel nostro giudizio, come di uomini viventi in solitudine, e non aiutati dai consigli de'dotti, ei recammo a consultare gli eruditi in Bibliografia, e tra questi il chiarissimo Angelo Pezzana Prefetto della Ducale Biblioteca di Parma. Ed ecco come egli scriveva ad un monaco di questa Badia: « Mi è al tutto

<sup>(</sup>c) Hist. Cas.

<sup>(2)</sup> Hist, Rei Lit. Ord S. Ben.

<sup>(3)</sup> Bibl. Cann.

» ignoto, che sia stato pubblicato per addietro, e » non ho tralasciato diligenza per cercare e far cer-» care in questa D. Biblioteca se fosse stato divolga-» to fuori d'Italia, e divenuto così raro da esser-» sene perduta la traccia. È avvenuto sì, ed av-» viene soventi volte, che si dia pubblicità di stam-» pa a scritture riputate incdite, quantunque fos-» sero state altra fiata divolgate nel modo stesso. » La P. V. il sa quanto io mel so. Non credo che » questo debba temersi nel caso di cui si tratta: » ciò nulla mono per ogni buona cautela, io sti-» merci che nel preambolo si toccasse un mot-» to sulla possibilità, che a malgrado d'ogni più » diligente accortezza, a lci non meno che alle » persone da lei consultato ne sia rimasta scono-» sciuta altra edizione. La quale, se realmente e-» sistesse , sarebbe certo di tal rarità da consi-» derarsi qual codice inedito » Nè potevamo meglio porre ad atto il suo autorevole consiglio, che usando le sue stesse parole.

Innanzi che poniamo fine à questo breve ragionamento della vita e della opere del Sereno, è bene che conoscano anche i leggitori certo motal pregio che troviamo nel Ms. di questi Commentari, che mandiamo ora la prima volta in luce. Non è dubbio che nel secolo XVI. non erano più Crociati nè Crociate: tuttavolta è da riconoscere certa relazione che ebbe questa guerra di Cipro colle antiche Crociate. Queste, e diciamo di quelle comunosse per la liberazione di Terrasanta, cominciarono con quella cecitata da Pietro I Erc-

mita al cadere del secolo XI, e fatta predicare da Urbano II. nel Concilio di Clermont, e finirono coll'ottava, intrapresa nel 1270 dal santo Re Luigi di Francia, sterile per la Terrasanta, e chiusa coll'infortunata presa di Tolemaide nel 1201 pel Soldano d'Egitto. In tutte queste Crociate uno era lo scopo a raggiungersi colle armi: caeciar gl'infedeli da' Luoghi santi, sebbene ambizioni molti, ed altre papali provvidenze a contenere in rispetto del Romano seggio i principi occidentali, accompagnassero tanto sforzo. Perciò quelle non erano che la lotta del Cristianesimo coll'Islamismo. Nel XV. secolo i Turchi assalirono i Cristiani; e questi sebbene si difendessero come da qualunque altro nemico, pure se non come scopo, almeno come sustanziale ragione della difesa era il pensiero religioso; principal nerbo morale di tutte le guerre amministrate contro i Turchi. Perlaqualcosa queste non perdettero mai certe sembianze che ebbero comuni colle antiche Crociate. Il Papa che agitavale, il Crocifisso in mano del B. Giovanni da Capistrano, e quello espresso sul gonfalone della Lega, di cui è parola in questi libri, ne è chiaro argomento. Laonde il periodo delle Crociate non è a terminarsi al tutto nel XIII. secolo, ma a prolungarsi fino al XVI. chiuso colla guerra di Cipro, non trovando più guerre di quella mole, e tanto sovranamente condotte dai Romani Pontefici contra i Turchi.

Quando i primi Crociati allo scorcio dell'XI, secolo mossero per Terrasanta, apparvero nella Badia Cassinese Ugo il Grande fratello del Re di Francia, Roberto Conte di Fiandra, Roberto Duca di Normandia, Eustochio fratello di Goffredo, per venerare la tomba di S. Benedetto, innanzi porsi alla difficile impresa(1). Le preghiere dell'Abate Oderisio e de suoi monaci accompagnarono que'campioni della Fede; ed un monaco Cassinese, Gregorio da Terracina testimone di veduta, descrisse le lore geste, e lasciò in questa Badia la preziosa scittura, forse autografo, che conserviamo. (2) Quando l'ultima guerra mossa dal Papa contra i Turchi a difesa della cristianità, chiuse quel fortunoso, ma non infecondo di civiltà, periodo delle Crogiate, un altro guerriero appariva in questa Badia; e sulla tomba su cui Ugo e gli altri Baroni cinque secoli innanzi orò e mosse alla guerra, egli orò e ristette. Così sul sepolcro di S. Benedetto nei misteri della preghiera si chiusero quelli delle Crociate, che due monaci narrarono ne' loro esordi e nella fine. Gregorio da Terracina e Bartolomeo Sereno. Le loro scritture non saran solo pregiate come storici monumenti, ma come espressioni di un gran pensiero, che solo raggiungono i veggenti negli umani fatti l'impero di una Provvidenza che li governa.

(2) Item. Note e docum. al IV. lib. B. p. 86.

<sup>(1)</sup> Storze della Badia di Monte Cassino Tom. 11. p. 17.

## PROEMIO DELL'AUTORE

ox dubito punto che di vaghezza, e d'ornamento molte scritture in ogni tempo si potran leggere, le quali di gran lunga avanzeranno la mia, forse nell'istessa materia, ch'io proposta mi sono. Ma nel raccontare con più verità, e con minor affetto di me, quel tanto ch'io presente lio (per singolar benefizio di Dio) potuto vedere e ricordarmi della guerra con Selim Ottomano Gran Signore de' Turchi , e della incomparabile vittoria , la quale i Cristiani ai 7. di Ottobre 1571. eon l'armata della Lega, ehe per tal guerra si feee, ottennero in improvvisa ma determinata battaglia, senza di qua nè di la usar altro che la virtu e l'arme, niuno mi persuado ehe sia per levarmi vantaggio. Chè avendo io militato tra i soldati ecclesiastici, ed appresso alla persona di Onorato Gaetano, Generale delle fanteric del Papa, mi trovai quel dì a combattere sopra una delle dodiei galere di Fiorenza, elie a soldo del Papa servivano, la quale si chiamava la Grifona, e in ordine era la terza appresso alla reale di D. Giovanni D'Austria, a banda dritta, vicino la Capitana di Savoja. Le quali cose a parte a parte deseriverò, dopo ehe avrò brevemente narrato le cagioni, sopra le quali il gran Signore de' Turchi si dice aver fondato la mossa di detta sua guerra di Cipro, ed insieme le eose, ehe il primo anno avanti elle la Lega si concludesse, con molto danno de' Cristiani nel detto Reame di Cipro seguirono.

## COMMENTARI DELLA GUERRA DI CIPRO

## LIBRO PRIMO

- CONTRACTOR

turas Salim Ottomano XIII.
Signore de Turchi (1), benche di cinque figlicoli machi, che ebbe Solimano suo
padre, in ordine fosseil quarto, onde poco per ragion naturale potesse
speared in pervenire all'Imperio; in nondimeno aiutato mirabilmente dalla fortuna;
che delle cose terrene a suo modo dispone-

meno aiutato mirabilmente dalla fortuna; che delle cose terrene a suo modo dispone. Perciò che dopo la morte di Maometto suo primo fratello, il quale di natural morte mancò, fe suo padre morire di morte riolenta Mustala secondu genito, e Baiszette, dopo al quale egli era nato, per colpa (come

dicono ) di ribellione. L'uno, cioè Mustafa, fu per commissione di Soliumon straugolato con una corda d'arco in Gazibia, città della Persia, per avergli commosso contro l'armi de-Persi, insiene coi quali guerreggiando, era state viato dall'armi Turclesche, e fatto prigione. Ma più reramente la cagione di suu morte fu l'odio che a lui portava la Rossa, cara moglie di Solimano, che motte insidie gli avea tese (2). L'altro, cioè Baiazette, per aver lungamente tentato di sollevare l'Imperio, e di farsi Signore in vita del padre, con simil modo di morte in Tanris fu fatto morire. Ne dopo a questi restava, oltre ad esso Selim, altri, che Zeangir dotto il Gobbo, che di tatti era il minore. Costui vedendo in eosì poco spazio di tempo il padre aver sì fieramente incrudelito nella morte di due suoi fratelli maggiori. con memorando ardire improverandogli la crudeltà di quel fatto, e ginrando che gli ocehi suoi non vedrebbono pin l'uomo che con tanta ficrezza nel sangue de propri figliuoli vivesse insanguinato, intrepidamente da se stesso prese la morte ; talchè solo erede dello Imperio rimase Sclim. Or avendo Solimano a' danni del Romano Imperadore Massimiliano II. d'Austria condotto un potentissimo esercito nella Ongaria, ivi sotto Zegett, importante fortezza, mancò di vita, due giorni prima elie Maomet Visir primo Bascia, sno genero, e Generale dell'esereito con erndelissimo assalto la espugnasse. Allora eol mezzo della molta prudenza, e sagacità di esso Maometto, che la morte predetta opportunamente tenne celata fin tanto else a tutti i bisogni e dell'esercito, e dell'Impero non ebbe abbastanza provveduto, fu Selim facilmente e senza disturbo al detto Imperio assnnto in Costantinopoli l'anno 1567.

In questo anno medesimo in Roma, vacando la Sode Apostolica per morte di Papa Pio IV. Milanese, della famiglia
de Medici, fa in essa creato Pontefice Fra Michele Ghislerio
Cardinale Alessandrino, di nazione Lombardo, e dell'Irdinia
de Predirestori di S. Donneiro, che mutato il nome, come
si suole, fu chianato Papa Pio V. Sebbene di non alta progenie, era celli nondimeno di dottrina irrefrazphile, di vita
santissimo, e di costami exemplare cdi irreprensibile, come
in ogni sna zarione, e particolarmente nella guerra che si deseriverà, si fe chiaramente conoscere. Talchè con molta ragione potramo l'età future comprendere, che qual già l'autico Michele principe degli Angioli alla difesa delle celesti
Gerarchie contro la ribellante setta di Lacifero fa mandato,
tal questi al reggimento della chiesa militante di Gesì Cristo.

nel tempo della maggior fluttuazione della nave di Pietro, contra gl'inimici del sacro vessillo della Croce fosse in terra opportunamente da Dio csaltato. Poichè non solo contra i Turchi, cho nel suo Poutificato più fieramente che mai tentarono d'opprimere la Cristiana religione ( di che trattare è l'intento de' Commentari nostri); ma contro i perfidi eretici Ugonotti nella Francia, a Dio e al Cristianissimo Re loro fatti ribelli ( di che, se ben proprio soggetto non è dell'opera nostra, non si potrà fare che molte cose in essa non si rammentino ) con grandi affetti ed effetti propugnatore di essa vera religione mostrossi. Chè aggiunte le forze ecelesiastiche a quelle di Carlo IX. Valesio, ehe allora regnava, ruppero essi Ugonotti in una general determinata battaglia nel piano tra Mirabello e Moncontorno seguita; nella quale io, come in questa navale che scriverò, per singolar benefizio di Dio mi trovai a combattere e guadagnare. Nè meno memorabil vittoria ottenne la sua armata, con quelle di Filippo II. d'Austria Re di Spagna, e della Repubblica di Venezia collegata, la quale ci dà ora materia di scrivere. Di modo che, quella stessa eresia, ch'egli co'suoi sacri studi aveva, ne' gradi minori eon l'officio d'Inquisitore luugamente con molto ardore perseguitata, quando da Dio all'Apostolico gregge per sommo Pastore fu deputato, aveva già tanto depressa e punita, che se'l temerario ardire di Sultan Selim, la cui spaventevole armata nelle viscere già dell'afflitta Cristianità aveva penetrato, non lo sturbava, facilmente della totale dispersione di essa in breve tempo avria conseguito il desiderato trionfo. Di che goderebbe forse oggi la misera Francia, insieme con tutta la Chiesa, quel santo riposo, del quale ogni giorno, per colpa di quella mortifera peste, va più disperando. (3)

Era Sultan Selim di sua natura fiero e bellicoso per luguerreggio, perchè dell' lamperio del padro non si faceser padroni, fia dall'adolescenza era erasciuto ed assucfatto. Ma pure l'aver conseguito con tanta quiete il lunperio, e il luostarsai desidersos di ripossere, e di goder la felicità di che la fortuna l'aveva enmulato, e anche l'età della matura virilità in che si trovava, la quale con l'occhio della ragione i propri affetti considerando, non facilmente si lascia dagli sfrenati desideri trasportare, negli animi di tutti generalmente opinione avevano prodotta, che quale il principio del dominio sno era stato, tale il mezzo e il fine dovesse seguirne. Poichè subito ch'egli fu nell'Imperio entrato, con solenne giuramento aveva la pace, che co' Signori Veneziani Solimano suo padre teneva, ratificata e di sua mano i capitoli di essa sottoscritti. Nè da alcun altro lato si comprendeva che movimenti d'armi potesser venire che lo sturbassero. Ma non molto lasciò, che nel pensiero, che di esso aveva il mondo concetto, continuasse. Era costui di complessione flemmatico e sanguigno, e perciò nei suoi moti tardo ed irresolnto; di membra corpniento e grieve, e di statura assai corrispondente; ma di animo rozzo, anzi bestiale. Dedito fuor di modo alla crapula ed al vino, di che tanto immoderatamente beveva, che quanto gliene poteva tutta la Grecia somministrare, non lo sbramava. E se ben per la legge di Macometto il berne gli apportasse infamia e grave delitto, curava egli tanto poco di essa, che, come buono Epicureo, non conosceva altro Iddio che il genio e le delizie suc. Si godeva però d'una sua natural fierezza, la quale con tanto affetto vanamente ostentava, che per parere al cospetto de' risguardanti più orribile e spaventevole, usava di tingersi le casse degli occhi d'nna negra tintura, e le mani con le braccia, che ignude portava, di verzino o d'altra simil cosa rossa, perchè sauguinolenti sempre parcsscro. E per esser egli stato nutrito in Maglasia città della Natolia, della qual provincia ebbe anche il governo mentre visse suo padre, aveva costume di chieder di continuo molto imperiosamente ai nobili Cipriotti e a' Rettori di quel Reame non solo vini e delizie di cibi per la crapula sua, ma cavalli, falconi e cani in tanta eopia, che talvolta non si era potuto a voglia sua soddisfarnelo; di che non mediocre sdegno contra coloro nell'animo suo concentrato serbava. E come le occasioni del mal farc non mancano mai di rappresentarsi, dicono, che bevendo

egli al suo solito una sera allegramente d'un vino, che molto gli piacque, dopo averlo più volte lodato, domandasse con qualche istanza di dove fosse venuto, e che essendogli risposto di Cipro, allora principalmente di voler quel Reame al suo Imperio soggiogare gli cadesse nell'animo. Di elie qualche estrinseco segno facendo, non mancò appresso di lui uomo maligno, che dell'occasione valendosi, procurasse di sfogare il veneno che contra la Signoria di Venezia lungo tempo aveva nutrito nel cuore. Il quale, secondo che gli stessi Turchi riferiscono, fu un Giovan Michel Marzano, di nazione Portoghese, uomo molto sagace e facultoso, di cui Sultan Solimano molto familiarmente costumò di servirsi. Costui, mentre Sultan Selim contra Baiazette suo fratello guerreggiava, e pochi o nessun amico della corte del padre seco aderivano, ottenuta licenza da Solimano di andare a visitarlo, un magnifico dono di cinquantamila zecchini in danaro, e di altri trentamila in diverse vesti, armi e cavalli gli fece. Con che talmente possessore dell'animo di esso divenne, che Selim considerando che nessuuo de' grandi, che servendo a suo padre signoreggiavano, avevano in quella fortuna mostrato di ricordarsi di lui, com'egli aveva fatto, gli promise fin d'allora che sarebbe stato sempre ricordevole di quella sua buona volontà, e ne lo avrebbe grandemente ricompensato, quando in lui fosse per sorte pervenuto l'Imperio. E (forse in questo sol atto virtuoso ) essendo seguito l'effetto, non mancò mai di tenerlo con la medesima familiarità, e per avventura con maggiore, appresso di se, di quello che appresso a Solimano suo padre soleva esser tenuto. Donogli anche per la promessa ricompensa, nell'Arcipelago, presso a Candia, le isole che vi sono migliori, cioè Nixia, Andro, Milo, Baro, Santorino o l'altre al Ducato di Nixia sottoposte, che già dal Duca di Nixia, nobile Candiotto, erano possedute. Prese dunque il Marzano l'occasione che dal caso gli fu presentata, come colui cho da' Veneziani si teneva aggravato per alcune male soddisfazioni che aveva avuto da essi, quando in vita di Solimano egli fu in Venezia a hegoziare; e perchè quando mandò la Signoria a confermar la pace con Selim, avendo

fatto a tutti i Bascià donativi, a lui non ne fecc. Cou tutti quei modi che seppe procurò quindi persuadere a Selim, che il pensicro di occupar Cipro eseguisse.

Cipro altre volte chiamato Atamante, Cerasi, e per altri sì fatti nomi, fra tutti gli altri regni della Grecia nobilissimo, è nella felice regione di Levante situato. Dalla banda che il ponente risguarda ( perciocchè d'ogni intorno dai più benigni mari è bagnato ) dal mare di Panfilia è custodito ; dal lato di mezzogiorno con l'Egiziaco si difende; da quel di levante il Soriano lo rende sieuro; e da settentrione, con lo stretto di Cilicia dalla Caramania (da cui per quaranta miglia è distante) vien separato. E per quanto di esso gli antichi scrittori riferiscono, non isola già, come oggi si trova, ma terra ferma si crede essere stata, con la provincia di Soria congiunta, dalla quale la inondazione dal mar Negro proceduta la dividesse. La sua grandezza in circuito circa a miglia cinquecento s'estende, misurandosi la lunghezza per la quarta di greco-levaute fino a miglia dugento; di cui quel capo che l'oriente risguarda, da' nostri moderni capo di Bonandrea, dagli antichi promontorio di Nazetra, c da Tolomeo Clides extrema si chiama; c l'altro che al ponente si giace, capo di Drepano, e di S. Epifanio comunemente, benchè, secondo gli antichi, Arcanana vicu nominato. Il paese, ch'è fertilissimo tra tutti gli altri di Levante, di tutto le eose al vitto umano necessarie abbonda. Non pur gran quantità di cotoni, o bambaco produce, ma da infiniti ciambellotti (4), zuccari e sali copiosissimi, da diverse sorti di gemme preziose che vi si trovano, come cristalli , amatiste , diamanti , e anche da vene e minicre di rame viene arricchito. A' mercanti per cagione dei traffichi colla Soria, Caramauia ed Egitto è commodissimo. E già quiudici città gli antichi Re vi possedettero; ma di tutte esse, cinque sole al tempo de più moderni vi si ritrovano. cioè: Nicosia, città Reale, Archiepiscopale e Metropolitana, dagli antichi chiamata Tremito, che sola assai dentro in terra situata, trenta miglia dal mare è distante; Famagosta, che anticamente fu forse la famosa Salamina, e poi così detta, quasi Fanum Augustac (5), per lo tempio e sepolero, chivi

molto eclebre fu fatto ad Augusta; Salines, che eol medesimo nome dagli antichi, forse per i sali che ivi vicino si fanno, s'è conservata; Limisso, che anticamente fu detto Curio, ovvero, come molti meglio stimano, Amato, di che fan fede le gioie ch'ivi si trovano, chiamate Amatiste; e Baffo, che sotto nomo di Pafo non meno dalli moderni che dagli antichi poeti, per lo tempio ch'ivi fu alla Dea Venere saero, in tanto vien celebrato, che da esso indifferentemento da tutti Cipro patria e regno della madre d'Amoro è riputato. E oltre alle dette città tutto il regno è diviso in undiei contadi da' propri nobili Cipriotti posseduti. Questo Reame fu dalla Repubblica Veneziana lungamento posseduto, col pagarne però ogni auno, in vece di tanti ciambellotti, che solevano gli antichi Re pagare al Sultano di Babilovia, ottomila zecchini al gran Turco per tributo. Ma non essendoci in tutto altra fortezza che Famagosta, la quale per la commodità del porto è scala di esso, considerarono i Veneziani che senza qualche fortezza fra terra saria stato sempre in potere de' Turchi di danneggiarlo e predarlo. Per la qual cosa, e perchè dell'animo di Selim, che erede dell'Imperio Ottomano conoscevano, poco fidavansi, aveano poco tempo addietro, meglio riparato e provvisto il paese con la fortifieazione, ehe con gli aiuti de'nobili Cipriotti fecero a Nicosia. La quale da Giulio Savorgnano (6) perito soldato e perfetto ingegnicro, a tale effetto mandatovi, circondata di buonissime mura e altissime fosse, che da undeci balcardi reali crano guardate e difese, veramente il nome d'inespugnabile avrebbe meritato, quando prima che alla perfezione l'avesse ridotta non ne fosse stato Giulio richiamato; quando Niccolò Dandolo suo successore nell'opera il suo disegno avesse fornito; o quando il debito numero di difensori non le fosse mancato, ed opportunamente, secondo che il bisogno richiedeva, fosse stata soccorsa. Poichè ogni fortezza, che da qualsivoglia possente esercito per tanto tempo si può difendere, quanto ragionevolmente può tardare il venirle soccorso, si può dire inespugnabile. A questa fortificazione il Savorgnano lavorò per lo spazio di dicci mesi, cingendola di cortiue e baloardi di terra e fascius, come si suole, con intenzione di farle di fuori le camicie di muro. Ma esseudo mentre ciò facera ri-chiamato, uon fu poi chi curasse di farla finire, nè di affondare le fosse tanto che i habardi avessero potuto fare l'officio loro; il che fu cagione che tutta quella opera insulti rinscisse. Perciocchè non potevano i habardi guardar le cortine; e non reggendo il terreno senza la debita crusta alla tempesta delle artiglierie, più tosto, cadendo, porse nel bisogno commodità a' nemici di salirvi, che non la città ren-deses sicura.

Di questo Reame adanque procurava Giovan Michel di render bramoso l'animo di Selim suo Signore, che già n'era vago; ma non vel potca così agevolmente disporre per le considerazioni, che la natural codardia a lui rappresentava. Imperocche possedendo i Veneziani alle sue froutiere tutta la riviera di Dalmazia e Schiavonia e l'isole tante importanti di Corfu, Zante, Cefalonia, Cerigo e Candia con molte altre nel mezzo dell'Arcipelago, ed essendo essi in credito di potere ad ogni momento dall'arsenal loro cavare grandissimo numero di galere ed altri vascelli militari, e di armarli e munirli con molta facilità; non senza cagione temeva, che mentre di toglier loro Cipro avesse tentato, qualche altra cosa fosse egli stato per perdere di non minore importanza. Ma il Marzano, come uomo che a nuocere altrui delle occasioni e del tempo costumava avvalersi, si rimase d'instigarvelo più fino a tanto, che da qualche nuovo accidente più opportuna materia gli fosse venuta. La quale non lasciando mai egli di procurare, avvcune poco dappoi che Selim (come ordinariamente suole avvenire di quegli uomini, che meno di valore posseggono, e più di quella gloria s'accendono, che vana ragionevolmente chiamiamo ) invidioso delle memorie, che i suoi maggiori in Costantinopoli aveano lasciate, l'anno 1569, che fu dell'Imperio suo secondo, di suo proprio moto determinò di edificare in Adrianopoli , città principalissima in terra ferma, uno Almaratto a similitudine de' tre che dai Sultani Maometto II. Baiazette suo figlio e successore, e Solimano padre suo proprio furono eretti. Non mancò allora Giovan Michel di trattare col Muftt, al quale, come capo de Sacerdoti Macomettani tocea la cura dell'osservazioni di quella legge, e da'Turchi si porta somma venerazione, per l'antorità grande che tiene anche in conto di Profeta, affinehè inanimasse esso Selim a quella grande opera pia; e mostrandogli come per la legge di Macometto non poteva poi dell'entrate che egli nell'Imperio aveva trovate dotarlo, a levar Cipro ai Veneziani lo persuadesse; aecioechè con quelle entrate che egli proprio con la sna spada acquistasse, il suo Almaratto di quelle spese che alla conservazione e uso di esso si richieggono, in perpetuo amplamente lasciasse provvisto. Gli Almaratti, secondo la relazione che i propri Turchi ne danno, sono guasi a postra usanza grandi Ospitali di superbi edifiet, con eupole tonde molto alte. Dentro di essi Mosehee, scuole, e molte case per Sacerdoti si chiudono, oltre a numero infinito di stanze, parte all'ospitalità de' poveri della eittà destinate, a'quali ogni giorno pane ed un aspro in danari per testa si distribuisee, e parte all'albergo dei viandanti, che di qualsivoglia legge si siano vi son per tre giorni raccettati. Fatta da Sultan Selim tal risolnzione, e subito comineiato l'edificio con disegno molto più superbo e maggiore di tutti gli altri, con tanta avidità lo sollecitava, che visitando egli ogni giorno la fabbrica, e cominciando essa eon la sua presenza a crescere e comparire di bellezza, seco un giorno determinatamente condusse il Muftì, perchè intorno ad essa il parer suo liberamente gli dicesse. Il quale e perchè così dal Marzano istrutto, e perchè egli medesimo con rabbia vedeva il Reame di Cipro nel mezzo delle forze Ottomane da' Cristiani esser tenuto, presa dal comandamento l'oceasione, e tenendo la sua solita gravità, con la debita reverenza in questo tenore parlogli:

» Chiara cosa è, altissimo Signore, che essendo noi » uti da un padre mortale generati, ed essendoci dalla » gran madre natura nella stessa creazione prefisso un li-» mitato termine, che preterir non si paò, non possiamo » recusare di obbedire a quello, a che con legge da priacipio siamo stati obbligati, terminando al debito tempo

» questa vita caduca con la morte, fida restitutrice di quauto » da essa natura in prestito ci è stato conceduto. Nè po-» tendo noi dalla vita altro frutto ritrarre che quelle virtuose » operazioni, che, malgrado di essa morte, nella memoria » degli uomini per tutti i secoli onoratamente viver ci-fac-» ciano: non dobbiamo noi lasciare di far cosa alcuna, che » buona fama e lunga ne possa acquistare. Donde è che gli » antichi potenti Re dell'Egitto, col dirizzare quelle mara-» vigliose Piramidi, che ancora si vedono, rimasero eterna-» mente immortali. Gli eccelsi Imperadori Romani cou le » opere de' lor teatri, archi, colonne, acquedotti e altri » superbi edifici danno delle grandezze loro altissimi testi-» mont. E gl'invittissimi Principi Ottomani avoli tuoi e della » suprema tua dignità predecessori, con le fabbriche, e in-» stituzioni de' grandi Almaratti, non meno di quelli si sono » fatti immortalmente gloriosi. Dalla qual gloria forse sti-» molato il sublime animo tuo, ha ora felicemente dato prin-» cipio alla fabbrica che già s'erge tanto superba, quanto, » a giudizio mio, qualsivoglia delle antiche veduta si sia. » La quale, benchè io veggia in ogni sua parte riusoir con-» forme al molto merito tuo, e sufficiente per fare all'età » future della magnanimità tua fede larghissima, vorrei non-» dimeno, che risgnardando tu con occhio prudente al suo » fine, e considerando il modo con che possa nella riputa-» zione e dignità sua conservarsi, accortamente provvedessi » a quello che per tal conservazione necessario conoscerai. » Acciocchè, dopo che avrai fabbricato un edificio di bel-» lezza, d'architettura, e di grandezza incomparabile, non » abbia ad esser dai posteri tuoi abusato, e convertito in » altro, di quello che la mente tua altissima peusa. Questo » dich' io, supremo Signore, perchè la spesa di più d'ot-» tantamila sultanini l'anno, che si fa in mantenere ciascuno » di quelli de' tuoi predecessori, mi sforza a ricordarti e » ammonirti, che non comperta la legge di Macometto, che » a costo dell'Imperio, il quale tu non hai acquistato, possi » farti immortale, dotando il tuo Almaratto di quanto gli fia » necessario: Sono gli Almaratti opere pie; sono imprese

» magnanime, e all'Imperio tno di gloriosissimo nome : ma » se ben consideri il fine, per cui da' primi institutori di » essi sono stati inventati, troverai la mente loro essere stata, » perchè giovando al pubblico, certa parte dell'entrate col » proprio valore acquistate in augumento di questo Imperio, » in essi piamente si impiegasse; e non perchè l'entrate » proprie dell'Imperio Ottomano si scemassero. De' tre che » fino ad ora sono stati edificati, il primo lo fu dal gran » Maometto II, per memoria di aver egli acquistato Con-» stantinopoli e Negroponte, aver soggiogato la Morea, » Trabisonda, e Tatizza, e aver fatte molte imprese degnis-» sime di gloria eterna. Il secondo da Baiazette suo figlinolo » per aver conquistato Moncastro e Cheli nella Vallachia; » aver dato il guasto a' Poloni , soggiogati i Cimeriotti , e » aver più volte rotto il Re Mattias nell'Ongaria. Il terzo » poi dal felicissimo padre tuo Solimano, che con tante vit-» torie acquistò nell'Ongaria Belgrado e Filech, nella Persia » Tauris, pell' Africa espugnato Adem, oltre al gran con-» quisto di Rodi e di Castelnovo, e di molt'altri acquisti » dopo alla perfezione di quell'edificio. Non meno adunque » si conviene a te di ampliare i confini di questo Imperio » sublime, e di acquistare col mezzo dalla tua invincibile » spada l'entrate, che al tuo Almaratto suppliscano ; e mas-» sime che tanto facile occasione ti viene dalla fortuna ap-» presentata, quanto per tempo alcuno fosse lecito di desi-» derare. Sopra di che, poichè il grado ch'io tengo me lo » comanda, non voglio lasciare di aprirti liberamente il mio » parere, desideroso che il tuo Imperio si augumenti, le » tue forze si conoscano, e'l rito della legge di Macometto » alla mia cura commessa si osservi. Ascolta tu volentieri . » e renditi certo che non ti proporrò cosa che non sia per » essere al nome tuo di gloria e alle forze tue felicissima. » Poichè non veggio che possa essere alcuno sì di giudicio » privo, che chiaramente non vegga con quanto danno del » tuo Imperio, e obbrobrio dell' armi Turchesche hanno lun-» gamente posseduto, e possedono i Veneziani l'importante e » bellisimo Regno di Cipro su gli occhi nostri stessi, anzi

» nello stesso cuore e nelle viscere nostre. Sono principal-» mente costretti i devoti pellegrini che alla Mecca da re-» gioni lontane il sepolero del nostro gran Macometto vo-» gliono visitare, o di passare per quell'isola tra le forze » de Cristiani con mille pericoli e con mille vergogne del » nome Turchesco, o di fare si lontano viaggio per ischi-» farla, che infiniti si restano di eseguire i lor voti. Poi » debbono comportare i supremi Imperatori de' Turchi che » da sì lontane regioni vengano i Cristiani a godere nel mez-» zo delle lor forze quelle ricchezze, piaceri e delizie che » propriamente alle loro inclite persone si convengono; cosa » iuvero totalmente contraria alle potenze Ottomane, le quali » hanno sempre nelle altrui regioni e regni cercate e ac-» quistate le ricchezze, le comodità e' piaccri che tu oggi » maggiori possiedi. Oltre di che chi del natural lume e » discorso non è del tutto privo, ben chiaramente conosce » qual cura di continuo prema gli animi Cristiani di tentare » un giorno col mezzo di quel Reame la perniciosa impresa » a questo Imperio di recuperare con l'armi la terra che » sotto nome di Santa riveriscono, dove già il loro Cristo » nacque e fu sepellito; al che quanto aiuto potessero avere » da quello benissimo puossi da ciascheduno considerare. » Conosci adunque le cagioni che hai; conosci il pericolo » che all'Imperio tuo minaccia, e l'incomodo che i sud-» diti tuoi sostengono. Risvegliati, non comportare nel do-» minio tuo questa infamia, non sostenere più lungamente » un tanto importante pericolo. Di far qualche impresa per » angumento dell'Imperio sei sforzato, quando non vogli » mancare di quello, a che la consuetudine de' tuoi anteces-» sori t'ha obbligato, e dall'alta virtù loro non vogli de-» generare, massime mentre non sei da altri principi mole-» stato. Di occupar Cipro hai giusta cagione ; chè non dirò » della facilità; poichè chiara cosa è che ad un sol soffio o del tuo volere si rendera tuo; non potendo contra la on-» nipotenza tua dalle forze de Veneziani lontanissimi esser » difeso, ed essendo da ogni parte dalle tue circondato. » Dirò solo dell'efficaci ragioni che vi ti debbono indurre,

» le quali quanto a te, bastano le predette, quanto a' Ve-» neziani, l'arroganza e insolenza loro, il poco rispetto che » ti portano, la cattiva vicinanza che servano teco, hanno » da farti pronto a far loro ogni possibile offesa. Poichè » abusando essi la tua benignità, e facendo contra ai capi-» toli della pace, che per grazia tua hanno teco stabilita, » danno continuo ricetto a' ponentini Corsari, tuoi infestissimi » inimici; i quali predando il tuo stato, menando schiavi » i tuoi sudditi, guastando ed abbruciando i casali e i na-» vill tuoi, se ne ritornano ogni anno carichi di preda e » goufi d'orgoglio per aver infestato i tuoi mavi, e vilipeso » le guardie e propagnacoli tuoi. Lo che tutto avviene, » perchè dall'insolenza de' Veneziani in casa tua son fatti si-» curi. Non tardar dunque più, potentissimo Signore, fol-» goro e spada di Dio onnipotente; castiga l'ardire di co-» storo, vendica col ferro l'ingiurie ricevute ; renditi a' mari » e alle terre de' tuoi nemici tremendo; non dare occasione » mai , che lasciando le altrui insolenze impunite, crescauo » in modo, che facciano animo a macchinare contra il domi-» nio tuo imprese maggiori. Considera quanto grata cosa fa-» rai al nostro gran Macometto, assicurando i passi della » peregrinazione del suo sepolcro, e che osserverai la legge, » a che sci tenuto, di ampliare con l'armi l'Imperio che » Iddio t'ha dato; e faraj secondo l'istituto e costumo dei » gloriosi tuoi antecessori, dotando il tuo Almaratto non » dell'entrate che altri hanno acquistate, non de' membri di » questo felico dominio, ma di quello che con la propria » tua virtù e valore della tua spada tu stesso acquisterai. » Questo mi è paruto di doverti dire non solo per obbligo » dell'officio mio; ma per l'amore ed osservanza che ho » verso la tua persona beata; che soprammodo mi fa desi-» derare, che la gloria che del tuo altissimo nome appresso » a tutti i posteri avrà da serbarsi, sia talmente tua, che » essendosi dal tuo valore acquistata, non abbia mai da es-» sere ascritta alla fortuna, non all'Imperio, nè alla discen-» denza continuata da tanti gloriosi Imperadori. E da quanto » ho detto ti priego che l'animo mio a te devotissimo vo-» gli considerare. »

Fu da Selim costui ascoltato, in modo, che non poco mostrò esser della sua persuasione commosso. Ma parendogli tuttavia strana cosa, senza nuova occasione di dar principio a tanta novità, in tutti quei modi che immaginar si seppe, a procacciarla si diede, e fu però la tolleranza de Veneziani sì grande, che non mai di attacco alenno cagione gli lasciarono. Onde noiosamente celando egli il mal concetto pensiero, andò pur anche destramente dissimulando fino a tanto, che uno importantissimo easo a Veneziani accoduto, dal timore, che della loro armata nascosto teneva, gli rendè l'alma sicara. E fu, che l'anno stesso del 4569, a' 13 di Settembre fu di notte alla sprovvista messo fuoco in una delle torri della munizione dell'Arsenale, la quale gettando in aria il tetto con tutti i guardiani, con orrendissimo terremoto s'aperse, e penetrando il fuoco similmente alla seconda e alla terza, col medesimo empito si spezzarono in modo tale, ehe non pure in Venezia ne caddero molte ease, edifiei e monasteri, con segno che tutta la città quella notte dovesse sprofondarsi, ma dicono anche, che fino a Verona, che quaranta miglia di la giace lontano, il terremoto s'udisse. Nè potendosi ritrovare di che maniera tale incendio fosse avvenuto, da quello che poi ne seguì assai chiaramente s'è potuto comprendere, ehe per opera dol Giovan Michel il fuoco vi fosse gittato col mezzo degli Ebrei che stanno in Venezia, con intenzione elie tutto s'ardesse l'Arsenalo con ciò elie dentro v'era di vascelli e d'armamenti. Il che non lasciò però Iddio seguire, secondo il desiderio suo, perciò che tanto presto ed opportunamente vi fu rimediato, elic quantunquo l'ineendio senza infinito danno estinguer non si potesse, non fu però tale ehe di quasi tutti i vascelli, e della maggior parto degli armamenti e di qualche munizione anche i Veneziani servir non si potessero. Aggiungesi a quest'infortunio, che fu quell'anno in Italia una carestia cceessiva, e in Venezia maggiore anche che in altro luogo di essa, di modo che sebbene per le bnone provvisioni le vettovaglie mai non vi mancarono, vendevasi però il pane a due oneic per un soldo di nostra moueta. Onde con mirabil prestezza essendo il Marzano in

Costantinopoli dalli Ebrei levantini, che in Venezia abitavano, avvisato dell'incendio dell'Arsenale, e molto maggiore di quello che in effetto cra segnito, ed anche del malo stato in ehe Venezia si ritrovava rispetto alla carestia, non mancò di portarne con allegrezza la nuova a Selim. La quale fu con molto piacere udita da lui; e andava immaginandosi, ehe i Veneziani senza le vettovaglie di Levante fossero per morirsi di fame; e che di tal modo fosse l'Arsenale abbruciato, che di cosa alcuna di csso prevalere non si potessero; e ehe quando anche unovi vascelli avessero fabbricati, per difetto delle vettovaglie in nessun modo armare li avessero potuto. Considerava inoltre che le forze del Papa non potevano esser tali, che di esse molto aiuto avessero potuto sperare, sì perchè egli uella medesima carestia si trovava, come perche si aveva da molte conietture ch'egli affatto scosso e privo di denari si trovasse, e particolarmente dall'aver egli l'anno a dictro con buon numero di fanti e di cavalleria soccorso Carlo IX. Re di Francia, che da suoi sudditi fatti Ugonotti cra posto in grave pericolo, e da molt'altre spese alle sue entrate intollerabili, che poco prima gli erano occorse. Che il Re Cattolieo malamente ad altri poteva porgere aiuto, mentre celi da' Mori di Granata ribellatisegli era in Ispagna gravemente molestato; oltre alle novità che in Fiandra lo sturbavano, delle quali non aucora tenendosi sienro grande ansictà si pigliava. E che di Cesarc e del Re Cristianissimo per la tregna ehe teneva con l'uno, e la confederazione che aveva con l'altro, si poteva assicurare; trovandosi anelie eon l'occupazione, che suo padre fece dell'isola di Scio dopo l'assedio di Malta, avere a Cristiani levata grandissima comodità sì da ricoverarvi ne bisogni l'armata, come di avere molte munizioni e rinfrescamenti, e anche di danneggiarlo, per esser quell'isola vicina e quasi contigna alle sue forze nelle frontierc. Immaginossi perciò, che la più commoda e più a suo proposito occasione non gli potesse la fortuna portare.

Ma mentre che ancora in tanta fluttuazione di pensieri l'animo malamente travagliato teneva, ecco nuova occasione da farlo maggiormente titubare se gli appresenta. Vengongli

all'improvviso dai Mori di Granata ambasciadori, i quali piangendo ed esagerando le miserie loro, per le quali finalmente erano stati costretti al Re di Spagna ribellarsi e scuoter con l'armi il giogo dell' amarissima servitù loro, umilmente lo supplicano che voglia a tanti lor mali porgere aiuto. Nè solamente gli porgono prieghi, anzi la gloria, che di avere i suoi miscri devoti piamente sollevati aequisterà, proponendogli, e l'opulenza de' Regni di Spagna e le ricchezze di quel Re magnificandogli, col promettergliene certa conquista, quando con forze convenienti e con prestezza a tanta impresa si muova, all'alto desiderio procurano d'accenderlo colla speranza. Dicono, che a farlo in brieve di tutti quei regni padrone, non sarà di poeo momento l'opera loro; essi fino al numero di sessanta mila avergli con l'armi valorosamente aperta l'entrata, ed essersi in luoghi muniti ad aspettar la sua venuta ristretti; molto maggior numero ch'essi non sono promettergli, ehc al comparire della gloriosa sua armata con essi piglieranno l'armi; costoro nel regno di Valenza e nell'altre province maremmali per timore di perder la roba con grave tedio fino alla desiderata venuta contenendosi, gli animi loro virtuosi dissimulare. (7)

Questa ambasciata, comcehè molto per ogni sua qualità lo commovesse, non potè però l'animo suo, avidamente al facile acquisto di Cipro applicato, alla difficile impresa di Spagna disporre. Ma Mchemet Visir primo Bascià, di esso Selim cognato, uomo in quello Imperio non meno di valore che di autorità, vedendo che quattro Bascia emuli suoi, ai quali erano ripartiti gl'imperii di tutta la guerra tanto per mare quanto per terra, avrebbero riportato l'onore della conquista di Cipro, invidiando lor forse la gloria, e desiderando di vederseli lontani dall'amministrazione ch'egli dei negozt civili e degli stati teneva, non si lasciò fuggire l'occasione dell'ambasceria de Mori di Granata. Anzi con forza di doni facilmente indusse il Musti a procurare con ogni suo potere ehc Selim si appigliasse a quest'altra impresa, la quale in Ispagna se gli offeriva; facendo cos: spontaneamente con lui un officio contrario al primo, quando nel particolare dell'Almaratto, richiesto del suo parere, gli avea consigliato l'impresa di Cipro. Nè molto stette il Muftì a porre in esecuzione quanto gli aveva promesso; chè fattosi incontra a Selim con accomodata orazione gli disse : che sebbene egli l'impresa di Cipro poeo innanzi caldamente persuaso gli aveva, era nondimeno ciò proceduto dal non vedere, che occasione alcuna più utile o più necessaria altrove s'appresentasse. Ma poichè novellamente dai Mori di Granata, a' quali per zelo di religione era tenuto, veniva richiesto di ainto, troppo empia cosa sarebbe il lasciar di sollevare i poveri Maomettani depressi, che dalla sola potenza sua, alla quale rifuggono, speran salute, per togliere a' Cristiani quel regno, che sempre eh'egli si risolverà di volerlo, con poco dispendio di forze e di denari sarà suo. Però che essendo ciò debito, l'ammoniva, che non volesse mancare a quello a che principalmente era tenuto per la religione, di cui la potente sua spada era da Dio stata deputata vindice e protettrice; c che tanto maggiormente più a questa impresa, che a quella di Cipro risolver si dovea, quanto la gloria maggiore, quanto i Regui e le ricchezze in questa se gli proponevau maggiori.

Nulla potè però l'orazione di costui impetrar da Selim, il quale già tutto nelle cose di Cipro immerso, mal volentieri comportava che d'altra cosa se gli trattasse. Si che senza ritegno più di vergogna o di timore alcuno cominciò liberamente a dire, che non si conveniva a' Cristiani di possedere nel mezzo dell' Imperio suo un reame di tanta importanza, come era Cipro; e che pereiò di toglierlo loro si risolveva. E fatta la risoluzione, volendo circa di essa udire il parere di Mehemet Visir , primo Bascia , suo cognato ; e per questo da parte chiamatolo, che liberamente quel tanto che egli ne sentisse nell'animo suo dir gli dovesse, gl'impose; il quale desideroso per que rispetti che sopra abbiam recati di divertirnelo, senz'altra replica, fatte le debite riverenze, così disse: « Fu sempre inveterato costume dei » gran Signori Ottomani tuoi antecessori. o Imperatore, di » illustrare con qualehe grande e ricordevol fatto gli stessi » primi principi del dominio loro; e per questo, le cagioni

20 delle guerre non dispregiando, le occasioni di dilatarsi » da tutte le bande hanno cercate, nè mai però utile alcu-» no che alla lor dignità ripugnasse abbracciando, ma tutti » i loro studi ed azioni alla gloria indirizzando, nè ad alcuna » opra bassa piegandosi, nessuna cosa se non magnifica, » sublime ed eccelsa hanno pensato. Per la qual cosa e l'o-» scuro nome de Turchi in brieve chiaro divenne, e l'istesso » augusto Imperio Ottomano da piecioli e poco noti principi » alla celsitudine della potenza dove si trova, si è inalzato. » Di questo instituto il glorioso Imperatore tuo padre, nou » solo ne' principi del suo imperio fu rigoroso osservatore, » ma non sazio di adempirlo, tra le armi e gli eserciti il » corso della sua vita volle gloriosamente finire. A te con-» viensi, o Imperatore, non meno del valore de generosi » tuoi avi, che di tanti lor regni essere erede; ne trala-» seiare per trascuraggine o per ignoranza la grande occasio-» ne di accrescer gli stati tuoi, la quale dalla ribellione dei » Granatesi ti s'offerisce; di cui nessuna di gloria più am-» pia, di premio e di frutto maggiore, nè a finire intera-» mente i gloriosi principi tuoi più atta devi aspettare. La » rovina della casa d'Austria, la dispersione dei Regni di » Spagna, con le ricchezze di cui la cristiana repubblica » all'età nostra si sostenta, a sollevarti con la gloria al Cielo, » ad acquistarti l'imperio di tutta l'Europa ti spiana la stra-» da. All'incontro con nulla ovvero pochissima gloria e con » minimo utile i Veneziani si vincono; e di molto maggior 22 travaglio con più dubbia riuscita co' Veneziani, che col Re » Filippo la guerra commetti; di che, ti priego, che non » ti meravigli, prima che tutta la causa io t'abbia spianata. » E prima , l'adito e la facilità dell'entrata , che fu sempre » d'importante momento, e senza la quale nessun savio mai » ha gli altri regni assaliti o tentati, e la fortuna compagna » della famiglia Ottomana la fatica ti levano; essendosi sol-» levati i Mori a tante novità, a tanti rumori, e te spon-» taneamente chiamando. De quali per nessuna cagione ti de-» ve esser sospetta la fede e la costanza, la quale e la di-» sperazione d'aver dal Re di Spagna perdono, e il timore

» de suppliel, se nelle sue mani ricadessero, teco stabilisce » e conferma. La prontezza degli animi pari ed i medesimi » movimenti ne' Mori di Valenza c d'Aragona, che non sono » di numero minore, la simil fortuna loro, e la medesima » atrocità de' trattamenti, che quest'altri ha sollevati, ha da » fare, che, tosto che l'armi tue vi compariscano, medesi-» mamente in tuo favore si sollevino. Ouesta entrata stabi-» lita, tutte le altre cose arrendevoli e facili sono per riu-» scirti. Pojchè un sol Fi ippo e una sola Spagna sei per » avere inimica : la qual provincia , non come è grande di » nome, difficile ed aspra ad essere espugnata si rende. Ric-» ca veramente di danari, ma d'uomini d'armi di militari » apparecchi poverissima, e anche per le spese eccessive che » ha ora dalle armi che tratta, esausta e vuota. Molto più » possente con le nazioni straniere che con se stessa. La » quale da nessuna fortezza, da nessun luogo munito difesa, » con nulla cosa può ripararsi dall'esser velocemente occu-» pata, mentre che gli Spagnuoli non sospettando d'alcuna » guerra che contra lor venga, avvezzi lungamente alla quie-» te, ad ogni altra cosa più presto che a guardarsi si tro-» vano intenti. I Regni che possiede Filippo piuttosto di » gravezza e di danno, che di aiuto con tale occasione sono » per essergli ; ritrovandosi tutti i popoli a se soggetti per » l'avarizia e crudeltà de' suoi ministri tanto esasperati, che » mal sieuramente della fede loro poco sincera si può con-» fidare. De' quali regui ancora vi sono, che per l'intestino » lor sedizioni e tumulti piuttosto delle ricchezze di Spagna » hanno bisogno ai rimedi loro, che non che essi al suo » Re porgano entrate. Trovasi oltra di ciò Filippo con i suoi » Spagnuoli dagli odi importantissimi di tutti i principi » dell'Europa circondato; i quali desiderando la rovina di » quella gente odiosa, non si dee credere che siano per aiu-» tarlo. La Francia contra il nome Spagnuolo per tanti ol-» traggi che n'ha lungamente ricevuti implacabile, c a noi » con lega e amicizia congiunta, non solo volentieri la loro » ruina vedrà, ma spontaneamente precorrerà le tuc forze, » e sotto i tuoi stendardi goderà del desiderio suo. Nella

» qual provincia, non è dubbio alcuno, che la possente fa-» zione Ugonotta giungerà le sne armi alle tue, per liberar-» si dal timore, che giorno e notte le soprasta di Filippo. » Sarà essa per mostrarsi alla vendetta ardente di modo. » che non solo dalle supplici preghiere de' Mori, ma dal » comun desiderio dei Cristiani, vindicatore delle ingiurie » loro, conoscerai di essere in Ispagna chiamato. Mostra so-» lamente le tue armi, e credimi che ti cederà ben presto » Filippo, da tanti terrori e pericoli circondato; e non po-» tendo appena ora resistere, quando tu con sì gran mole ad-» dosso gli cada, subito abbandonato da tutti, forza è che » resti sepolto. All'incontro considera, che assalendo tu i » Veneziani, tutte l'armi d'Europa, tutte le forze sne contra » te irriti. L'Italia certo, tutta d'uomini d'armi di cavalli di » denari di terrestri e di marittimi militari istrumenti, più » che altra provincia che sia sotto al Cielo, ripiena, e con » essa lo stesso Filippo, che volenticri co' Veneziani giunge-» rà le sue armi, provochi. Il qual Filippo conoscendo che » non possono i Veneziani cadere, che i regni e le pro-» vince ch'egli in Italia possiede, con la lor caduta non ca-» dano, non si farà pregare di collegarsi con loro, percioc-» chè ben vede, che perduta l'armata de' Veneziani, e non » potendo la sua con la tua competere, non potrebbe tampoco » i regni suoi marittimi soccorrere, che con tutta la lor » fortezza scuza riparo a te coderebbero. Il qual pericolo, » se assalti Filippo, non corri dai Veneziani, che quando » da te non siano molestati, con esso mai contro di te non » si muoverauno. Non si tratta duuque ora se il Re Filip-» po t'hai da pigliare inimico, o nò; ma se con lui solo, » c con la sola sua armata, ovvero se con essa e insieme con » quella de' Veneziani con maggior difficoltà e con più pe-» ricolo debbi combattere. Nè ti persuadere che Cipro sia » picciola impresa; essendo Nicosia con gagliarda fortifica-» zione, secondo l'uso moderno circondata, e Famagosta, » emporio del Regno, per natura e per arte fortissima. L'una » e l'altra di esse città con buono presidio guardate, come » per la continua suspicione che debbono aver della guerra

» verisimilmente creder si deve, facilmente dall'esercito tuo » lungamente si possou difendere, e forse ancora i tuoi sforzi » far vani riuscire. Ma poi che a quel consiglio principal-» mente dobbiamo attenerci, il quale, quando passata ne sia » l'occasione, ristorar non possiamo, e lasciar quello, il quale » di ripigliare sia sempre in nostro potere; io ti domando, » se l'occasione di assalire la Spagna, da Dio benignamente » mandata, ti lasci dalle mani fuggire, quando mai altra » volta pensiamo che dal Cielo nibia da volarti nel grem-» bo? Ora quantunque tutte queste cose sian grandi , e a » destare gli animi grandi e valorosi per se stesse bastanti, » non però pare che necessità di guerreggiare importino an-» cora a chi con sano consiglio gli stati suoi cerchi di go-» veruare. Ma la religione, ma la ginstizia, ma la miseri-» cordia de'tuoi devoti, e le offese per lunghi tempi con-» tinuate, con lo sdegno che devi ragionevolmente tenerne, » di necessità e piamente ti chiamano alle nrmi. La differenza » della religione che abbiamo co' Cristiani, perpetua guerra » ei somministra con cssi; poichè tutti i lor pensieri alla » estirpazione totale della nostra legge da tutto il mondo » si drizzano, e nessuna occasione di farlo tralasciano. Il » che assai chiaramente ci hapno mostrato, cestringendo » i Granatesi con l'armi stesse con eni li avevano soggiogati, » rinnegar la nostra fede. Ora questi medesimi Granatesi » dalle lunghe e intollerabili nsprezze costretti , finalmen-» te si sono lor ribellati. Dai nostri inimici circondati, » al tuo aiuto ricorrono; e poichè con la tun sola spe-» ranza han preso le armi, la tua fede e la pietà tua » invocano. Questi se ora da noi abbandouati rimango-» no, ivi converrà che dappoi cerchiamo gli amici, dove » neppure il nome de' Granatesi più si ricordi; i quali do-» vendo solo la maestà del tuo nome render sieuri, nè pur » dalle armi tue siano stati difesi. Ma dispreginsi por le » querele de' Mori ; nulla ti muovan le miserie loro : le in-» ginrie almeno fatte a te stesso e alla easa tua non t'ac-» cenderanno di sdegno? Potrai, dico, soffrire con tanta po-» tenza che gli Spagnuoli già tanti anni non pur dello

» imperio della costa dell' Africa con la tua casa com-» battano, ma di muover contra di te stesso le armi deter-» minatamente non abbian temuto? che su gli occhi de'glo-» riosi Ottomani, di espugnare nel mezzo del Peloponneso » e della Dalmazia le tue città e castella abbiano ardito? e » che con tutto ciò in ti creda d'avere alla fama e alla glo-» ria tua assai abbastanza risposto, se solamente gli avrai » fatti dalla impresa desistere, e da lasciare quello che » t'avevano tolto gli avrai costretti? e che non temi quel » che sia il mondo per dire di te, che nè anche con tanta » grande occasione che Iddio ti dà di render loro la pari-» glia, non abbi animo abbastanza da farlo? Anzi devi pur » tu l'ottomanica maestà stabilire, con grave pena e ruina » di quelli che di offenderla abbiano osato, e con ricorde-» vol documento provvedere, che nessuno per alcun tempo » mai più la gran Regia de' Turchi osi d'ingiuriare. Ne ti » pensare che dalla viltà di non assalire con tanta occasio-» ne la Spagna, sia alcano per iscusarti, nè per chiamarti » uomo d'animo retto, come che dell'altrui non ti mostri » bramoso. Tutto il contrario mostrerà l'impresa che pigli » contra i Veneziani, co' quali avendo tu la sacra confe-» derazione firmata, sei stato da essi sempre riverito e » onorato. Ma ben temo io che dican le genti, che reggen-» doti tu secondo la fiacchezza della pusillanimità tua, non » abbi ardito di pigliarla col Rc Filippo, come che di com-» peter seco non ti dia il cuore. A questo modo due gran » cose saranno i primi recordevoli fatti, che al principio del » tuo imperio dian nome. L'uno , che il nome Turchesco, » a tutte le genti fin ora stato terribile, venga in dispregio; » c che la riputazione (con cui i Regni e gl'Imperi si conser-» vano ) dagli avoli tuoi con tante fatiche e spargimento » di sangue a poco a poco acquistata, in un punto tutta si » perda. L'altra che la fede e'l giuramento, le quali virtù » nessuna nazione al mondo tanto fermamente quanto la no-» strasuole osservare, sian violati. Dunque, poichè l'ono-» re gloria la giustizia la religione la misericordia la re-» putazione gli esempi de'tuoi maggiori e la grandezza del su premio che si propone, oltre di ciò lo sdegno delle ingiurie ricevate, e finalmente l'oceasione, la quale non essendo mai solita di volgersi a dietro, non mai seura peatimento si lascia passare, a quella guerra di Granata ti
chiamano, donde tanta ceciti di mente procede, che invoce dello cose grandi ampie facili certe sicure e pie le
piccole hasso difficili incerte pericolose e nefando voglian seguitare? che di quella guerra facciavno più stima, nella quale e con maggior vorgona (che Dio nol voglia) viniti esser possimo, e con minore condomento siamo per conseguire la vittoria? Non far che col comodo di
Cipro l'appetito ti vinca. Giudica rettamente; risolvitì a
quello che alla maetai dell'Imperio tuo concerne; o serviti con prestezza della occasione che prontamente in mano ti dà la vittoria.

Non lasciò l'animo appassionato di Selim che frutto alcuno facesse l'oraziono di Mahemetto contraria al desiderio suo. Questi avvendutosene più volte ripigliò a proteggere i Veneziani, e con tanta costanza che con malissima soddisfazione fu da Selim il suo parlare ascoltato, anzi di collera oltre ogni modo acceso, dicendogli che più tosto che Tureo egli meritava d'esser chiamato Cristiano, per gravemente ingiuriarlo, gli comandò, che se gli levasse dinanzi. E risoluto di non far cosa alcuna di quelle che egli di persuadergli si era sforzato, co' quattro altri Bascia principali il suo pensier conferendo, che furono Mustafa e Pertaù delle sue forze di terra capitani generali , e Piali ed Ali , da' quali quelle di mare si governavano, con esso loro molto più a suo gusto u'andò discorrendo. Perciochè essendo essi di guerra o di novità, per lor proprio interesse, desiderosi, poiebè nella paco poco i lor gradi valevano, non mancarono con quei modi che sepper migliori e più efficaci di persnaderlo perche lo mandasse ad effetto. E dipingendogli quella impresa per necessaria, con proporgli l'utilità grando che con pochissima spesa ritratto n'avrebbe, talmente glie la facilitarono, che incitaudolo con la gloria che n'otterrebbe a concorrenza delle vittoric dal padre suo ottenute, il tutto con la solita pusilla-

nimità de Veneziani gli confermarono, perciò che rammontarongli che ogni volta che contra di loro l'armi Turchesche s'crano mosse, umilmente e con pagar molti tributi avevano sempre domandato la pace; come per esempio, a tempo di Solimano suo padre, al quale oltre due importanti città nella Morea, cioè Napoli di Romania e Malvasia, gran quantità di zecchini contanti per le spese della guerra d'accordo donarono; e che il simile fossero per fare qual volta con le stesse armi fossero molestati destramente argomentando, di tatto lo fecero a lor voglia risolvere, alla qual risoluzione si dice, che più d'ogni altro lo commovesse la persuasione di Mustafa Bascia, il quale seco cavalcando, e di questo negozio frequentemente trattando, avuto da Selim licenza, anzi comandamento di diro quanto glie ne occorreva, così liheramente parlogli: « Non solo l'utilità, con la quale » le deliberazioni per lo più sogliono governarsi, ma l'onore » insieme e la gloria, le quali confesso che nei nostri con-» sigli si denno anteporre, a quel che io veggo, Impera-» tore, il prudente animo tuo dall'applicarsi alle cose di » Spagua ritarda. Imperciocchè, non l'abbracciar le grau » cose, ma il condurro a buon fine quelle che avrai ab-» bracciate, seco no porta utile c lode. Che quando altra-» mente seguisse, nulla differenza tra'l dappoco e'l valen-» tuomo sarebbe, poichè e l'uno e l'altro egualmente lo cose » grandi appetiscono. Dalla qual cosa procedo, che tutto » quelle eose che delle nostre forze maggiori scorgonsi , o » è nello impronderle temerità, o nel deporle danno e vergo-» gna ci apportano. Nè i grandi avoli tuoi più con l'ardiro » che col consiglio gloria si grande, o tanto sublime imperio » t'han partorito; i quali non meno in questo che in quello » devi tu saggiamente imitare, Perciocchè, quando l'ardire » vien dal consiglio abbandonato, è dannoso, e a precipitoso » fino sempre conduce. Ma il consiglio, quantunquo sia solo, » non mai se non fruttuoso, se non utile e grande si scor-» ge. Onde la maestra esperienza chiaramente oi mostra, cho » gl'imperì stessi ed i regni, se dagli sfrenati desideri non » s'astengono, quanto a maggior fastigio sono ascesi, tanto

» con maggiore vergogua rovinano. Quattro cose io odo » spampanar da coloro, i quali per tirarti alle cose di Spa-» gna, dall'impresa di Cipro tentano di divertirti. L'adito, » il quale dai Mori di Granata sollevati s'apre; la quale » oecasione grande e da farno gran conto, in nessun modo, » dicono, doversi lasciare uscir dalle mani. La fiacchezza di » Spagua, come provincia vuota (com'essi dicono) d'uo-» mini e d'armamenti. Il pericolo che, assalendo i Veneziani, » tutti i Principi dell' Europa contra di te si irritipo, in-» sieme con lo stesso Re Filippo; all'incontro che, assalen-» do Filippo, i Veneziani non siano per soccorrerlo. E per » ultimo v'aggiungono la misericordia cho deve aversi dei » Granatesi, i quali dagl'intollerabili trattamenti uecessitati » a ribellarsi al Re di Spagna, a te per aiuto ricorrono; » dicendo elie brutta cosa saria alla grandezza del possente » Imperio Ottomano l'abbandonarli. Le quali tutte cose ad » una ad una spianiamo. Non sono io per negare, che » l'adito nell'assalire le provinco ed i regui abbia gran » parte; ma non perciò il tutto in esso consiste; il qualo » allora giova quando le altre qualità e circostanze porgon » speranza di felice successo; e questo, quando non vi si » trovano, non alle vittorie ed a'trionfi, ma alle uccisioni o » alle vergogne l'adito stesso introduce. Oltre di ciò non » veggio io come i Granatesi t'apran quell'adito, il qualo » dal mare, dal eielo e dalla natura, cose insuperabili con » forze umane, ti vien chiuso e victato. Ed essendo neces-» sario ( quando anche felicemente tutte le cose camminino ) » di mantenere a lungo una guerra di tanta qualità, con-» verrebbe riprovvedere l'esercito tuo di nuove gonti, di vet-» tovaglie e di armamenti; le quali cose se a tempo non » sono provviste, inutile, dannoso e di poca riputazione riu-» scirà l'averlo mandato; pereioechè nelle guerre in poco » spazio, anzi in un punto le occasioni si perdono. Ed aven-» dosi a fare col mare, co'venti e con le fortune, delle » quali nessuna cosa tanto certa si può promettere quanto la » mutabilità, chi fia che ad essi ponga legge non veggio, » sc non sia quello che al mare, ai venti, ed alle tempeste » comanda. Qual furor dunque, o qual leggerezza ne guida a stender le nostre ingordigie e le nostre speranze in quel » Regno, al quale per esser da noi per tanto cielo e per » tanti mari diviso, non che l'adito aperto ne fia, ma d'ar-» rivarvi senza pericolo e senza molta difficoltà non possia-» mo sperare? Essendo che nell'isola di Cipro posta negli » occhi nostri, dai tuoi regni tutta circondata, con brevissi-» mo traghetto appena di mezza giornata arriviamo. Molti » esempi de' nostri tempi , se non ti fossero essi ben noti, » ricordar ti potrei di coloro, cui essendo dalle fortune e » dal tempo per molti mesi impedito un picciol vareo di » dugento miglia di mare, per le matazioni dell'aere infer-» mati, miseramente son morti. E noi di potere oggi anno » le immense distanze senza impedimento vareare ci persua-» diamo, e che le nostre armate, sole privilegiate dal ciclo » e dal marc, ricever danno non possano stoltamente sognia-» mo? Ma poichè quelli che le riechezze di Spagna vanno » magnificando, voglion che quella provincia, come facile » da espugnarsi agl'impeti primi, non possa esser cagione » di avere a lungo da mantenervi la guerra, a loro stessi » domando io che mi rispondano, perchè dunque un Regno » si fiacco all'età nostra a tutti i Re Cristiani che d'intorno » gli sono, c particolarmente alla Francia, di cui son le rie-» chezze grandissime, e le cui nazioni a tutte l'altre de' Cri-» stiani nella guerra prevagliono, è stato così terribile, che » con grandissimi dispendi siano stati costretti di procac-» ciarsi l'amicizia nostra, la quale appresso de' Cristiani è » loro di grave vergogna? Nè ancora con solo Filippo, e » con tutti i Regni che possiede avrai da fare, se tu gli » assalti la Spagna; ma con quasi tutta l'Italia, e con tutta » la Germania, o almeno con quella parte di essa che alla » casa d'Anstria obbedisce apparecchiati di combattere. Delle » quali ricche e bellicose provincie tutte le forze insieme con-» giunte a fronte nella Spagna ti troverai, c a rispetto e pro-» porzione di esse, dicamisi di grazia, di che momento sono » i Veneziani? E s'io debbo anche concedere che la Spagna » per le molte guerre che sostenta, di uomini da combattere

» molto esausta si trovi, perchè non ho all'incontro a ricordar-» ti, che ha Filippo quell'altre provincie, le quali da nessuna » cosa son più gravate, che dalla moltitudine della prole che » di continuo vi nasce? Gli nomini delle quali non solo non » s'ha difficoltà di cavare dalle provincie loro, ma quando » ancora da nessuno siano richiesti, da se stessi per tutto » dove lo strepito delle armi si senta spontaneamente concor-» rono. Le quali provincie però, non dei pensare, che molto » siano dalla Spagna disgiunte, poichè essendo Filippo del » mar mediterraneo padrone, in un momento di tempo, con » l'armata ch'egli ha, dalla Liguria, a ogni sua voglia, sen-» za che impedir se gli possa, gli vengono trasportate. Co-» loro che temono che assalendo tu i Veneziani ti tiri addosso » la guerra di tatti i principi d'Europa, nou hanno conside-» rato che assalendo Filippo tanto più prontamente e più pre-» sto gli stessi contra di te s'uniranno, quanto dalla oppres-» sion di Filippo maggior pericolo e danno può loro avveni-» re, che non dalla perdita dei Veneziani. Credimi, che molto » differentemente la disposizione degli animi cristiani contro di » te proverai assalendo Cipro, isola remota e da essi molto » lontana, che poco o nessun momento alle cose loro importa, » che penctrando nelle loro intime parti, e quel propugnacelo » della libertà loro assalendo, il quale espugnato, tutte lo » cose loro ad un tratto son per cadere. E fino gli stessi Fran-» cesi tanto più pronti a smorzar tanto incendio correranno, » quanto più vicino sentendolo, e temendo che l'ardore per la » contingenza sopra di loro si stenda, di nessun patto o d'ami-» cizia che tengono teco ricorderannosi, mentre il timore del » proprio esterminio in essi prevalerà. Che se la sospezione » della propinqua potenza di Spagna ha potuto farli con noi, » che di legge siamo diversi, collegare, quanto meno sono » essi per soffrire, che le tue forze tanto maggiori e di cou-» traria religione tanto vicino a loro augumento ricevano? De-» siderano i Francesi l'amicizia tua; ma la tua vicinanza abbor-» riscono; quella utile conoscono, e questa dannosa e di molto » pericolo stimano. Nè meno intendo io che Filippo dagli stessi » Francesi ne dagli altri principi sia odiato, come ti per» snadono costor che mal ti consigliano. Poichè con esso » ogni giorno nuove parentele ed amicizie si procacciano. » Si è odiata la potenza sun, che a tutti loro formidabile e » sospetto lo rende. Or quanto dunque più formidabili e » sospette ti eredi che siano per essere loro le tue forze » molto maggiori? Quanto ai Granatesi, non più son essi » degni della misericordia tua, che ne sarebbe colui che spon-» taneamente da se stesso si gittasse in un pozzo. Nè so per-» chè crudele debba altri esser chiamato, il quale dal dare » aiuto a chi lo richiede s'astenga, perchè di dover seco » col suo soccorso insieme precipitare conosce. Pazzamente » e senza tuo consiglio si sono i Granatesi ribellati; così » senza di te la lor pazzia devon pagare, nè debboa cer-» care di far te compagno di quel furore, dal quale mal » condotti si veggiono; perchè del consiglio non avendoti » fatto partecipe, nessuna vergogna ti obbliga a difendere » le lor temerarie imprese. Ma dicono altri, che abbando-» nando tu costoro , la riputazione tua s'offende: e all'in-» contro dico io che nessuna cosa più alla tua riputazione » può esser contraria, che facilmente dni cenni di pochi » Mori degenerati lasciarti permuovere, per sì lievi cagioni » ad una impresa di tanta importanza obbligarti. Quelli che » dicono che l'impresa di Cipro alla grandezza dell'impe-» rio tuo sia poca, del tuo gran padre si son certo scor-» dati, quale non poco pensò d'illustrare i principi dell'im-» perio suo con l'impresa di Rodi, della quale egli stesso » volle essere il generale. A te dunque parerà Cipro vil » cosa, e la guerra co' Veneziani non degna della maesta » tua, se al glorioso imperadore tuo padre la vittoria di » Rodi, da nemioi di tanto minor momento ch'essi non sono, » riportata, riputazione e ornamento tanto accrebbe, che » ne' degnissimi gesti suoi l'ha sempre per principalissima » connumerata? Finalmente la religione del giuramento da » servarsi ai Veneziani, sento che ti si oppone. Al che fa-« cilmente in molti modi rispondo. Ma perchè allegar prima « le cagioni di momento minore? Dico che il primo luogo » in tutte le deliberazioni si deve concedere all'utile, il

» quale tutte l'altre cose seco si tira. Ritrovato che sia la » nostra causa utile, qualche immagine di ragionevole ac-» comodar gli potremo, e questa molto bene gli stessi Ve-» neziani te la porgono, avendo essi primi ai capitoli della » confederazion, che han teco, contravvenuto, con la perfi-» dia loro hanno te dall'obbligo della fede liberato. E se » ad alcuni paresse, che troppo leggiere siano le colpe dci » Veneziani per meritar questa guerra, non devono essi avere » imparato, che non tanto le ingiurie per le lor proprie » gravezze, quanto per la comparazione della dignità, contro » di cui si commettono, si soglion pesare; di modo che una » ingiuria di sua qualità picciolissima, se contro a persone » di gran lunga superiori si faccia, diventa sopra ogni peso » gravissima. Dirassi forse che con le satisfazioni e con le » ambascerie si possono le ingiurie levare? Concedasi vera-» mente: ma tra coloro che delle ragioni disputano, non » tra quelli che le occasioni della guerra vanno cercando. » La qual guerra per onestare assai basta, che con un titolo » si ricopra, che qualche colore abbia di ragionevole; il » qual costume a guisa di coloro che le Repubbliche gover-» nano, non siamo noi i primi ad usurpare. Dangae lascian-» do le vanità e le cose dannose da parte, io giudico, Im-» peratore, che alle solide e utili attender ti convenga; e » che di questo fermamente ti risolvi, che dalle vittorie tutte » le cagioni giuste si fanno, e che questi nomi che chia-» mano modestia, equità, ragione e simili, alle guerre dei » nostri superiori sono stati sempre vani vocaboli. »

Questa orazione, come quella che il desiderio di Selim ben secondara, fu molto volentieri udita da lui, e secondo questo consiglio non pur fu l'impresa di Gipro deliberata, ma di essa lo stesso Mustafa fu fatto general capitano, aggiungendogli per collega nelle cose appartenenti all'armata Piali Basciia. A'quali subito comando che di avere alla prima stagione grande armata di mare, ed esercito possente di terra in ordine d'ogni cosa, con ogni diligenza si procursa-se. Il che, sebbene con molta prontezza ad eseguire si cominciasse, cutto però con la presenza di esso Selim , che

ogni giorno l'arsenale, le maestranze e le fonderic delle artiglieric, per dar prescia all'opera, personalmente visitava, velocemente s'andava facendo. E benehè i grandi apparecelii della guerra celatamente far non si potessero, i motivi de' Granatesi con quella loro ambasceria furono al tutto tanto opportuna coperta, che non diedero mai cagione di sospettare al Bailo Veneziano, che in Constantinopoli, secondo il rito dell'amicizia, risiedeva, e ch'era allora Mareo Antonio Barbaro. Con tutto ciò intendendosi a Venezia i gagliardi movimenti di Constantinopoli non si stette tanto affatto a badare, che qualelle provvisione di più per rifornir Cipro non si facesse. Ma fu la fortuna a tutti i principi dei Veneziani molto contraria; perciocchè essendo il Conte Girolamo Martinengo con grosso presidio mandato per governatore a Famagosta, poco dipoi alla sua partenza morissi; e tutte le genti che seco conduceva di contagiosa infermità similmente perirono di modo che Astorre Baglioni, alla cui eura Nicosia era commessa, acciò che Famagosta di governatore sprovvista non si trovasse, fu costretto di lasciar Nieosia al tempo del maggior suo bisogno, e d'andarvi, senza che più il ritorno conceduto gli fosse. Similmento Pallavicino Rangono in Inogo del Martinengo con tremila fanti mandato, insiemo con Sebastiano Veniero, provveditor generale del Regno, per vart casi distratti tanto in Candia furono trattenuti, che esso Rangone di sua infermità vi morì, e il Veniero non potè mai nell'isola arrivare. Dalle quali cose segui, che quando Nicosia fu assediata, senza governatore si ritrovò, e con debolissimo presidio di mille e cinquecento fanti pagati, che in una città molto minore, e in caso di molto maneo importanza saria stato pochissimo.

Fra tauto il Turco avendo tutto le cose alla guerra necessarie apparecchiato, e parendogli opportuno di cominisaro a dare effetto al proposito suo, sapendo quanto familiarmente Melemet Visir col Bailo Veneziano solova trattare, a a lui di cura di scoprire a seso Bailo l'animo suo. Costui, fattosi chiamare il Bailo, con lunga ambage di parole gli dice, che sforzato il suo lunperadore da nolte indegnità e in giurie che continuamente soffre da Cipro, e risoluto di levarne a' Veneziani il dominio, domanda loro quel Regno, come cosa appartenente all'antico imperio di Meassi, del quale cgli è signore. Allegagli di questo movimento molte cagioni, fra le quali due fa principali, l'una che i corsari poaentini avendo ia quell'isola sicuro ricetto, di continuo tengoao il sno dominio infestato; l'altra, che i sudditi suoi quantunque corsari, quando dalle galere Veneziane vengono presi, da poi che sono prigioni, son crudelmente uccisi da loro, essendo che non convenga farlo, se non mentre combattendo resistono. Spaventasi il Bailo della atroce ed imprevista domanda; lamcatasi di essa, come ingiustissima, e alle cagioni allegate per li Veneziani risponde: Che aessona memoria si trova che l'isola di Cipro sia stata mai a quell'Imperio soggetta, la quale con ginsto titolo dai Veneziani acquistata, lungamente per tanto giro d'anni e pacificamente posseduta, con approvazione anche e consenso degli stessi Ottomani , l'uso continuo e mai non intermesso l'ha fatta loro. Il quale uso quando non deliba servire, di tutte le cose il possesso bisognerà rivocare, e degli stessi Regni cotanti, che l'ottomaniea potenza possiede, nessuna ferma ragione asseguare più si potrà. Che de'danni ehe s'allegano esser fatti da Cristiani corsari non solo i Veneziani non sono consensienti, ma che del tutto ne sono ignoranti. E che se il Gran Signore, di eui la potenza e le ricchezze sono infinite, non ha mai potuto le eorreric e l'insolenze de'suoi corsari victare, noa sia da maravigliaro che lo stesso fare i Veueziani non possano, i qaali d'ogni possanza sono a lui tanto inferiori. Che non perciò essi le ruberie de' Tarchi. ehe di continuo molto maggiori soffrono, ad esso Gran Signore attribuiscono, ancorchè dagli stessi suoi ministri nou solo non sono essi eastigati, ma ricettati, ma fomentati e molto accarezzati, partendo aache con essi, come potrebbon provare le prede ehe portano. Quanto poi all'uceidersi dai capitani Veneti i corsari de Turchi dappoi che son presi, eiò dice aon solo non esser vero, ma nè pur verisimile; poichè ia contrario apparisce l'effetto di molti presi, i quali

essi ai ministri Turchi hanno mandati, a fine che da loro con debita giustizia fossero castigati; con tutto che sempre tali ministri delle quercle loro e delle lor miserie si fossero burlati. Dice, che quando pure i misfatti de' corsari si voglian considerare, assai chiaramente nelle capitolazioni della pace tra loro son convenuti, che quando tali cose dall'una parte o dall'altra occorrano, si debbano giustamente stimare i danni, e quelli dai più prossimi ministri delle parti satisfarc, restando sempre ferma e nel suo vigore la pace tra loro. Il qual capitolo, quantunque molte volte dai Veneziani allegato, per essere de'danni ricevuti satisfatti, non ha mai appresso de' Turchi potuto aver luogo. Dice finalmente, ehe domandano i Veneziani che di tal querela si faccia giudicio secondo la capitolazione della pace. Il che quando non voglia il Gran Signore accettare, nè voglia che alcuna ragione vaglia contro alla potenza sua, ricorre egli alla divina potenza, la quale della pace violata e del suo nome spregiato sia vindicatrice. A queste cose Mchemetto, lasciando da parte la disputa della ragione, risponde, aver egli in favor de Veneziani gagliardamente al Gran Signore contrastato; ma che avendo esso così deliberato, quando egli più ostinatamente si provasse di contraddirgli, con la vita gli eouverrebbe portarne la pena. Ma confidando, ch'egli molto bene abbia conosciuto la buona volontà sua verso il Senato Veneziano, questo sol consiglio gli resta da dargli, esser cosa da savi secondo i tempi accomodare i pensieri, e far che gli animi siano uguali alla fortuna, poichè più oltre di quello che ella comparte, non si può trapassare. Non volersi l'ira di colui irritare, al quale guerreggiando, non si possa sperare d'essere uguali; nè anche per cagione d'una picciola cosa, tutta la lor potenza precipitare. Risponde a queste cose il Bailo Veneziano, che non ha egli dal suo Senato autorità di potere in cosa di tanta importanza disporre; e che, poichè senza ordine espresso in tal negozio non prò ingerirsi, per doppia cagione che alla sua Repubblica si faccia per lettere questa domanda, giudica necessario. Si perchè non a sè, ma al suo Scuato Cipro sì chiede; sì anche perchè facilmente esser potrebbe, che quella Repubblica, che di nesuna cosa tanto si pregia quanto dell'amicizia di quel gran Signore, o
con raddoppiare il tributo che è solito di pagarsi, o con
qualche grosso sborso di denari per una volta, di divertiro
l'intenzione del Cran Signoro cittenesse. E dicendo, che di
tale officio ad esso Mehemetto particolar obbligo sempre si
terrebbe, a prometter finalmente l'indusse, che con ogni suo
sforto averia procurato, che prima che alenan cosa s'innovasse, per certo ambasciadore la Repubblica di Venezia ne
fosse avvisat.

Ma fatto di già impaziente Selim di tardar più a por mano all'impresa, e non parendogli ormai più tempo da tenersi eclato, ai tredici di Gennaio del MDLXX eon fare arrestare le navi Veneziane che in Costantinopoli si trovavano, e chiudere i passi a tutti i mercanti, con levar loro totalmente il commercio dei traffichi, e con mandar ordine ai suoi Sangiacehi e capi di cavalleria in Dalmazia, che da quei confini i Veneziani molestassero, cominciò a mostrarsi apertamente inimico. Nè fu sì tosto tal commissione mandata, ehe uno di essi Sangiacchi con tremila Turchi e con due pezzi di buona artiglieria a Duleigno, ehe nella stessa Dalmazia, frontiera de' Veneziani, risiede, per impadronirsi del luogo, ove prima familiarmente solevano conversare, con molto orgoglio andossi a presentare. Ed avvedutosi presto del preparamento che quegli di dentro per la difesa loro facevano, eredendo di poter facilmente impaurirli, mandò loro per alcuni de' suoi Turchi una frezza tutta insangninata, di eruda morte e d'ogni aspra calamità, quando a lui uon si rendessero, minacciandoli. Di che avvertito quel governatore . fatto destramente e con carezze nella terra que'Turchi introdurre, rivestitili di vesti da donne con una piastra d'argento per uno che fece lor donare, li rimandò. Talehè il Sangiacco non potendo con quelle forze supplire a quello che la molta collera gli dettava, in tal modo vilipeso, dall'impresa partissi. Questi furono i primi motivi di guerra che tra'Turchi e' Veneziani eorressero, di dove ad accendersi, ed ingagliardirsi il fuoco ogni giorno più fieramente segul. Perciocché non tardarouo i Turchi di Castel nuovo della Vellona ad uscire con alcuni brigantini a'danni degli abitatori di Perasto, i quali anch' essi uscendo con harconi armati erano spesso alle mani. Similmente in tutti i luoghi dove i Veneziani appresso a'Turchi qualche terra o fortezza possedevano, si facevano giornalmente riscutimenti gravi ed uceisioni. In questo mezzo spargendosi la funa per tetta la Cristianità dei grandi apparati di guerra che faceva Sclim, non avendosi aucora certezza dell'asimo suo, sebben per molte conietture si eredeva che fossero tutte quelle forze contro i Veneziani, non solo si prepararono alla difesa essi, nu il Re di Spaga per li suoi Reami e stati, i Cavalieri di S. Gioranni per l'isola loro di Malta, ed ogni altro luogo della Cristianità alle marine esposto si andava preparaudo e si armava, secondo consigliava il giustamente conceptute sospetto.

Alla fine risoluto Selim di far sapere ai Veneziani che cgli voleva il Reame di Cipro, agli undici di Febbraro spedì un sno Chiaus, il quale con altre ambasciate era stato a Venezia altre volte molto accarezzato, il cui nome era Cubat, con lettere al Senato per tal negozio, e con commissione, quando alla richiesta gli fosse contradetto, d'intimare apertamente la guerra. Partissi costui dalla Porta del suo Signore insieme con Luigi Barbaro figliuolo del Bailo di Venezia, e eon Luigi Bourizo segretario del medesimo, i quali dai Turchi, per sicurezza del Chiaus, e dal Bailo per ragguagliare il Senato de' preparamenti fatti in Cestantinopoli contra ad esso, e forse per liberarli dal pericolo di restare in perpetua servitu, d'accordo furono mandati. E arrivato molto presto a Ragusa per terra, di là a Venezia con una galera d'Angelo Soriano, che arrivò la mattina di Pasqua, fu condotto. Ove mandò la Signoria le barche del Cousiglio dei Dicci ad incontrarlo a Lio, per guardia che con lui alcuno non parlasse, prima che l'ambasciata avesse esposto al Senato. Ed andati subito il figliuolo e il segretario del Bailo a informare il Senato di quanto passava in Costantinopoli, e della cagione di quella ambasceria, fu con prestezza ragunato il Consiglio. Ivi nacquero molti contrasti, e non mancarono Scnatori vecchi e molto prudenti, che vedendo il furore di che generalmente gli animi s'accendevano per lo sdegno, maturamente consigliavano che nelle deliberazioni di tanta importanza l'ira e lo sdegno non dovessero aver lnogo; e benchè l'ingiuria e l'ingiustizia non si possa soffrire, bisognava nondimeno ponderar le loro forze e le facoltà, cousiderando se alla guerra con un principe tanto potente valessero a resistere. Ricordavano ancora, che più sicuro saria di tentare d'espugnar l'animo del tiranno con quantità di denari, e guadagnarsi il favor de' Bascià coi doni, dei quali per esperienza sapevano essere essi avarissimi. Ma non fu il consiglio loro nè accettato, nè ascoltato; anzi gridaudo ognuno: Guerra guerra: il medesimo giorno no fecero pubblica dimostrazione. Hanno costume in Venezia nelle processioni soleuni, in cui la Signoria col Duca interviene, di portare avanti otto stendardi , de' quali due sono bianchi , due rossi, due verdi, e duo violati; e di essi i bianchi in tempo di pace si portano primi, i rossi in tempo di guerra, i verdi mentro con sospensioni d'armi trattano accordi, ed i violati quando da qualche gravo travaglio d'infermità o di simili accidenti si trovano afflitti. Però dovendo il Duca con la Signoria, come è di costume in tal giorno, solennemente visitare al Vespro la Chiesa di S. Zaccaria, con far precedere i rossi iu loco dei bianchi, che fino allora avevano preceduto, fecero iu tutta la città universal commovimento; la quale godendo tranquilla paco, per molti anni a dietro non aveva turbazione di guerra sentito. Ragunatosi poi il giorno seguente il pubblico Consiglio maggiore, e di comun volere creato di tutto le forze di terra Capitan Generale Sforza Pallavicino Marchese di Corte-Maggiore, il quale in tempo di pace era lungamente di tutte l'armi del dominio Veneziano stato Governatore, nel medesimo Consiglio il bastone e l'insegne del generalato gli furono date, ordinando che con ogni prestezza si facessero le provvisioni per mare e per terra, che al bisogno fosscro opportune. Finalmento il martedì il Chiaus, essendo all'udienza ammesso nel gran Consiglio, accompagnato da quattro Turchi e dal secretario Bonrizo con un Dragomanno comparve, e fatto sedere appresso a Pietro Loredano principe e duce della Repubblica, poichò alquanto fu stato pensoso e sospeso, vedendo in sè solo tutti gli occhi rivolti, ebbe in somma questo ragionamento « S'io » non sapessi, sercuissimo Principe, ed illustrissima Signo-» ria, quanto a Vostra Serenità e alle chiarissime Signorie » Vostre sia chiaro, che io sempre di questa Repubblica sia » stato buono e amorevolo amico, procurando con ogni mio » potero il commodo e la utilità di essa, non mi sarei quasi » arrischiato di comparire oggi in questo Senato per far » seco l'officio che dall'altissimo mio Signore Re dei Re , » dominatore de' mari e della terra , spada e braccio del-» l'immortale Iddio, e solo al mondo supremamente beato, » m'è stato commesso. Ma poichè son certo che da molti » passati negozi, e particolarmente da quello degli Ebrei, » non molto addietro per opera mia acquistato, in servizio » e util loro, l'hanno tutti potuto sapere; vengo ora, ancor-» chè con sommo mio dispiacere, arditamente però, ad ob-» bedire al detto mio soprano Signore; sperando tuttavia, >> che come prudentissimi consiglieri, i quali col buon governo no vostro siete continuamente cresciuti in istati, riputazione, » c onore, considererete molto bene l'importanza del negozio. » che io ora ho da notificare. E conosciuto di quanta importanza vi sia il conservarsi amico e favorevole esso po-20 tentissimo Signore; non meno pradentemente in questo sa-» rete per governarvi, di quello che, già tanto tempo, con » tante occasioni già governati vi siete. Avendo in tutte le 20 lor deliberazioni sempre risguardo a me, che mandato da 20 chi me lo può comandare, sono sforzato con questo modo » ad obbedirlo; e così mi conceda Iddio che con soddisfa-» zione di tutti io possa por fine a quest'ambasciata, come, » dopo il servizio dell'unico mio beato Signore, sommamente » il piacere e contento di questa Repubblica bramo e desi-» dero. »

Questo poche parole del Chiaus con molta pusillanimità esposte fecero ben chiaro segno del timore ch'egli per la sua persona aveva; poichè prima ch'egli fosse ammesso a parlare,

i preparamenti della guerra s'erano cominciati. Finito il sno dire, diede la lettera di credeuza al Senato, o poi con infinte cerimonie e riverenzo la lettera di Selim, che dal turbante si trasse, appresentò. La quale oltre a molti titoli, onde di quanta superbia la Turchesca barbarezza sia goufia si comprendeva, parole molto insolenti e imperiose conteneva, dicendo elle molti de'suoi Musulmani erano venuti alla sua eccelsa Porta a querelarsi de'danni ricevuti da' poneutini Corsari, i quali essi Veneziani assicuravano nel reame di Cipro contra i capitoli della pace. Onde egli, e per sieurtà de' suoi popoli, e perchè esso Reame a sè propriamente apparteneva, come membro già dell'Imperio da' suoi maggiori con la vittoriosa spada acquistato, aveva risoluto di non comportar più, che da loro si possedesse; ma che voleva esserne egli assoluto padrone. Che in esecuzione di questa sua volontà comandasse il Senato a'suoi ministri, che levando i presidi, con le persone di quelli che non avessero voluto restarvi, e le robe, artiglierie e munizioni, ad esso liberamente detto reame eedessero; il che facendo nell'antiea amicizia seco continuerebbe. Ma quando di compiacergli pur ricusasse, egli con la sanguinosa sua spada sopra il dominio Veneziano verrebbe, e con morte e destruzione di tutti, non solo quel Regno, ma ogn'altro stato da lui posseduto gli torrebbe. Diede con questa lettera anche un'altra de' Bascia generali, la quale con insolenza, non solo pari ma maggiore, queste parole couteneva. « Noi vi domandiamo Cipro, il » quale voi ei darete o per amore o per forza; e guardatevi » d'irritarvi contra la orrenda spada, perchè vi faremo guerra » crudelissima da tutte le bande; e non vi fidate punto nel » vostro tesoro, perchè lo faremo passare e correre come un » torrente. » Insieme anche diede un'altra lettera di Mahometto Visir, primo Baseià, il quale scriveva, che esseudo buon amieo della Signoria di Venezia, non aveva mancato di fare ogni opera per rimnovere il Gran Signore dalla sua volontà; ma non avendo gli amorevoli offici suoi potuto far frutto, come per il comandamento di sua Celsitudine avrian veduto, aveva preso per espediente, con l'occasione di quel

Chiaus di esortarla, che non volesse per un sasso pigliarsi per nemico il suo gran Signore; poichè avria potuto levare dall'isola le persone e gli averi, e continuare nella antica amieizia, seguitando gli usati traffielii, e conservando i beni a tanti suoi sudditi che erano là, a' quali fino al ritorno di esso Chians non si saria fatto oltraggio nè danno. Lette e interpretate le lettere nel Senato, e domandato al Chiaus se aveva altro che dire, rispondendo egli, che altro non gli occorreva, gli fu intrepidamente detto da quei Signori, che quanto a Cipro, essi lo possedevano bene e giustamente, e ehe intendevano di difenderlo contro tutti coloro che di levarlo dalle lor mani si fosser provati, sperando ehe il suo Signore, come violatore della pace, ben presto potrebbe pentirsi di aver commesso tal fallo, e tutto gli fu detto con queste parole: « Noi non avremmo ereduto mai ehe il vostro » Signore senza aleuna eagione vera nè verisimile, avesso » rotto questa pace, la quale non è molto che egli ha con-» fermata e stabilita con solennissimo giuramento. Ma poi-» chè gli è piaciuto di far così, noi ei difenderemo ga-» gliardemente, confidandoci in nostro Signore Iddio, che » con effetti dimostrerà quanto le cose mal fatte gli spiac-» ciano. Quanto a Cipro, come giustamente lo possediamo, » eosì animosamente con la grazia di Gesit Cristo lo guar-» deremo. Facciamo risposta con la medesima costanza alle » lettere del vostro Signore e de' suoi Bascià, acciocchè sen-» za esser trattenuto un momento, ve ne torniate con que-» sta risposta. »

Coal licenziato e fattogli segno che se n'andasse; egli che nou poco temeva, che dal popolo in gran moltitudine concorso per vederlo, qualche oltraggio fatto gli fosse, sapplicò al Senato, che per le scale secrete rimandar lo volesse. Ma essendogli risposto, che sicuro per tatto avria potato passare, dai medesimi che ivi l'avevano accompagnato, alla medesima galera fu ricondotto, la quale il mercordi sera partendo, lo riportò sono o salvo a Raguss, ma molto mul-contento. Poichè avendo ne Veneziani maggior costanza trovato di quella che egli imangianto s'aveva, non poco tenera.

che il suo Signore, udito la risposta che gli portava, subito l'avesse fatto morire, essendo solito egli di trattare in tal modo coloro che con novelle spiacevoli gli tornavano avanti, assegnaudone per cagione, che eran essi uomini mal fortunati, e perciò cra ben fatto di tor loro la vita. Dal medesimo timore preso il Dragomanno non volle più ritornare a Costantinopeli, quantunque moglie e figliuoli v'avesse, como nè anche il segretario nè il figliuolo del Bailo vi tornarono. Giunto il Chiaus in Costantinopoli, e rese le lettere e fatta la relazione, di ordine di Selim andarono dodici Chiaus in Pera a sequestrare il Bailo Veneziano e gli altri Cristiani che v'erano. Donde poco prima essendo fuggito Vinecnzo Alessandri cittadino Veneziano, e avendo alla Signoria dato pieno ragguaglio delle cose Turchesche, fu dal Senato spedito al Sofi Re de' Persi per dargli conto degli apparati che a danno del Turco in Venezia si facevano, e per indurlo auche a muovergli guerra per terra, mentre dall'armata per mare saria stato molestato. Furono in Venezia con medesimo modo sequestrati i Turchi e gli Ebrei levantini con tutte le lor mercanzie; e con diligenza ad armar vascelli e assoldar fanterie per mandar fuori l'armata, s'attendeva.

Frattanto era ogni cosa piena di rumore e d'armi nel contado di Zara, dove mentre il Provveditore de' cavalli Bernardo Malipiero con molto ardire e valore gl'impeti e correrie dei Turchi reprimeva, con chiaro testimonio della virtù sua di un colpo di lancia si morì, e fu per suo successore da Vcnezia mandato Fabio da Canale. Non maneava il Senato di far le provvisioni per mare e per terra gagliardissime; e vedendosi in termine da poter mandar fuori una parte dell'armata elie di tutto punto era provvista, elesse e creò di tutta l'armata che avessero fuori mandata Capitano e Governator generale Girolamo Zane, e fece provveditore a Corfu Sebastiano Veniero, e in Dalmazia Provveditor generale Fraucesco Barbaro, il quale essendo poco dipoi venuto a morte, ebbe per successore Giovanni da Legge Cavaliero e Procuratore di S. Mareo. Nella Schiavonia per guardia di Zara, Sebenico, Spalato, Canaro ed altri luoghi mandarono Governatora Giulio Savorgnano, prode soldato, con cinquecento fauti, ma con potestà di assoldarue quanti avesse ricercato il bisogno; e si era già prima mandato in Candia Provveditor generale Marco Quirini, cognominato Stenta, e ogni altra proviscia del dominio di buoni governatori provvista.

Dall'altra banda in Costautinopoli, ove con molta fretta l'armata ai sollecitava, essendo già in ordine e armate venticinque galere, Selim che degli apparati Veneziani aveva avuto informazione; temendo che prima che la sua armata uscisse, qualche presidio sì grosso in Cipro giungesse, che poi la impresa se gli facesse difficile, espedì Amurat Rais, ehe eon esse venticinque galere all'isola di Rodi eon ogni prestezza n'audasse, e di là che nessun vascello Veneziano in Cipro passasse, con ogni suo potere proibisse. Poco dipoi al quale , ancho i Bascià Piali e Bertà con ottanta galere e trenta galeotte uscirono fuori , i quali con poco intervallo dai Bascià Mustafa o Alì seguitati con altro trentasei galere, dodici galcotte, sei navi, un galcoue di Maliometto Visir, otto Maone, quaranta Passacavalli, e molti Caramusali eariebi d'artiglieria, di munizioni e di tutte le cose alla guerra appartenenti, a Negroponte espeditamente n'andarono. Di dove avendo spalmato, e fatto caricare molte munizioni, il primo di Gingno a Rodi si trasferirono. Nel qual viaggio avendo insieme congiunta tutta l'armata, diedero nel passare il guasto a Thine isola de' Veneziani nell'Areipelago, e saccheggiato e arso quanto aveva di buono, in estrema miseria la laseiarono. Indi ai quattro di Gingno alla Fenica navigarono, vicino a Cipro nella Natolia, ove i cavalli Giannizzari, e le fanterie, ehe nell'Isola disegnavano di porre, s'avevano a ridurre. Fra tanto tra i consiglieri di Sclim molti dispareri cirea il passare l'armata in Cipro, nascevano; parendo bene ad aleuni di aspettare fino a Settembre, per ischifare la mortalità, alla quale evidentemente a' andava in incontro quella stagione per colpa dell' ececssivo caldo, ehe per ordinario si patisce in quell'isola; e altri contendendo che il meglio fosse di farvi passare l'esercito quanto prima, per esser a tempo di fare il raccolto di tutto il

reame, che prima di mezzo giugno colà si suol fare, e con tal modo affamando quelli delle Città, facilitare l'impresa.

In Venezia non mancava il Senato di tutte le provvisioni convenienti. E ricorrendo prima alla Divina bonta, con processioni, orazioni, e limosine a'luoghi pii, procurava d'impetrarue favorevole aiuto. Pereiocchè nelle necessità a pessun miglior protettore che a Dio si può ricorrere, massime quando ingiustamente si ricevou l'offese, essendo egli della giustizia e dell'innocenza proutissimo difensore. E poi a tutti i Principi Cristiani significando la grandezza del pericolo in che si ritrovavano, e notificando i preparamenti che dal Dominio si facevano per reprimere la perfidia di tanto inimico, ciascheduno, con i migliori modi che poteva, a muoversi contro di quello invitava. Il Papa, inteso dall'ambasciador di Venezia quello che se gli chiedeva, e l'occasione della richiesta, si dolse veramente del travaglio de Veneziani; ma levando al Cielo le mani, si rallegrò che gli avesse Iddio mandato occasione di recar ad effetto quello che da principio del suo pontificato era suo grave pensiero, di fare una lega tra' Principi Cristiani per far guerra potentissima al comnne inimico della nostra Religione. Poichè gli animi de' detti Principi che senza occasione stimava difficili a muovere con le sne persuasioni, ora vedendo il pericolo, che dopo la perdita de' Veneziani a loro minacciava, avendo essi i regni e le provincie al mare esposte, più facilmente sperava di persnadere, non potendosi dare ad intendere, che nelle cose alla lor salute toccanti fossero essi per tanto pigramente dormire, che comportassero che, destrutti i Veneti, le cui forze marittime alla Turchesca voragine son propugnacolo, breve ed aperta strada a dissipare quant'essi possiedono, all'inimico restasse. Fra tanto con la diligenza e con l'ardor suo precorrendo il desiderio de'Veneziaui, aeció che di presentaneo aiuto non rimanessero privi, con Nunzl Apostolici e Brevi efficacemente si adopera con Filippo Cattolico Re di Spagna. E perchè conosceva che facilmente a sentire i danni del commune inimico nello stato ecclesiastico avria potuto esser de' primi ; e perchè era animato da

vero paterno zelo verso tutta la Gristianità. come colui che apertamente vedvas, che l'esser Gipro in mano de Gristiani era un tenero viva la speranza nella Chiesa cattolica di poter un giorno col mezzo di quel Reame por mano alla debita impresa di rienperare con l'armi quando che sia la santa terra, ove nostro Signoro Gesà Gristo nacque e fu sepellito, la quale con tanta vergogna del nome Cristiano possedono i Turchi; e cho perdendosi quello, si veniva anche a perdere affatto la speranza di tanto beue; e per molt'altri deggi rispetti, sonza faris molto pregare, con le sue force meggiori volentieri si mosso in aiuto del Veneziani, anzi in favore della Gristiana Relicitone.

Ma a poco potevano estendersi le sue forze, ritrovandosi egli veramente per allora molto scosso di denari, e con poco modo anche da poterne trovare. Pereioceliè, avendo l'anno a dietro, come da principio accennai, Carlo IX Re di Francia determinato di far cou le armi uno sforzo maggiore, che dal suo potere avesse il mondo aspettato, per porre una volta fine alla pestifera e lunghissima guerra intestina, con la quale gli Ugonotti, ribelli non meno di Dio che suoi, lo avevano in tal modo consumato, che non molto si vedeva lontano dal perdere affatto insiene con la corona la vita sua e di tutti i buoni del suo Reame, avea chiesto per tale effetto ainto da' principi Cristiani, e particolarmente dagl' Italiani. A tale impresa s'era con graudissimo ardore applieato il Pontefice, come colni che per vera innata virtu e santo zelo della Religione, fin da'primi anni si può dire dell'età, o almeno degli studi suoi, era stato sempre acerbissimo perseentore dell'eresie, e con la seala del santo Officio, da Inquisitore era pervenuto al supremo grado di dignità, nel quale si ritrovava. Ma non potè co'caldi suoi prieghi, e le sue pie esortazioni muovere alcuno de' principi Italiani a mandar soccorso in Francia, eccetto che Cosmo de Medici Duca di Fiorenza, il quale, esseudo stato a ogni cenno della sede Apostolica ossequentissimo, in tale oceasione prontamente gli diede mille fanti e cento cavalli pagati. Co'quali avendo formato uno, sebben piccolo, pure fioritissimo esercito di sei

mila fanti e sei cento cavalli sotto il governo di Sforza. Conte di Santafiore, lo mandò in Francia. E così opportunamente, che quasi nell'arrivare esso, s'acquistò a Dio e a quel Re in una general giornata una segualatissima vittoria con morte di eirea sedici mila Ugonotti e di pochissimi de'nostri; dalla quale ormai la totale estirpazione di quella contagiosa e pestifera setta insieme col riposo e quiete di quel Reame s'aspettava. Or ciò al Pontefice era stato cagione di spese sì gravi, che non avendo potuto con l'entrate ordinarie supplire, aveva aggravato i popoli dello stato eeclesiastico a contribuire di modo, che non s'aveva quasi via da poter eosì presto provvedere a' bisogni d'una spesa sì grande, quale quest'altra impresa mostrava di ricercare. Pur vedendo l'importanza de' pericoli , che fieramente in quel tempo minacciavano, non declinando punto da quel santissimo zelo, col qual le cose di tutta la Cristianità indifferentemente dallo stato suo proprio risguardava, non solo egli prontamente ad aiutare i Veneziani si mosse, ma con caldissimi ed efficaci prieghi si diede a muovere anche Filippo II. d'Austria Re di Spagna, che più d'ogu'altro principe Cristiano possente e dell'onor di Dio zeloso conosceva. A lui per questo effetto mando Monsignor Lodovico de Torres, Chierieo della Camera Apostolica; nomo prudente, molto destro negoziatore, e nella corte di Roma riputato d'assai , con un'amplissimo Breve; col quale, per le viscere di Gesù Cristo priegava esso Re, ehe posponendo ogn'altra cura, in favore di questa impresa così santa si muovesse, nè risguardasse in ciò ad altro interesse, che al pubblico bene della Cristiana Repubblica, la quale in pari pericolo si saria tutta ritrovata, se dal perfido potente inimico fossero stati espugnati i Veneziani, che primi e più possenti ostacoli gli erano. Fu questo negozio dal detto de Torres con molta destrezza trattato; poiche avendo indotto il Papa a concedere al Re non so se decime, o altre cose ecclesiastiche, da cui molti proventi si cavavano, con intenzione anche di concedergli l'anno seguente la Crociata (come poi gli concedette), la quale in quei paesi, per la quantità di danari che se ne eavano, è

d'inestimabile profitto, indusse auche il Re a prometter quel tanto di che il Papa lo richiedera (8). E perchè non avera il Papa sorte aleuna di vascelli navigabili fabbricati, ne dalla hereità del tempo comodità da fabbricarne potera sperare, aspendo egli che i Veneziani averano nel lor arsenale gran quantità di arsill di Galere, a'quali non maneava altro che d'essere armati, s'offerse loro di armarne dodici a sue spese, pagando quanto per esse fosse stato hisogno; il che appunto per l'una e l'altra parte comodamente si fece.

Creò adunque Sua Santità General Capo di S. Chiesa Mare Antonio Colonna Duca di Tagliacozzo e di Palliano, gran Contestabile del Regno di Napoli, Romano Barone prineipale, e sollecitollo eon molta ansietà alla spedizione di quanto toccava al earico suo. Agli 11 di Maggio del 1570, dopo aver il Cardinal Colonna solennemente cantato la messa pontificale dello Spirito Santo nella solita Cappella papale, gli diede di sua mano le insegne del generalato con lo steudardo grandissimo di damasco rosso, nel quale era l'immagine di nostro Signore Crocifisso nel mezzo, e quelle dei Santi Apostoli Pietro e Paolo da lati, col motto già da Dio: mandato per mano dell'Angelo a Costantino Imperadore, einè In hoc signo vinces. E subito con ogni santa impreeazione e buon augurio il Generale da Roma partissi, per andare ad armare a Venezia dette galere, e provvedere ad ogni hisogno di esse, menando seco con grado di suo luogotenente Pompeo Colonna, al quale egli poco prima aveva fatto avere dal medesimo Papa il titolo di Duca di Zagarolo.

Arrivato in Venezia il General Colonna nel pubblico Consiglio far ricevuto e regalmente onorato. Ore con tanta facondia di dire, e con si efficaci modi espresse l'affirtto de Papa e suo verno quella Repubblica; tanto baona speranza le diede degli siuti del Re di Spagna; e discorse con tanta pradenza e gravità dell'impresa da farsi, che non pur mirabilmente rincorati i Veneziani, ma atupiti rimasero di tanto suo sapere, e della bella maniera del trattare. Ne sapendo con che maggior dimostrazione esprimere la stima che di esso facevano, e giudicando che il valore e il sapere di tanto cavaliero fosso sempre per essere di molto decoro e d'utile al lor Senato; per pubblico decreto gentiluomo di quella patria lo chiamarono, e a tutti i gradi o diguità della Repubblica loro l'ammisero. Siguificarongli inoltre con molto osorate parole, e be benchè esi della loro armata particolar Generale fossero per mandare, la somma però di tutta l'impresa volevano che dipendesse da luju; ai comandametti del quale il medetimo lor Generale arrebbe esmpre obbedito.

Fra tanto per mantenero essi gagliarde le provvisioni eho giornalmente per l'impresa andavano erescendo, a nuove invenzioni e modi da trovar denari tutte le strade s'apersero. Crearono di nuovo otto Procuratori di S. Marco, ciascheduno dei quali ventimila scudi contanti in nome di prestanza alla Signoria sborsarono. Ai giovani nobili, maggiori di anni, dieciotto che, senza tentar la prova della ballottazione, pagando cento seudi potessero entrare uel Consiglio grande, concessero. Molti campi di terre, botteghe, traghetti e altre cose del pubblico, che altramente sariano stati difficili a vendersi, per via di lotti o venturo venderono con molto avvantaggio; e molte gabelle e altre entrate pubbliche crebbero. Avendo con tali modi cavato di contanti fino a trecento mila scudi, e posto buon ordine alle cose necessarie, diedero il bastone del generalato e lo stendardo a Girolamo Zane Cavaliero e Procurator di S. Marco, ponendo sotto il governo suo un'armata di cento trentasette galere, non comprendendo in esse le dodici che aveva armato il Papa, undici galeazzo, un galeoue, quattordici navi, e sette fuste. E gl'imposero che col parere di Sforza Pallavicino Generale di terra e di Giacomo Celsi e Antonio da Canale, Provveditori generali dell'armata, in quel modo che bene avesse gindicato il Colonna Generale del Papa, governasse la guerra. E perchè in Cipro non si trovava altro Capitano d'importanza che Astorre Baglione governatore generale, il quale non poteva in no medesimo tempo, hisognando, guardar due fortezze : acciocchè entrando egli in una, l'altra priva di governatore non rimanesse, mandarouvi il Conte Girolamo Martinengo con una banda di due mila fanti per suo coadiutore; acciocebè insieme procurasser di difender quel regno dall'impeto de' nemici.

Mentre che a queste cose in Venezia si provvedeva, il Duce di quella Repubblica Pietro Loredano, senza che pria s'intendesse che fosse ammalato, repentinamente mori. La qual morte negli animi di tutti universalmente fu giudicata. che da que Senatori e governanti con veleno fosse stata proeurata; avendo già divulgato la fama che quando in quel Consiglio si trattò la deliberazione di questa guerra, egli iusieme con altri gravi Senatori molto ben pratichi delle forze della loro Repubblica e di quelle del Turco, con ogni suo potere si sforzasse di persuadere elle, piuttosto che perder l'amieizia del Gran Turco, fosse stato espediente di dargli Cipro che domandava. Questo atto non meno di prudenza fu commendato, per essere cosi segretamente passato, cho per severità numirato, per non aver perdonato al proprio principe . il quale in tanto bisogno della Repubblica una eosa tanto vergognosa avesse tentato di consigliare. Nel grado suo fu assunto Luigi Moccuigo Cavaliere e Procuratore di S. Marco, il qualo per tutti i gradi e magistrati della Repubblica essendo onoratamente passato, col pervenire a quella suprema dignità che può dare la patria sua aveva comunemento gli animi di tutti, che dalla comune calamità si trovavano oppressi, rallegrati.

Fratianto il Generale Zane avendo ogni cosa spedito, con tutti i detti vascelli molto ben in ordine, i naieme col Generale Pallavicino ed i Provveditori Celsi e Canale con ogni boson augurio si parti da Venezia, dove il Colonas per finir di provvedere le galere del Papa, e per aver nuova dell'armata che il Re di Spagna aveva promesso di mandaro ad istanza del Papa, per allora restava, e sino a Zara pervenne. E mentre egli colì per appettare il complimento delle munizioni e vettovaglie, che con l'armata dovrea levare, per audar poi al viaggio che dal Seasto gli fosse stato imposto, si tratteneva, il Provveditore Veniero di valore e di ardire maraviglioso per l'età di settantacinque anni in che si trovava, impariente di star più con tatto coio a Corfu

aspettando l'armata, volle mostrare a nemici, che i Veneziani non solo crano bastanti a difendersi da loro, ma che ad assaltarli anche dentro alle lor fortezze crano buoni. Il perchè aveudo seco Manoli Murmuri Greco, uomo di valore e di gran pratica in quei paesi, deliberò di andare a conquistar Soppolò, fortezza de Turchi nella costa dell'Albania, da Corfu poco distante; sì per cacciarsi da torno i nemici vicini, come per farsi con tal modo la strada da entrare con maggior forza e riputazione in quella provincia da essi generalmente occupata e posseduta. Laonde rinforzando per tale effetto dieci buone galere, ed ai sette di Gingno da Corfù muovendosi, passato che ebbe il canale, e le genti sbarcate e l'artiglieria, con tanto impeto per tre giorni continui battè la fortezza, che vedeudo i Turchi la risoluzione del capitano e la proutezza de' soldati , temendo di perdere con la fortezza la vita, senza aspettare l'assalto nascostamente fuggendo l'abbandouarono. Il che intendendo il Veniero, postovi dentro Murmuri con conveniente presidio, pieno d'allegrezza e di buona speranza dell'imprese da farsi se ue torno a Corfu. Stavano intanto i Generali Veneziani a Zara aspettando le genti cho mancavano, l'armi, le vettovaglie, il resto dell'armata e l'ordine del Senato. Nè, mentre che vi stettero, di far in quei paesi impresa aleuna tentarono; non già perchè ad alcuno di essi l'animo o il desiderio mancasse, ma perchè le genti erano disarmate, e i castelli de'Turchi iu quel coatado fra terra; ed essendo gl'inimiei per la moltitudine della loro cavalleria padroni della campagna, il volere con fanteria sola tentar fazione non saria stato altro che porre le geuti a manifesto periglio, senza speranza di buon successo. Senza ehe non potendo essi sperare di pigliar luoghi de' Turchi senza batteria, non solo il condurvi l'artiglierie per l'asprezza del paese era difficile, ma per difetto del bestiame era impossibile giudicato. Stette duuque quivi l'armata fino ai dodici di Gingno senza poter mai tentare aleuna benehè piceola fazione, e con molta noia. Anzi per la strettezza e carestia del vivere causata dalla moltitudine delle genti e dal guasto dato dai nemici a tutto il contado, non

poteva resistere e sommamente pativa, sì per essere i soldati e galeotti genti nuove, nutriti e avvezzi alla campagna, e non al mare, sì anche perchè regnarono in quei tempi per tutta l'Italia aleune infermità pestilenti e contagiose, ondo ne morivano ogni giorno infiniti. Ciò vedendo i Generali, si partirono finalmente da Zara, e di là se n'andarono a Lesina, e indi alla bocca di Cattaro. Ne perciò nel passare vollero tentar Castelnuovo, per non esser loro per aneora arrivate le munizioni all'espugnazione necessarie, e anche per timore ehe l'armata nemica, di eui non si aveva eerta nuova, vi sopraggiungesse; e insomma per obbedire al Senato, il quale, volendo tenere l'inimieo lontano, aveva da principio ordinato, che nessuna impresa nel golfo di Venezia si tentasse. E fu certo divino volcre, che l'armata nemica nel tempo elle andò alla Fenica, non tirasse alla volta del golfo di Venezia; perche, essendo l'armata nostra nuova, inferma e shaudata, ritrovandosi solo settanta galere in esso golfo, e il resto parte in Candia e parte a Corfu, non essendo ancora le galere del Papa in ordine, e quelle che doveva mandare il Re di Spagna ritrovandosi molto lontane, non solo la Dalmazia, la Puglia e la Marca avria molto danneggiato. ma a tutta l'Italia avria portato infinito terrore; e avria facilmente potuto ne' contorni di Venezia far qualche importante impresa, acquistando forse anche tutte l'isole eirconvicine, le quali, non avendo speranza di soccorso, non avrian potuto lungamente all'impeto di essa resistere. Ma non ha Iddio per nostro bene voluto a tanto poter del nemico una sì fatta prudenza accompagnare, dalla quale troppo gran ruina all'afflitto popolo suo saria risultato. Partironsi poi anche dalla bocca di Cattaro i Generali Veneziani con settanta galere, ed ai ventitre di Gingno a Corfù, dove era il Veniero con un'altra buona squadra di galere, arrivarono. Frattanto il Re di Spagna, per adempire quanto al Papa aveva promesso per servizio di Dio e della Cristiana Repubblica, aveva mandato ordine a Giovanni Audrea Doria a Genova, che con tutte le galere ch'egli si ritrovava in Italia, andasse quanto prima ad aggiungersi alle galere del Pontefice, per

dar con esse ainto alla Signoria di Venezia. In escenzione del qual ordine il Doria con quarantanove buone galere e molto bene armate a Otranto si condusse; dove avendo trovato il Generale Colonna con le galere del Papa, seco si congiunse, e quivi a provvedere i vascelli delle vettovaglie, e dell'altre cose al viaggio necessarie si diede. Ma il Pontefice in questo mezzo prevedendo che malamente con l'entrate sue ordinarie avria potnto supplire alla spesa delle galere, che aveva armate, e che pensava d'armare, secondo che il bisogno richiedeva, si diede a vendere alcuni Chicricati della Camera Apostolica, i quali per la nuova ercazione di alcuni Cardinali ch'egli aveva fatti, erano vacati e a lui ricaduti, per prezzo di ducati trentamila l'uno. Vendè parimente l'officio del Sommista, che similmento gli cra pervenuto, a Ferdinando Cardinale de' Medici per ventimila ducati. Accrebbe poco di poi il numero dei Chericati predetti da sei ch'erano fino a dodici, i quali subito si venderono; e parimente fece del collegio de Protonotari participanti. Oltre di ciò alle congregazioni degli ordini monastici, impose un taglione di quattrocento mila scudi. E non contento ancora, per accumulare il più che poteva in servizio di così santa impresa, essendo l'anno addictro per morte del Cardinale Vitellozzo Vitelli, vacato l'officio del Camerlengato di S. Chiesa , il quale ( come eosa solita a darsi da Pontefici al più prossimo Cardinale de'suoi parenti per la dignità e per l'utile che d'esso si trac ) aveva avuto Fra Michelo Bonello Cardinale Alessandrino suo nipote; con infinito stupore del mendo e chiaro testimonio del santo animo, spogliato di tutti gli affetti carnali, e posposto l'interesse del sangue al ben comune della Cristianità, ad esso suo nipote levollo, e per prezzo di settantamila ducati a Luigi Cardinal Cornaro lo diede. (10) Dopo questo, volendo con ogni effetto mostrare quanto a cuore gli fosse il patrocinio della Cristiana Repubblica, e conoscendo quanto incitino al ben oprare i premi e gli onori, che da superiori alle meritevoli operazioni degli inferiori si danno; e vedendo anche che lo stato di Toscana, per la sua petenza e per la vicinanza che ha con lo Stato

Ecclesiastico può in ogni occasione esser di grande ainto alla Sede Apostolica, deliberò con una chiarissima azione di ampiamente rimunerare Cosmo de Medici Duca secondo di Fiorenza; il quale con la prontezza che in perseguitar gli eretici aveva mostrata, con la limpidezza della buona coscienza che procurava, e con molte azioni significative della affezione e obbedienza ch'egli portava ad essa santa Sede , l'animo gli aveva cattivato. E volerdo con l'esempio di Ini invitar gli altri principi a fare il medesimo ch'egli faceva, e finalmente esso Duca e posteri snoi alla difesa e divozione dello stato Pontificio obbligare, chiamatolo a Roma nel solenne Concistoro pubblico con l'intervento di tutti i Cardinali ch'erano in corte , lo coronò di corona regale. E datogli potestà e autorità regia, il titolo di Serenissimo e I nome di Gran Duca di Toscana gli concesse. (9) Giurò all'incontro esso Cosmo a Sua Santità e suoi legittimi successori per sè e per suoi eredi il sacramento di fedeltà; obbligandosi a difendere in qualunque occorrenza la Santa Sede con la propria persona e con tutte le forze sue. Spiacque molto alla maggior parte de' principi la nuova dignità di Cosmo; in segno di che l'Imperadore Massimiliano d'Austria secondo, per suo interesse, in nome suo e dell'Imperio protestò la nullità di quell'atto. Il Re Cattolico, quantunque apertamente non ricusasse, non volle però acconsentirvi. Ma più d'ogn'altro se ne dolse apertamente Alfonso d'Este Duca di Ferrara, il quale per esser nato di sangue regale, e avendo lungamente litigato nella Corte Cesarea e nella Pontificia la precedeoza come Duca più antico, con malissimo animo sopportava di veder Cosmo apertamente pretendere di farsegli superiore, sicchè con poco rispetto del Papa nel pieno Concistoro protestò il suo ambasciadore la nullità di quell'atto, come espressamente pregiudiciale alle sue preteusioni. Ne senza cagione si temeva, che gli Alemanni sotto pretesto di vendicar l'ingiuria fatta al Romano Imperio, incitati dalla speranza della preda, e forse per qualche altra eagione di maggior importanza, fossero per venire a porre l'Italia in maggiori miserie. La quale opinione anche mag-

giormente si corroborava dal vedere che Cosimo gia vecchio, avendo per nuora Anna sorella di esso Imperadore, moglie di Francesco spo figlio, essendo puovamente acceso d'amore di Elisabetta Martelli cittadina di Fiorenza e sua vassalla, per obbedire al Papa che lo voleva trarro di peccato, e per godere il suo bene, s'era maritato con essa. La quale, con questo titolo di Gran Duchessa, pareva che volesse far maggiore della Principessa, o aveva colore di dispregio del sangue imperiale. Si teneva quindi per certo, che sotto colore di vendicar Cesare venisse dalla Germania guerra in Italia, la quale si sapeva che i Principi protestanti per l'odio della Religione con ogni occasione avrebbero cercato. Pur tutti questi tumulti in brieve s'acquietarono, sì per lo discordie e divisioni de' Principi Alemanni, le quali rendono il sacro imperio debolissimo, come perche ben era conosciuta la difficoltà di macchinare contro lo stato di Cosmo, per cagion della fortezza sua propria, e per il governo mirabile di esso, col quale egli si faceva non meno temere che rispettare, e anche per gli offici che il Papa vi feco. Ma sopra tutto per la guerra che crudelmente si vedeva accesa fra Turchi e Cristiani , la quale non lasciava pensare ad altro, che a resistere all'orgoglio e alla potenza di così fiero inimico, dal quale ogni Principe Cristiano poteva sentire gravissimi danni.

Ma ritorno ai Bascia Generali dell'aranata "Irrchesca Pfali ed All. Poi de'obbero costoro in gran parte posto ad ordine le forze, che Mustafa e Bertà Geuerali di terra giudicavano esser necessarie per l'espugnazione di Cipro, ed aggiunto alla loro armata scinnila Giannizzari, archibugieri, e grosso namero di cavalleria, ai ventisette di Giugno partendo dalla Fenica, dore erano stati ventotto giorni, alla volta di Cipro s'inviazione. Le forze con le quali essi oppugnarono quel reamo furono per mare trecentoquaraniotto vele, cioè cento sessanta galere, sessanta fra geleotte e fusto, otto monore, sei navi, un galeone, tre palandre, quaranta passacavalli, caranusali trenta, e fregate quaranta. Le quali sebbene per combattere a' fatti d'arme son poco utili vascelli; a traghet-cili.

tar genti, portare artiglierie e munizioni, e a mantenere gli eserciti forniti di quanto richiede l'espugnazione delle fortezze e delle città, sono attissime. Per terra, quattromila cavalli, seimila Giannizzeri e novanta mila fanti; la qual gente schbene non tutta la prima volta fu posta in Cipro, in diverse partite però dall'armata vi fu traghettata. Quelli ehe in Cipro per li Veneziani governavano, erano Niecolo Dandolo Luogotenente, o vogliam dire Vicerè; Astorre Baglioni Governatore generale; il Conte di Roccas baron principale dell'isola, Collateral generale; il Colonello Palazzo da Fano con duemila e cinquecento fanti italiani, e oltre di eiò vi si trovava un nervo di einquecento eavalli de' gentiluomisi feudatari, einquecento cavalli Stradiotti, e qualche numero di gente delle battaglie, con molti gentiluomini o soldati italiani venturieri, e molti anche dell'isola. Queste erano le genti che in Cipro si ritrovavano quando l'armata nemica vi giunse; forze in vero poco bastauti alla difesa di quell'isola contr'uno esercito tanto possente. Pure avendo il Baglione veduto i disegni de' Turchi, fu di parere, che il Conte di Roceas con la Cavalleria andasse alla guardia delle marine, aecioceliè nello smontare, che non si può fare se non disordinatamente, desse qualche disturbo e danno a' nemiei. Ma, allegando il Conte altre ragioni in contrario, rieuso di farlo, e non volle obbedire.

Nel medesimo tempo il Provveditore Marco Quirini in Candia arendo armato dodici buone galere, ai vent'otto del medesimo mese si parti per Corfia a fine di trovarsi col suo Generale. Ed arrivato ai ventinore al porto delle Quaglie nella Morca, facilmente espugnò la forteza del Braccio di Maina, la quale soprastando ad esso porto, era sempro d'impedimento a'Cristiani, che co'lor navigli cercavano d'entrarvi. E avendone cavato l'artiglieria cos tutta la preda, si de schiavi, come d'ogo altra cosa, la syianò; e indi il suo viaggio seguendo allegramente, pervenne a Corfia Dove essendo già ridotta tutta l'armata Veneziana, e desidemudo il Generale Pallavieino di far con le sue genti qualche impresa a danno de Turchi, is propose l'espugazione di Mar-presa a danno de Turchi, is propose l'espugazione di Mar-

garitini nella Albania, non molto fra terra, la quale dagli nomini del paese gli era dipinta per assai facile impresa o di qualche importanza. Fatto perciò una scelta di cinquemila fauti buoni, e preso artiglieria e ogni cosa a ciò necessaria, ai quattro di Luglio si parti da Corfu con cinquanta buone galere. Ma arrivato al luogo destinato, e riconosciuto ben la fortezza, non parendogli che meritasse la spesa di condurvi l'artiglieria, le abrugiò solamente i borghi; e senza batterla, nè pur sbarcarvi le genti, ai sette se ne tornò a Corfu. Ivi lungamente essendosi già aspettate le galere del Papa e quelle del Re di Spagna, preso alla fine partito di andare ad aspettarle in Candia, si partirono a quella volta i Generali con totta l'armata. La Turchesca intanto il suo viaggio seguendo, il primo di di Luglio in Cipro alla città di Limisso era arrivata. E avendo alcune genti sbarcate per aver lingua de preparamenti del Reame e del numero de' difensori , pienamente ottenno l'intento ; poichè avendo fatto molti prigioni, seppe tutto quello che volle. Partita di là, arrivò a Salines ai tre, dove, non trovando contrasto, shurcò tutto le genti, artiglicrie, vettovaglie e munizioni, con le bagaglie de' soldati, con molta commodità e allegrezza; poichè, nou come suole accadere a chi negli altrui Regni cerca d'entrare come nemico, con l'armi, con morte, ferito e travagli s'avevano guadaguato lo smontare; ma come se alle lor proprie case fossero giunti, non solo non ebbero alcun contrasto, ma nè anche viddero pur una faccia d'armato nemico, cho lor minaceiasse. Perciocche il Conte di Roccas, che con pochi cavalli era a Salines, considerando che sebbene ai primi smoutauti avesse fatto alcun danno, non avria però potuto proibire lo smoutare a tutto l'esercito, onde non avendo poi egli dove ritirarsi co'suoi, manifestamente s'anderebbe a perdere, per miglior partito si ritirò a Nicosia. Smontato Mustafa con l'altro Bascià di terra a Salines, fatto gli alloggiamenti muniti con fossi, trinciero e ripari, mandò Piali cento galere, venti passacavalli e dodici maone nel golfo dell'Aiazo a levare altri cavalli, Spahi, e Giannizzari, e Ali col resto dell'armata nel golfo

di Settelia, a imbarcare le genti di quel paese, non volendo prima partire da Salines che inticramente nou avesse la massa di tutte le genti. Astorre Baglioni che in Nicosia si ritrovava, intendendo ehe i Turchi erano smoutati a Salines, e giudicando elle prima fossero per andare ad assalire Famagosta; lasciati in Nicosia gli ordini necessari, con le provvisioni che potè fare maggiori, acciocchè Famagosta non fosse trovata sprovvista, v'andò. Ma essendo ai ventuno ritornati Piali ed Ali, portando le genti che i Generali di terra aspettavano, lo stesso giorno con tutto l'esercito s'incamminarono verso Nieosia, che di là, come dissi, era trenta miglia distante. Era quell'esercito allora, quattro mila cavalli, quattro mila Spahi, sei mila Giannizzeri, ed una gran moltitudiue di venturieri, dei quali non si sa il numero. Seguì dunque l'esercito il suo viaggio, non senza timore d'essere per cammino da qualehe imboscata assalito, come coloro che nou potevano eredere che o per timore o per seiocca deliberazione si stessero i Cristiani dentro ai lor muri rineliusi, sperando più nelle fosse e ripari, elie nell'armi e valor loro. Ma non trovando alcuna sorta d'impedimento, con infinito strepito ed orribili gridi, ai venticinque del mese predetto una gran parte della fanteria, che fu la vanguardia, arrivò sotto la città, senza cavalleria e senza artiglieria. Laonde vedendo il Colonnello Palazzo quanta e quale oceasione gli mandasse Iddio da mettere in rotta glinimici, efficacemente esorta il Luogotenente e il Collaterale, che non lasciassero perdere tauta oceasione, ma che eon tutta la cavalleria e fanteria ehe avevano dentro useissero fuori, perehè essendo i nemici per il cammino e per l'eccessivo caldo stanchissimi, e non avendo sussidio d'artiglieria, nè soccorso di cavalleria, nè luogo alcuno dove ritirarsi, potevano ragionevolmente sperare di metterli tutti in disordine, e tagliarli a pezzi per quelle campagne. Ma o fosse l'imperizia loro, o'l timore, o pure che quell'infeliee successo fosse al Reame di Cipro destinato, non fu accettato il suo prudente, utile e salutifero consiglio; il quale quando fosse stato seguito, s'avventuravano i difensori di finire in quel

giorno stesso quella guerra, senza pericolo loro; potcudo essi sempre sotto alla fortezza ritirarsi sicuri , la quale con l'artiglierio spazzando quella campagna aperta, avrebbe in ogni bisogno tennto gl'inimici lontano. Il giorno seguente vi giunse l'artiglicria con tutto il restaute dell'escreito, da cinquecento cavalli in fuori, i quali da Mustafa ad assediar Famagosta furon mandati, acciocche di là qualunque soccorso a Nicosia non andasse. S' alloggiò senza alcun contrasto una parte dell'esercito alla campagna, una sopra i monti di Mandia, che sovrastanno alla città, dovo fu posto il padiglione di Mustafa, e furonvi cavati molti pozzi profondissimi , da'quali s' cbbe copia d'acqua; una parte ai casali di Galangia e Acalassa, lontani dalla città ciuque miglia; e il restante, specialmente la cavalleria, sotto a S. Clemente, dove sorge l'acqua della cittadella. Cominciarono dunque nei primi giorni i cavalli turchi a scorrer la campagna e farsi vedere appresso alla città, invitando tuttavia i difensori a searamucciare; ma quantunque la cavalleria de' Stradiotti, e la nobiltà con la gioventù desiderassero sommamente d'uscire, non fu però da governatori lor conceduto. Perciocchè prudentemente consideravano essi, che quantunque maggior numero degl' inimici fosse morto cho do'difensori, essendo nondimeno essi scaza comparazione più numerosi , non poteva se non molto danno risultare per ogni uomo che perduto si fosse. Pur crescendo ogni giorno più l'importunità de' volonterosi cavalieri di dentro, nè potendo più i capi resistere alle gran lamentazioni che facevano, un giorno finalmente a lasciarli uscire si risolverono. I quali, beneliè nel primo incontro facessero molta strage o uccisione dei nemici, essendosi nondimeno dal soverchio ardore lasciati trasportare troppo lontani dalla città, e sopraggiungendo loro contra gran quantità di cavalleria, furono sforzati a ritirarsi con qualche danno, restandone morto tra gli altri il Capitano Cortese. Dalla quale improvvisa sortita gl'inimici fatti prudenti e accorti, la notte segucite, con mirabil celerità lavorando, quattro forti di terra per ripararsi con essi dall'artiglierie della città e per offendere i difensori fabbrica-

rono; dei quali uno nel monte di S. Marina dugentosettanta passi dal buluardo Podocattaro discosto; uno a S. Giorgio di Mangana; uno nel monticello detto Margariti, e l'altro nel mezzo della collina de'monti di Mandia situarono, Ma vedendo ehe da essi forti, per essere troppo lontani, dal rovinare, in fnori alcune poche case eminenti, poco danno facevano; con miglior avviso alle fosse e rovine della eittà vecchia s'accostarono, e di là per via di trinciere, ai balcardi Podocattaro, Costanzo, d'Avila e Tripoli si fecero vieini. Incontro a ciascuno d'essi alzarono subito un forte reale, ottanta passi dalle fosse Iontani, e ad una impetuosa ed assidua batteria dieder principio. Alla quale dalla città essendo francamente risposto, molti de'lor pezzi scavaleati e molti imboccati rimasero. Onde vedendo Mustafa il danno che vi riceveva, e conoscendo che con la batteria di quattro giorni continui non aveva fatto alcun profitto, poichè ficcandosi le palle e morendo nei terreni di Nicosia non facevano ruina, gindicò la spesa del battere soverchia, e pose tutto il suo fondamento nell'armi più possenti de' guastatori, le quali dovnoque adoperar si possano, non ingannano mai la speranza della vittoria. Cominciò dunque con zappe e con pale eavando, a far profondissime fosse, di modo che inalzando quanto volle il terreno, con sì buone trinciere dall'artiglieria si rese sieuro, che lavorando continuamente con molta prestezza si condusse alla controscarpa del fosso della città. Quivi intorno eavando una molto larga e spaziosa trinciera, il terreno della quale faceva nella fossa gittare, per servirsene a far le traverse, gran numero di vigilanti arehibugieri vi pose, i quali succedendo nelle guardie una parte agli altri scambievolmente, non lasciavano mai che di giorno o di notte alcuno su le muraglie comparisse, bersagliando continuamente con l'archibugiate. Discesi frattanto i guastatori dentro alle fosse della città, col terreno che dalle trinciere cavate avevano gittato, e eon altro delle fosse else ivi entro eavarono, insieme con le fascine, che da luoghi lontani portava la cavalleria, fecero così forti e gagliarde traverse, che levarono a fatto le difese de fianchi, nelle quali

è posta la difesa e sicurezza delle fortezze ; pereioceliè senza esse lo cortine e le facce de' baloardi poco posson resistere. Per tal modo sicuramente, non potendo essere offesi, cominciarono a tagliare lo fronti e le punte de' baloardi. Di che cominciando i rettori di dentro con molta ragione a temere, astretti dalla necessità, che molte volte suol partorire effetti stupendi, risolverono pure che la cavalleria dei Stradiotti, con mille fanti, parte Italiani e parte Greci, ad assaltare il campo nemico uscissero fuori. Assai buono e salutifero questo espediente stato sarebbe; ma dolendosi estremamente i cavalieri nobili dell'isola, che il Luogoteneute negasse loro la parte che ragionevolmente dovevano avere nella fatica e periglio di quella impresa, la quale per comun salute si faceva, e perciò instando con intollerabile importunità d'esser lasciati uscire insiemo con gli altri; il Luogotcuente, che aveva risoluto di riserbarli per la difesa più necessaria della città, per allora mutò quell'ordine che aveva dato. Pure ai venticinque d'Agosto uscì finalmente quella fanteria destinata sull'ora del mezzo giorno, sotto governo del Conte Alberto Scotto , e del Capitano Cesare Tiene , con intenzione però e promessa, che attaccata che fosse la zuffa, la cavalleria de' Stradiotti appresso si sarchbe mandata. E ritrovandosi i Turelii a quell'ora per l'eccessivo ealore disarmati e stracchi, senza sospetto aleuno d'essero allora sturbati, arrivando loro sopra all'improvviso con bravura memoranda gli assediati, necise le guardie e fatto impeto valoroso, di due de'lor forti migliori si fecer padroni. Con elie di tanto terrore li percossero, che tutti sbigottiti, invece di difesa, con grandissimo disordine si fuggirono; non sì destramente però, che dovunque gli usciti si ritrovavano, non fosse ogni cosa piena di morti, di feriti e di prigioni; e ne'luoghi più lontani ogni cosa piena di timore e di confusione, i Capitani loro tutti attoniti e sbigottiti, e gli stessi soldati dalla fuga e dallo spavento mezzo morti. Di modo elie se la cavalleria, secondo l'ordine preso, in favore de' Cristiani usciva, facilmente quel giorno con la liberazione di Nicosia una felice vittoria si sarebbe acquistata. Ma con

troppo danno fu l'ordine perturbato, perciocche avendo il Laogotenente risoluto che per modo nessuno i nobili non uscissero, ed essendo egli andato al portello per mandar fuori li Stradiotti , vedendo alcuni che colle visiere basse mischiati fra essi cercavano di usciro, ed avendovi alcuni uobili conosciuti, di tanta collera si accese, che facendo chiudero esso portello, non volle che nè anche gli Stradiotti uscissero più. Laonde quei fanti, che già alla vittoria avevano aperta gran porta, essendo dalla cavalleria torchesca assaltati, nè veggendo la loro comparire, d'abbandonare la ben cominciata impresa farono costretti, e rimanendovi il Capitano Tiene morto, e il Conte Alberto prigione, con morte anche di più di cento soldati, ritiraronsi nella città. Dal qual fatto i Tarchi racquistato l'ardire, si fecero scala piana a dare gli assalti, poco già o nulla più gli assediati stimando. Il Colounello Palazzo all'incontro, preparandosi intrepidamento alla difesa, come nomo del mestiero bene instrutto, nei baloardi Podocattaro e Costanzo fece le ritirate ampio, serrando le gole di essi, o nei baloardi d' Avila e Tripoli furono fatte solo semplici ritirate, senza lasciar punto di piazza a'nemiei; ehe fu secondo il consiglio dato da Giovanni Solimeno nobile Cipriotto, molto ingegnoso estimato. Il quale anche saggiamente propose, che ritrovandosi nella città millo e più cavalli da guerra, e gran numero di ronzini, buoni per archibugieri, ed essendo dentro alle mura un'ampia piazza, capace di grossa battaglia di cavalleria a venti e più per fila, non si astringessero i cavalieri a smontace negli assalti, ma a cavallo iu ben ordinata battaglia si stessero; allegando, cho essendo essi inesperti al combattere a piedi, maggior danno potevano fare a nemici urtandoli per la fronte, e per tutti i lati, e con l'impeto de cavalli loro atterrandoli e calpestandoli. Ma guando vidde Mustafa aver i guastatori fatto a pieno l'officio loro, cominciò a dare gli assalti, ora ad un baluardo, ora a due, e finalmente a tutti quattro con tanta sollecitudine, che in poco spazio diede fino a quindici assalti. Ne' quali essendosi da ambedue le parti fatto ogni possibile sforzo, con ogui sorte d'armi e d'instrumenti soliti d'adoperarsi in simili occasioni, vi morirono de Turchi infiniti. ma de'nostri ancor tanti, che rimase la città con si poco numero di difensori, che quando l'ultimo assalto si diede, non si trovarono più di quattrocento soldati, la maggior parte italiani, a sostenerlo. Scrissero dunque i rettori di Nicosia una lettera agli uomini delle montagne paesani, e una a Famagosta, chiedendo instantissimamente soccorso. Ma furono i messi parte fatti prigioni da' Turchi; i quali, perehè la città si risolvesse a rendersi, innanzi alle mura legati li mostravano; e parte n'andarono, tra'quali fu il Capitano Gian Battista SanColombano, ma senza alcun profitto tornaronsi. Percioeche da Famagosta assediata non si poteva mandar gente, se non a perdersi manifestamente; e dalle montagne e easali dell'isola non volevano esporsi a periglio i paesani per difender la nobiltà, dalla quale erano essi tanto male trattati, che ogni altro severissimo imperio avriano sostenuto più volcutieri che il loro. In fatti a tanto era il dominio dei nobili Cipriotti sopra ai contadini cresciuto, che non else un minimo podere o villa posseder li lasciassero, ma nè li figliuoli, nè anche le vite lor proprie libere ad essi lasciavano; auzi nel medesimo modo che altrove degli schiavi suol farsi . da un gentiluomo ad un'altro per prezzo erano venduti. Le quali cagioni facevano che di dover esser da' Turchi dominati non solo non dispiacesse loro, ma per veder i detti nobili maltrattati , desiderassero. Dall'altro canto Mustafa vedendo la risoluzione de' difensori di non rendersi mai se non alla mera forza, e la bravura che mostravano in sostenere gl'impeti suoi, fecc intendere a Piali essere impossibile che con le genti ch'egli aveva a quell'assedio l'intento si conseguisse, e strettamente pregollo, che da ogni galera dell'armata il maggior numero di soldati che si potesse cavando, con prestezza il più gagliardo soccurso ehe fosse possibile gli mandasse. Piall che eon cento galere aveva scorso fino a Rodi, e di là mandato quattro galcotte in Candia a pigliar lingua dell'armata de' Cristiani, da' prigioni presi nell'isola aveva inteso che l'armata Veneziana era alla Suda in Candia molto male in ordine, sfornita di

genti sì da combattere come da remo, e che non era per mnoversi di la fino a tanto che le armate del Papa e del Re di Spagna non v'arrivassero. Pereiò parendogli di non dover di essa armata temere, fatta una general descrizione delle sue genti di mare, mandò Alì Buseià con ventimila di essi, il quale agli otto di Settembre eirea alle ventidue ore arrivò al campo. E non volendo Mustafa perdere un momento di tempo, fatto elle l'ebbe rinfrescare e riposar quella notte, la mattina seguente nell'alba diede l'assalto generale più impetuoso e più fiero ehe da nmane forze aspettar si potesse. Del quale ebbero cura ai baloardi d'Avila e Tripoli egli stesso in persona, al Podocattaro Ali, e al Costanzo Caraman Bascià con Mustafer che aveva le genti della Caramania. I difensori de' baloardi d' Avila, Tripoli e Costauzo si portarono con tanto valore, che ributtando gl' inimici con infinita uccisione, di franchissimo ardire e coraggio mostravano segno; quando quelli, elie a difeudere il Podocattaro si trovavano, essendo molto pochi rimasti, furono sforzati a ritirarsi cedendo a'nemici la piazza e le ritirate. Non già che i soklati italiani però e li nobili Cipriotti di combatter valorosamente e cen ardire incredibile cessassero mai, ma furono dagli uomini delle battaglie abbandonati. I quali vedendo i Turchi cominciare ad entrare, con viltà degna di loro, per esser contadini e poco esperti, impauriti si posero in fuga, e calandosi giù per le cannoniere e fuori delle cortine della eittà, proeurarono di salvarsi. Levossi all'entrare de' Turebi uno strepito e un rumore incredibile di voci orribili e spaventevoli, dalle quali eommosso il Conte di Roceas insieme co'suoi fratelli, e molti altri gentiluomini, eorse per ovviare alla perdita della patria; ma il numero de'nemici che già era grandissimo, e tuttavolta diveniva maggiore, oppresse il valore di essi, i quali combattendo con quel valore che a nobili cavalieri, che insieme con la patria, la libertà e la vita loro difendono, si conviene, rimasero tutti morti. Per tutte le strade e luoghi della città si combattè crudelissimamente, desiderando quei cittadini di piuttosto con l'armi in mano valorosamente mo-

rire, che di vivere vilmento soggiogati da'nemici. Morivano i Greci separati, e infiniti do' Turchi nel mezzo della vittoria vi lasciavan la vita; perciocchè altri con l'armi trafitti vomitavano bestemmiando l'anime insanguinate, ed altri dai sassi e legni che giù dalle finestre a guisa di spessa grandine cran gittati in un medesimo tempo restavano morti e sepolti. Quei poveri soldati, che gli altri balovardi con virtù memoranda difendevano, essendo da uemiei da tutte le bando circondati, furono tutti uccisi; e di essi si trovarono alcuni di tanta bravura, che con grandissima strage de'nemici, facendosi per mezzo di essi con l'armi proprie fare la strada, fino alla piazza maggiore della città si condussero, quantunque ivi finalmente con gli altri lasciasser la vita. I contadini che non solo avevano mai voluto far testa contro gl'inimici, ma con l'armi si rivoltarono a coloro cho della brutta fuga li riprendevano, parte con molta effusione di sangue le meritate pene portarono, e parte gittando l'armi e domandando mercede a' vincitori , vilissimamente preda di essi rimasero. Al Luogotenente Dandolo fu da un Giannizzero tronca la testa, e'l Veseovo di Baffo nella moltitudine della piazza fu neciso. I vecchi, i fanciulli e le donne, cho ai santi tempt di Dio eran ricorsi, furono parte uccisi, o parte spogliati e con ogni disonesta violati. Le chiese dalla barbara avarizia saccheggiate, dalla libidine contaminate, e dalla erudeltà insanguinate. La città fu ripiena di miserie, di pianti e di cadaveri; per le strada corsero i rivi del sangue de poveri e miserabili cittadini. Durò l'uccisione fino allo sei ore del giorno; e allora essendo Mustafa alla piazza arrivato, e vedondo che i Greci, risoluti di piuttosto morire, che di rimettersi alla barbara crudeltà, ostinatamente combattevano, con le più amorevoli parole che seppe gli esortò, ehe volessero rendersi, e sperassero d'essere accarezzati e ben trattati; poichè altro schermo nessuno alla salute loro sperar non potevano. Per le cui parole insomna fino a venticinque nobili, e alcuvi pochi cittadini si renderono. Indi si voltarono i Turchi ingordamente alla preda, la quale non fu punto minore di quello, che di una città

metropolitana, opnientissima, abitata da tanti siguori e cavalieri nobili, avvezzi a vivere con tutte le delizio possibili in lunghissima e felicissima pace si può immaginare. Questo fu il fine dell'infelice città di Nicosia, ma non già il fiue delle miserie de' suoi cittadini, i quali essendo condotti a Costantinopoli, e massime i nobili, soliti di vivere e vestire lautissimamente, con gran quantità di servitori, cavalli, e ogni desiderabil commodità, erano astretti con gl'innocenti figliuoli al collo di andar miseramente mendicando; senza che molti di essi per viaggio, in una nave che per fortuna si ruppe, s'affogarono. Ma non posso io qui senza grandissima compassione e venerazione dell'animo virtuoso d'una gentildonna principale raccontare il caso, che di lei avvenne per opera sua propria, insieme con molt'altre gentildonne e cittadine bellissime. Avendo Mustafa risoluto di mandare al suo Gran Signore un dono delle cose migliori e più importanti che in Nicosia s'eran trovate, aveva sopra una nave, una galera e un brigantino fatte caricare molte donne giovani d'aspetto bellissime e di nobiltà principali , insieme co'più ricchi ornamenti, gioie e gran quantità di denari, e alla volta di Costantinopoli inviatele. Considerando una di esse gentildonne la miseria che da sì grave e perpetna servitù se l'appresentava, e conoscendo che nessuno schermo avrebbe potnto trovare per resistere alla sfrenata libidine di eiaseuno a chi in mano fosse capitata, con animo veramente da celebrarsi, ed esempio molto degno della virtù delle nobili e onorate matrone, non solamente deliberò di morire essa, ma volle anche con l'opera della gloriosa sua morte privar gl'inimici del tesoro e delle delizie, che da sì ricca e tanto nobil preda aspettavano. Pereiocchè esseudo i tre ricchi vascelli di conserva partiti di Cipro, e già cominciando a farsi lontani, sebbene espressamente con qual astuzia lo facesse saper non si potè, certa cosa è però, che accese intrepidamente il fuoco nella munizione della nave. La quale con le proprie fiamme, senza che riparar vi si potesse, anche i vascelli minori arse, a vista ancora della cara e infelice patria sua. Cosa che anche negl'animi crudelissimi de Turchi trovò molta compassione

e stupore, quando da alcuni pochi nomini, che nuotando si salvarono, di ciò furono certificati. In questo mezzo le galere del Papa e del Re arrivarono in Candia, dove delle cose di Nicosia nulla si sapeva, e con grandissima festa alla Suda con l'armata Veneziana si giunsero. E tanta fu la speranza che dalla congiunzione di quelle armate ne' cuori dei Cristiani ad un subito naeque, che non pur di poter il Reame di Cipro difendere, e ad ogni impresa del nemico resistere si confidavano, ma di far anche in breve il Turco dolente di aversi con tanta insolenza l'ira di tali Principi concitata credettero. E come nelle guerre ordinariamente più eon la riputazione, che con la forza dell'armi si veggiano i Principi guadagnare, la riputazione, che di quegli apparati eosì insieme ridotti acquistossi, tali e tanti effetti subitamente produsse, ehe molti popoli degli Uscocchi e de' Poliziani, insieme co' Cimeriotti e gran parte degli Albanesi dalla devozione del Turco ribellatisi, spontaneamente alla Signoria di Venezia si diedero, e alla protezione di essa si raecomandarono. Ma qui mi bisogna alquanto a dietro tornare, per dire l'intiero dell'armata Veneziana, quando da Corfu fece risoluzione di partire per andare in Candia. Il General Zane vedendo che segza le galere del Papa e del Re, e senza le galeazze e le navi, che aspettava da Venezia, non poteva signramente andare alla volta di Cipro, stante che della armata nemica non avendosi nuova particolare, non era bene di porsi in periglio d'essere da maggior forza soprappreso; mandò il Generale Pallavieino insieme eol Provveditor Celsi a riconoscere le fortezze della Prevesa e di Santa Manra, con disegno, quando quelle forze fossero state bastanti, di far qualcuna di quelle imprese; sì per non perdere inutilmente quel tempo, eol quale era necessario cha desse comodità a tutt' i vascelli che aspettava, che giungessero, come per dar caldo e riputazione a quella prima uscita delle forze di Venezia. Mandò frattanto lettere a'Rettori dell' isole della Cefalonia e del Zante, che con ogni diligenza lo provvedessero del maggior numero di galeotti che per loro fosse possibile, per rimettere in luogo di quei

tanti, che per colpa dell'infermità, nelle sue galere continuamente morivano. Ma essendo ritornati il Pallavicino e'l Celsi con relazione, che l'espugnazione di Santa Maura o della Prevesa maggiori forze richiedeva di quelle ch'egli in essere si trovava, seguitò il destinato viaggio fino in Candia; avendo però prima mandato innanzi quattro galere, due perchè il Provveditor Veniero in Cipro portassero, a fine che a'bisogni di quel regno avesse provvisto; e due perchè fino a Scarpanto scorressero, e di la con qualche nuova certa dell'armata nemica tornassero, Ma tal commissione non ebbe effetto, pereiocchè dal tempo sforzato il Veniero fu costretto di correre a Nixia, e non potè seguitare il viaggio; e l'altre due galere, senza poter mai aver dell'armata certa lingua, tornarono. Onde arrivò il Generale Zane nell'isola di Candia si ventitre di Luglio nel porto della Suda, avendo alquanto rinfrescato l'armata con le genti , che dal Zante e dalla Cefalonia quei Rettori gli avevan mandato; benchè a'danni ricevuti malamente e poco con esse supplire potesse, essendo già nella sua armata si de'galcotti, come de'soldati, morto numero infinito, e continuando tuttavia a morirne in grandissima copia. Di che egli molto afflitto si ritrovava, e molto più per essergli morto per viaggio il Conte Geronimo Martinengo, che con duemila fanti al presidio di Cipro era destinato. Non mancò però di procurare d'avere anche in quel rezno rinfrescamento di gente. Lasciando perciò nel porto della Suda tutta l'armata, egli in persona con guaranta galere andò a Candia, per far ivi le provvisioni maggiori e con più comodità; e diede commissione al Provveditor Quirini che con venti altre galere andasse nell'Arcipelago a far prigioni, come poco dappoi al medesimo effetto vi mando anche il Provveditor Canale, il quale molto presto ritornò con dugento Turchi prigioni. Il Quirini nel medesimo Arcipelago fece anch'egli treceuto schiavi, ma non potè ritenere i soldati che non rovinassero l'isola d'Andrò e che non violassero molte giovani donne cristiane, saccheggiando i beni non solo degl'isolani privati, ma delle stesse chiese pubbliche sacrate. Il che dispiacque infinitamente a tutti i buoni,

offese gli animi de' Candiotti, e totalmente alienò i Greei di quei naesi dalla divozione de' Veneziani. Tanto possono le scorrezioni de' dissolnti soldati, quando con severo imperio de governatori non vengono raffrenati! Essendo poi all'ultimo di Agosto il Zane ritornato alla Suda, cominciò a trattare con gli altri Generali circa a quello che con esse armate avessero avnto da fare; ma non fu nel primo consiglio risoluto cosa alcuna, perchè il General Pallavicino e'l Provveditor Celsi furono di parere che non s'andasse in Cipro, per esser colà il nemico con grosso escreito padrone della campagna. Allegavano ancora non potersi astringere l'armata a combattere, ne meno assediare l'escreito di terra, si per l'abbondanza che aveva delle vettovaglie, come perehè per li tempi contrart, e per la commissione che diceva il Doria di avere dal suo Re di partirsi con le sue galere, passato il mese di Ottobre, non potevano essi fermarsi lungamente in quei mari. All'incontro mostrò il Generale Zane una lettera della sua Repubblica, nella quale gli ordinava che, seguita la congiunzione delle armate insieme, e rinforzato la sua di genti da combattere e da remo, s'andasse in busca dell'armata nemica, e si faecsse forza di liberar Cipro dall'assedio. Fu dunque solamente consiglio del Colonna e del Doria ehe si spedisse Marco Quirini in Cipro, con ordine che in ogni modo de' progressi de' nemici certa nuova portasse; il che essendo eseguito, e per tale effetto tutta l'armata alla città di Candia ritiratasi, di là furono medesimamente mandati Luigi Bembo , Angelo Soriano e Vincenzo Maria Prioli con le loro galere e con l'ordine stesso di non tornarsene senza certissima nuova. Indi di nuovo ridotto il eonsiglio, vedendo il Colonna e'l Doria e'l Marchese di Santa Croce, che alle galere di Napoli comandava, e D. Giovanni di Cardona di quelle di Sicilia Generale, che il Generale Zane e il Provveditore Canale risolnti perseveravano nel voler obbedire al Senato, tutti unitamente s'offersero di far quanto essi volevano. Onde vincendo la parte maggiore, fu fatto delle genti dell'armata rassegna generale, che senza i marinari e' galeotti furono ritrovati sedicimila fanti da combattere, e de vascelli, che furono cent' ottantaquaftro galere, undici galeazze, un galeone, e quattordici navi, che poco prima da Venezia eran venute. Ed ai dieiasette di Settembre circa alle einque ore di notte si levò tutta l'armata dal porto di Sithia per andare in Cipro; e l'ordine che tenne nel viaggio fu tale: per antiguardia navigava il Provveditor Ouirini con dodici galere, nella battaglia il Colonna con le dodici del Papa, il Doria con quarantanove, il Zane con trenta, il Pallavicino con venticinque, il Celsi con venti, e'l Canale con venti; le quali tutte si ripartivano anche ne' corni di essa battaglia. Per retroguardia Sante Trono governatore de' condannati con sedici galere, Francesco Duodo con dodici galcazze, computatovi il galcone, e Pietro Trono con quattordiei navi. Ed ebbero tutti convenientissimi ordini da servarsi sì nella navigazione, come nel combattere. Con tal ordinanza essendo già l'armata arrivata nella Caramania appresso a Castelruzzo, e ritornando ai ventidue Luigi Bembo, portò la trista novella dell'infelice successo di Nicosia, la quale da aleuni cristiani sudditi a' Turchi, ch'egli aveva presi in quel corso in un caieco, aveva intesa. Quanto quella dolorosa nuova attristasse non solo quei Generali, ma ogni eristiano soldato, eiascuno può immaginarlo. E mentre la comune perdita gli animi di tutti non egualmente premeva, pereiocchè chi più e chi meno secondo gl'interessi, o gli affetti più gagliardi se ne doleva, ecco che all'improviso e quasi nel medesimo tempo si leva un assai gagliardo e cattivo temporale che menò seco aspra fortuna, dalla quale tutta l'armata fu sparsa e disunita, cercando ciascuno di salvarsi chi in uno e chi in un altro porto al meglio che seppe. Il che fece, che quelli, che agli altri nel resto non erano eguali del dispiacere, in quel particolare almeno si pareggiassero. Ma se ben tutti gli altri ai più vicini e più comodi porti prestamente si rifuggissero, non volle però fare il medesimo Giovann' Andrea Doria , il quale con le sue galere tutta la notte in alto mare volteggiando e resistendo alla burrasca, si stette. Quietato poi il tempo e il mare abhanacciato, il giorno seguente tornarono a riunirsi l'armate, è quivi nuovamente il consiglio adunato, non pochi dispareri e discordie nacquero in esso. Pereioechè pareva ad alcuni che si dovesse fare nna scelta de' soldati migliori, e con essi rinforzare il maggior numero di galere che si fosse potuto per passare in Cipro al soccorso di Famagosta, acciocchè, come Nicosia, per mancamento di difensori non fosse debellata; allegando e contendendo che si saria anche potuto far forza all'armata nemica e combatterla, se fosse venuto il bisogno. Altri all'incontro dicevano, che poichè Nicosia già era perduta, nou saria stato bene di mettere in compromesso ancora l'armata con numero tanto inferiore di vascelli. Poichè non avendo più i Generali inimici bisogno d'escreito in terra, avriano potuto, con lasciar solamente conveniente presidio in Nicosia, rinforzare l'armata loro tutta, quando lor fosse piaciuto. Ed anche essendo Famagosta fortissima, e assai convenientemente munita per resistere ad ogni forza per qualche tempo, avria potuto aspettare, che più sicuramente se le fosse mandato soccorso. Al qual parere accostandosi più conformemente la maggior parte, ed essendo nata contenzione e rissa di parole altercatorie tra Marco Antonio Colonna , o Giovann' Andrea Doria , non si potendo altra cosa deliberare, fu conchiuso di ritornarsene ad isvernare ciascheduno ne suoi porti. Tornavasene già tutta l'armata molto melanconica, quando ai ventisci da un gagliardissimo vento da scirocco di nuovo fu molto aspramente molestata e disunita. Ma essendosi poco dipoi nel porto di Tristano riunita nell'isola di Scarpanto, si fece apertamente intendere il Doria di volersi partire ; di che sebben tutti infinitamente si dolsero, più di tutti il Colonna ne fece risentimento. Poichè essendo quel soccorso mandato dal Re ad istanza del Papa, per esser egli Generale della Chiesa, pretendeva di poterne disporre; ma non perciò alla sua risoluzione si potè riparare. Siechè avendo egli cominciato a restare alcuni giorni a dietro, l'armata del Papa, e de Veneziani in breve alla città di Caudia si condussero. Ove dovendo il General Zane alcuni giorni fermarsi, per provvedere al soccorso che destinava di mandare a Famagosta, e alla convenevol sicurezza

del Renne di Candia, ritennto seco alcune poche galere, ordinò all'altre che nel porto della Suda ai trasferissero. Le quali poco dipoi, esseudo partite ai sei di Ottobre, mentre al detto porto navigavano, furono assalite da tanto sepra fortuna geuerale da tramontana, che non poterono tanto schemiris che undici di case non desscro nella spiaggia, le quali tutte si ruppero, esseudone anche pochi giorni prima rotte due altro di quelle del Papa nel porto di Candia. Mentre che questi così disventurati accidenti occorrevano, avendo il Geuerale Zoue col suo consiglio di guerra determinato la quantita e qualità del soccorso che a Fanagosta si doveva mandare; e anche atbilito i presidi cho per guardia della città di Candia e della Cania a lasciare s'avevano, con le galere che seco aveva ritenuto, ai ventuno di Ottobre au-chi egil alla Suda si trasfer/(1f)

Or mentre che quell'armata dalle informità lacerata, dalle fortune conquassata, e dagl' infelici successi shigottita, in tanta afflizione si ritrovava, Caracelebino in Candia per pigliar lingua delle azioni de'nostri, da Piali fu mandato. Al ritorno del quale, Piali del tutto informato insieme con Ali, in terra smontato, a trovar Mustafa a Nicosia se n'andò : e pregollo che circa la deliberazione che con l'armata dovesse pigliaro gli desse consiglio; mostrandosi tuttavolta inclinato a schifar la battaglia con l'armata cristiana, la quale aveva avuto notizia essere in Candia, rinforzata d'uomini da remo e da combattere, e ancho molto possente divenuta per gli aiuti che il Papa e il Rc di Spagna avevan mandati. Mustafa gli rispose, che alla grandezza e riputazione del suo Gran Signore non conveniva di mostrare di temer gl'inimici, e che pertanto animosamente andassero a procurar la battaglia, sicuri che la lunga e continuata fama dei trionfi turcheschi avria loro dato felice vittoria. Dalla qual persuasione commosso Piali, con tutti i vascelli da remo che aveva si mosse alla volta di Limisso, per fare di la la partenza, e andare a trovare l'armata cristiana. Gli altri vascelli niù gravi e navilì tutti lasciò alli giardini di Famagosta, mandando inpanzi due galere fino al capo Sant' Epifani per

farsi scorta. Ma non avendo mai cosa alcuna scoperta, ai ventisei di Ottobre partì da Cipro, lasciando alla guardia di quell'isola sette galere, e venne a Castelruzzo e a Rodi, dove intese essere stata l'armata in quei porti, e dipoi essersi disunita da quella di Spagna, e dalla fortuna di mare essere stata molto travagliata e maltrattata. Laonde consultando insieme essi Bascia Piall e All se fosse stato bene di arrivare in Candia, fu risoluto di nò, per timore di esser spinti contra lor voglia a terra e rotti dalla fortuna da tramontana. Navigarono dunque a Stampalia e indi a Longò e poi al porto Soassera nell'Arcipelago; nel quale per potervi star comodamonte e sicuri ad invernare, fecero cavar molte seccagne che facevano bassi fondi, preparandosi alla evernata. Ma mutatisi poco dipoi di proposito, lasciando solamente le guardie ordinarie nell'Arcipelago, con tutta l'armata a Costantinopoli ritiraronsi. Nello stesso tempo ai dauni de' Cristiani spesso qualche tristo e infelice successo occorreva, che s'aggiungesse; perciocchè navigando al corso loro ordinario quattro galere di Malta in quei mari ed essendo da diciotto galero turchesche assaltate, con gran fatica due di esse nel porto della Suda in Candia si salvarono; e l'altre due alla maggior forza cedendo, in mano de'nemici restarono. Similmente nell'Arcipelago, trovandosi due galere Veneziane sopra a Pario, nna di Vincenzo Maria Prioli e l'altra d'Angelo Soriano, ai quattro di Novembre da cinque galeotte turchesche furono incontrate, ed avendo il Soriano temuto il maggior numero e per tanto con la fuga salvatosi, circondato il Prioli da' nemici da ogni lato, dopo lunga ed onorata difesa restò morto con tutti i suoi. Il General Zane frattanto, avendo fatto la descriziono sopraddetta delle genti che al soccorso di Famagosta voleva mandaro in Cipro, e vedendo che i Capitani di esse facevano segno d'andarvi mal volenticri, per consiglio del Pallavicino gli cassò tutti, e in luogo di essi ne fece altrettanti di nuovi. Indi intendendo che l'armata nemica era a Stampalia con disegno di passare in Candia per combattere seco, non si trovando in ordine, come conveniva, pensó per allera di schifarla. Onde

lasciando in Candia il Provveditor Quirini con le galere di quel Reame o con le sforzato, insieme con duemila e cinquecento fanti, dei quali millo e settecento si mandassero in Cipro, c gli altri restassero al presidio di quella città, si ritirò con l'armata alla Cania, e indi se ne tornò a Corfù. Di dove il Colonna e'l Pallavicino da lui si partirono, ma da venti contrari ritenuti, nel porto di Casoppo nell'isola stessa di Corfù, contra lor voglia circa a un mese si stettero. Alla fine quando pure di là partirsi poterono, nel golfo di Venezia sopra la bocca di Cattaro pervenuti, da una fierissima fortuna furono assaliti, il fine della quale fu che la galera eapitana del Colonna percossa da una saetta nell' arbore s'abbraciò tutta, salvandosi nondimeno la gente di essa parte in terra, e parte con la persona di csso Colonna nella galera di Francesco Trono; la quale anche non molto dappoi, per ristoro dei passati travagli, dalla violenza de'venti e dall'orgoglio del mare fu nella spiaggia rotta e fracassata. Ma pur da' Ragusei furono cortesemente raccolti e accarezzati; i quali, avendo i Turchi fatte gran eose per aver nello mani essi Generali eon le lor genti, costantissimamente sempre li negarono loro; anzi rinfrescatigli, e rimessi alquanto in ordine i lor vascelli, salvi al lor viaggio gli mandarono. In questo mezzo in Candia il Provveditor Ouirini, considerando quanto necessario fosse di mandar prestamente in Cipro il destinato soceorso per Famagosta, non lasciava di far cosa alcuna, pereliè secondo l'ordine lasciatogli da' Generali Zane, Colonna e Pallavicino, si caricassero quattro navi che erano alla Fraschia di vittovaglie, e soldati per tale effetto descritti, o si partissero sotto la cura di Mareo Quirini Capitano del golfo, uomo molto pratieo e intendente dello eose marittime; poichè Pietro Trono, sotto il cui carico erano state laseiate, era già morto; e dei soldati, a quel soccorso destinati, era capo Luigi Martinengo. Il quale Quirini essendo già in ordine per partire, molto prudentemente discorrendo sopra quello che avvenir gli poteva, pose in considerazione al Provveditore, che dovendo per ragione qualche numero di galere turchesche essere alla guardia di Cipro

rimate, facilmente da esse si saria potuto vietare il mettere il seccorso in Fanngosta; e che pereiò pareva che necessario fosse di mandare con esse navi qualche buon unmero di ben armate galere. Per il che essendo il suo buon parere accettato, sotto la sua cara paririnono le dette quattro navi, con tredici molto ben rinforzate galere da Candia ai ventisci di Gennaro del 1571. Ma noa polt secondo l'ordine proposto andar con esse Sebastiano Veniero, eletto generale Provveditore di Cipro; perciocebè volendo laddo chegli a meggior uopo fosse riservato, poicibà si male le cose di Cipro doverano finire, fece che in quel tempo di gravo infernità impedito si ritrovasse.

Giunto il Quirini a Capo Salamone con detto soccorso, e vedendo che una di quelle galere ch'egli conduceva aveva i soldati e la ciurma talmente deboli per le malattie, che malamente saria stata atta a fare alcuna fazione opportuna, la rimandò in Candia. E con l'altre seguendo il suo viaggio, giunse ai ventisei sopra all'isola di Cipro alquanto dopo alle navi che intentamente seguiva; siceliè la notte seguente con allegrezza inestimabile entrarono esse navi in Dromo di Famagosta. Ma non contento il Quirini di questo, poichè coll'aver condotto il soccorso sieuro, e postolo dentro aveva pienamente conseguito l'intento proposto; deliberò di tentare ancora di prender sette galere turchesche, le quali aveva inteso essere state lasciate alla guardia di quell'isola. Si stette dunque la notte nascosto con disegno, se la mattina esse galere andavano a far prova di sturbare che'l soccorso entrasse in Famagosta, di uscir loro all'improvviso addosso, e farle prigioni. Venuto il giorno, s'inviarono le galere nemiche verso le navi; ma scoprendo le eristiane, e non essendo molto allargate da terra, subito per salvarsi al lido ricorsero, dove gran quantità di genti per difenderle s'adunarono. Talchè vedendo il Quirini che in altro modo offendere non le poteva, a furia di colpì d'artiglieria ne ruppe e gittò in fondo tre, e l'altre, sopraggiungendo la notte, si salvarono. Percioceliè avendo veduto il Quirini incominciare a levarsi fortuna, per rimburchiar le navi nel porto, le aveva abbandonate. Sbarcato il presidio e scaricato le munizioni e vettovaglie, il giorno seguente uscì il Ouirini in mare con le sue dette galere, e incontrando una maona turchesca carica di munizioni e vettovaglie con trecento soldati, combattutala francamente e ucciso la maggior parte di essi, la prese: e l'altro giorno appresso prese anche similmente una nave nella quale era il Bascià di Damasco, il quale avuto commodità d'una fregatina, si salvò. Con le quali prede arricchì le sue genti e diede tanto terrore agl'inimici , che mentre egli stette in paese, non ardirono mai di navigare per quei mari; e anche iu terra, dove spesse volte smonto, trovò pochissima resistenza; di maniera che a grand'agio disfece alcuni forti che i Turchi sopra alli scogli della Gambella avevano fabbricati, e il molo che avevano fatto alla Costanza per sicurezza delle galere loro. Ma vedendo poi di non far più col suo dimorare in Cipro profitto ; avendo esortato Astorre Baglioni Governator generale e Marc' Antonio Bragadino Capitano e Rettore a diportarsi valorosamente, con certissima speranza di dar loro opportuno soccorso, con le quattro navi e con tre altre, che prima erano in quel porto, se ne tornò in Candia.

Intanto i Generali Colonna e Pallavicino con grandissimi travagli, miracolosamente salvati, si condussero al fine il Pallavicino a Zara, dove gravemente cadde ammalato, e il Colonna a Roma ai piedi del Papa. Il quale con paterno amore teneramente lo accolse, con dolore incomparabile dei progressi turcheschi, che fino allora con tanto danno erano seguiti: i quali diedero certo a tutta la Cristianità, ma particolarmente all' Italia, grave cagione di pianto, di dolore e di timore gravissimo. Poiche, oltre a quelli che del danno comune dell'afflitta Cristianità si dolevano, e che vedendo quanto le cose a' nemici prospere e a noi contrarie succedevano, anche di mali molto maggiori temevano. V'erano anche coloro che mentre la morte de' figli , fratelli , mariti e d'altri parenti piangevano, de' propri danni loro maggiormente s'affliggevano. E fra tutte anche le afflizioni d'Italia, quelle di Venezia certo il luogo di miseria supremo teneva-

no, poiche avendo i Veneziani nel principio di quella guerra avuto speranza, non solo di potere dal furor de' nemici francamente difendere lo stato e dominio loro; ma avendo posto in mare la maggiore armata, che mai per l'addietro avessero cavata, e con essa fioritissimo esercito governato da Capitani famosi e valorosissimi , accompagnato dagl' importantissimi aiuti del Papa e del Re di Spagna, avevano anche pensato di poter acquistare parte dell' Imperio turchesco, rifarsi con molto avvantaggio de' danni nelle passate guerre dal nemico ricevuti, e finalmente con infinita lor gloria reprimere e abbassare l'orgoglio turchesco. E vedendo poi così infelicemente perduta la città principale e metropolitana del bel Reame di Cipro, l'armata deserta e rovinata nou dalle armi nemiche, ma dalle infermità, colle quali più di sessantamila uomini erano già mancati; e posta in pericolo d'essere dall'armata nemica rotta e cattivata; e finalmente un successo fino allora tutto a'primi peusicri e speranze contrario; mesti, stupidi e sbigottiti, come negli importanti accidenti suole avvenire, giaccvano. Erano tutte le case piene di pianti e d'afflizione; non si vedevano, per lo più, altro che vesti lugubri. Chi per la perdita delle facoltà si rammaricava, e chi la morte de' suoi congiunti amaramente piangeva. La plebe, per il mancamento de traffichi essendo in somma povertà e miseria ridotta, si doleva; ciascheduno finalmente, temendo che l'inimico fatto più ardito e possente, con maggiori forze la vittoria più vigorosamente seguisse, era dal timore della propria e della pubblica salute e libertà oppresso e travagliato. Ne pareva che le impaurite genti sapessero, o in modo alcuno potessero sperar cosa alla sollevazione e al refrigerio loro opportuna. Ma non restava il Senato però di fare quei maggiori e convenienti preparamenti per rinforzare la guerra, che nel seguente libro, con la grazia di Dio, m'apparecchio di scrivere. E tanto più minutamente e bene saranno i fatti seguenti descritti, quanto per la lor descrizione non ho avuto bisogno della relazione d'alcuno, poichè il tutto con l'intervento e presenza mia essendo passato, non ho lasciato cosa alcuna ad essi appartenente, che diligentemente non abbia notato.



## COMMENTARI Della guerra di cipro

## LIBRO SECONDO

## 338C

neziani e de' Turchi nello stato che ho detto; e vedevasi la Repubblica Cristiana tutta in manifesto periglio,

se con maggiori e più possenti propagacoli non si cercara di reprimer l'orgoglio del fiero simineo. Ma non cessavano i Veneziani di far palesi i e forze, con le quali s'apparecchiavano di useire alla prima stagione; e invitando i Principi Cristiani, con maggior caldezza che prima, na dallegarsi con esso loro, ciascheduno per la proporzione delle use forze, facevano asper loro, e de quanturque

avessero penduto Nicosia, e gran parte dello genti dell'armuta per la mortalità maneata lor fosse, non volevano però essi maneare di continuare per beneficio universale di difeadere e liberare il Reamo di Cipro, e di far anche contra il comune initico qualche utile inpressa. Per esgione di che avrebbero al primo tempo una potentissima armata di vettovaglie, d'armamenti e di oggi cosa necessaria provveduta. Più di tutti nostravasi il Papa della Lega desideroso; non tanto per proprio particolare interesse, quanto per vero paterno zelo del ben comnne della cristiana Repubblica, di cui continuo pensiero lo stimolava.

Per il che riscaldando più gagliardamente il negozio, lo fece per nezzo del medesimo Monsignore de Torres (che già al Re di Spagna l'anno a dietro aveva mandato per impetrare aiuto ai Veneziani, e ancora quella corte si ritrovava ) con tanta destrezza e tal'efficacia trattare, che si dispose il Re d'entrari;, e mandò commissione ad Antonio Perenotto Cardinale Granuela, e a Francesco Cardinal Pacecco, che con D. Giovanni Zunica suo ambasciadore in Rona trattassero, siccome per li Veneziani anche Michele Soriano La trattava. Ma benche apertamente la Lega necessaria si consocesse, e cercasse il Papa che quanto prima alla conclusione di essa si venisse, non pareva però che l'accordarne le condizioni potesse facile riuscire. Cercavansi tra il Re e i Veneziani molte cautele e sicurtà, per colpa della poca confidenza, che per molti rispetti tra di loro si vedera.

Però chiamatisi il Papa essi Cardinali ed ambasciadori nel pieno concistorio, con una flebile orazione affettuosamente mostrò la miseria dello stato delle cose de' Cristiani, Riprese severamente la dappocaggine e la pigrizia de' nostri Principi, la quale l'imminente pericolo non hastasse a svegliare, nè lasciasse loro considerare che l'ingordigia del Turco tant'oltre si stendeva, che tutto quanto possedea la cristiana Repubblica non bastava a sbramarlo. Aggiunse anche, che non solo questo pensiero non lasciava l'animo suo di giorno o di notte quictare, ma che dappoi che s'intese che il Turco con potente esercito il regno di Cipro aveva assaltato, egli da grave cordoglio trovavasi trafitto. Perciò che non solo la perdita di quell'isola era di molto momento per quello che valeva, ma dovea ancora alle menti de Cristiani esser sempre luguhre, come quella, la qualc perduta, ogni adito e ogni possibilità veniva loro affatto levata alla debita guerra della Terra Santa e dell'Imperio Costantinopolitano, alla quale voleva la Religione che si dovesser forzare. Aver egli perciò

di continuo con lettere e con Nunci particolari esortato e pregato il Re Filippo di Spagna e la Repubblica di Veuezia, a' quali due potentati il fatto presente più importava per li pericoli a che prima s'esponevano i regni e gli stati loro, che con ogni sforzo alla potenza del fiero inimico si fossero opposti. Ringraziare Iddio, che la religione di essi buoni Principi non avesse consentito che vane fossero riuscite le sue preghiere ; poichè ad essi che erano loro agenti appresso alla Sede Apostolica, avcano dato commissione di trattare il modo e le condizioni della santa unione. Sperar ancora di trovare la medesima prontezza negli altri Principi cristiani, poichè a tutti toccava il negozio; nè dubitare che, seguita appena la capitolazione della Lega, e dato principio a trattar l'armi da vero, fossero per aggiunger ciascuno quella porzione di forze che potessero; al che prometter lui con ogni sorte d'officio e di paterne esortazioni di persuaderli. Desiderar di più egli stesso di personalmente intervenire alla santissima guerra, esponendo il suo corpo ai comuni pericoli per servizio di Dio. Alle quali cose, vedendo tatti gravemente commossi, aggiunse, che per effettuare opra sì santa. nessuna cosa più poteva giovare che la prontezza e la buona intenzione di essi ministri, i quali pregava che in esecuzione della volontà de'lor Principi fossero diligenti e fedeli. Non attendessero alle litigiose sottigliczze, le quali il negozio potevano allungare; ma con ogni lor cara l'espedizione procacciassero, di che non pur da Dio, il cui servizio si trattava, sarebbero ampiamente remunerati; ma dal mondo anche avrebbero somma lode ed onore. Ciò detto, una scrittura lor diede delle capitolazioni ch'egli con intervento di uomini periti avea fatta, secondo che per il giusto gli pareva che convenisse, la quale colla presenza di quattro altri Cardinali ch'egli al negozio della Lega aveva destinati, trattassero ed esaminassero. Furono i Cardinali aggiunti Giovanni Cardinal Morone decano, Michele Bonello Cardinale Alessandrino nipote d'esso Pontefice, Cardinale Carlo de' Grassi, in luogo di cui, essendo mancato per morte, fu eletto Giovanni Paolo Cardinale Chiesa, e Giovanni Cardinale Al-

dobrandino, uomini tutti di valore e di giudicio eccellenti. Di essi sei Cardinali adunque e degli ambaseiadori predetti fatta una congregazione d'ogni giorno in easa dello Alessandrino, assai presto convennero, che a similitudine dell'altra lega tra i medesimi Principi fatta nel pontificato di Papa Paolo Terzo, questa si stringesse; alla quale non giudicarono che fosse bene di dar termine di tempo, ma perpetua la chiamarono. Nè meno fu facile d'accordare la quantità delle forze con che dovessero guerreggiare; avendo tutti gindicato essere abbastanza dugento ben fornite e ben armate galere, con cento navi; e cinquanta mila fanti; e quattro mila e einquecento cavalli. Ma ben fece qualche tardanza l'elezione del Generale supremo che a tutte esse forze dovesse comandare. Pereiocchè avea eiaseuno de'eonfederati eletto il suo proprio Generale; eioè il Pontefice Mare' Autonio Colonna principal Barone romano, Duca di Tagliacozzo e di Pallinno, e gran Contestabile del Regno di Napoli, che con somma lode da principio aveva questa guerra guidata; il Re di Spagna D. Giovanni d'Austria suo fratello, che per la gloria della fresca vittoria, che della guerra di Granata avea riportato, splendeva; e il Senato di Venezia il medesimo Geronimo Zane, elle dal principio aveva creato. S'era convenuto ch'essi con pari autorità nella deliberazione delle eose procedessero, con dichiarazione che la concordia di due bastasse per tutti. Ma era anche necessario che ad essi tre un capo si desse, il quale le deliberazioni fatte eseguisse; e a lui ognuno nell'esecuzione senza contrasto obbedisse. Nominavansi per tal grado diversi, e ciascheduno de Principi grandi d'Italia con differente coneorso veniva proposto. Ma ognun s'accordava che Emanuel Filiberto Duca di Savoja per l'esperimentato valore, per l'autorità e per l'età fosse a tutti preferito. Non poteva egli però senza pericolo dallo stato suo, che poco prima con tanti travngli aveva rieuperato, lontanarsi, nè dai movimenti, eho nella Francia vicina sotto pretesto di religione si facevano, assecurarsi. Per il che contrastando gli agenti del Re, che a D. Giovanni, come fratello del Re, nessuno doveva esser

preferito; e parendo ehe al sangue regale non si potesse negar quell'onore, di comun consenso, capo di tutti supremo esso D. Giovanni fu dichiarato. E pereliè si prevedeva che molti casi sariano potuti succedere, per li quali non sempre esso D. Giovanni l'officio suo avesse potuto esercitare, perciò necessario si giudicava d'eleggere un'altro, che in assenza sua con la medesima autorità avesse governato. Questa elezione, come molto importante, fu anche di molto travaglio; pereiocchè non pur pretendevano gli Spagnuoli che allo stesso D. Giovanni toceasse l'imperio di sostituire chi a lui fosse piaciuto in suo luogo; ma ostinatamente dicevano che non avriano mai comportato che alcuno, che non dipendesse da D. Giovanni, avesse quel luogo tenuto. Ma per contrario il Papa non lo soffriva, e i Veneziani a viva voce l'impugnavano, come coloro che del nome odioso di Giovanni Andrea Doria per Luogotenente temevano, ovvero di qualche Spagnuolo, da cui nessuna soddisfazione nelle cose a loro appartenenti speravano d'ottenere. Consigliati nondimeno che uon volcssero essi coll'aperta repugnanza dar eagione agli Spaganoli di ritirarsi dalla Lega, risolycttero di rimettere in tutto e per tutto la volontà loro in questo particolare a quella del Papa, il quale sapevano che dell'autorità sua non avria punto ceduto. Ma il Papa veduto l'ostinazione in ciò degli Spagnuoli, virilmente risolve : che quantunque facciano essi quanto sanno farc, non vuol'egli permettere loro quello che a sè tocca; e costantissimamente dice, che perderà più tosto la vita che in un minimo punto lasci far torto alla dignità del Pontificato. Scrive danque caldissime lettere subito al Re, nelle quali gli dice, che quantunque la potestà del grado supremo del Generalato di ragione toccava al Pontefice, e a chi fosse stato della sua armata Generale, poielse così non pur le leggi degli uomini comandano, ma le divine; egli nondimeno, avendo tanto risguardo al nome generoso di D. Giovanni figlinolo di tale Imperadore e di tanto Re fratello, aveva stimato che fosse bene di dare a lui quell'onore. Ma se caso avvenisse, elie nel proceder delle cose, aleuna volta non si trovasse egli presente, allora non

soffrirebbe egli ebe alenn luogotenente da lui fosse sostituito. Ma che da ora pretende di nominare e di eleggere un altro, che in assenza di D. Giovanni avrà la stessa autorità da tutta la Lega. E che in questo è sì ferma la volontà sua, che se pensano di sturbarnelo i suoi ministri, quanto s'è fatto nel negozio della Lega ben può disfarsi. Molto differentemente dalla pertinacia de'suoi agenti risponde il Re a quelle lettere, e pieno di molta cristianità dice : che come in tutte l'altre cose era stato a Sua Santità obbedientissimo figlio, così in questa non era per contradire al voler suo. Con la medesima risposta gli manda una nominazione di tre persone, le quali dice che di tutti altri stima più atte a quel grado; acciò che di esse qual più gli fosse piaciuto eleggesse. Sapeva molto bene il Re quanto valeva Mare'Autonio; eonoseeva elie per la doleezza e rare maniere sue, accompagnate da gravità veneranda, non si potea trovar nomo più di lui atto a comandare, nè a elai più volentieri avesso ogni uomo obbedito; e meglio di tutti intendeva che non avria il Papa d'altra persona fatta elezione. Però voleudo anche in qualche cosa a' suoi ministri dar soddisfazione, fece la nominazione per sua parte di due altri ancora oltre a Marc' Antonio; e furono D. Luigi de Regnesenes, Commendator maggiore di Castiglia dell'ordine di S. Jacopo, e Giovanni Andrea Doria; dicendo che parimente ciascuno di essi gli sarebbe piaciuto. Rallegrasi il Papa del buon procedere del Re tanto da quello de'suoi ministri differente, e fatto elezione di Mare' Antonio, aecresce a D. Giovanni il grado e gli onori, sottoponendo all'imperio suo uon solo le forze di mare, ma quelle di terra ancora, delle quali lungamente s'era trattato di creare altro Generale; e le medesime sottopone auche a Marc' Antonio, come quelle di mare, in assenza di D. Giovanni.

Accordata ele fu questa differeux, un altra subito ne risorse di melto momento. Facevano instanza gli Spagnuoli elle si dichiarasse elle la Lega e lo sue forze avessero a servire contra tutti i nemici del nome cristiano, e apertamente si facevano intendere degli Africani. Resisteva Tambasciadore

Veneziano, e negava l'imprese d'Africa essere a proposito per questi tempi, quando nessun timore possono gli Africani vilissimi ed imbelli dare alla Repubblica cristiana; mentre essi per lo contrario, non solo a far guerra ad altri atti non sono, ma nè per disender sè stessi, che all'ingiurie di quanti vi vanno non siano esposti, sono bastanti. Instava che le forzo della Lega, e tntto il nervo della guerra in Cipro e nei regni che il Torco possiede in levante s'impiegassero; e che ciò nelle capitolazioni cautamente s'esprimosse. Allegava che a questo effetto aveva il Papa tanti Nunzt e tanti brevi a' Principi cristiani spediti; a questo essi per concludere la santa Lega, di commissione de' Principi loro, si trovavano ivi adunati. S'accostava a queste ragioni il Cardinale Morone e gli altri colleghi, e dicevano, che quantunque il Sofi fosse Macomettano, era però tanto del Turco inimico, che non solo di lui in questa gnerra non si doveva temere, ma anzi s'andava seco trattando che nella stessa Lega de' Cristiani s'obbligasse, mentre che il Turco per mare coll'armi cristiane fosse assalito, di stringcrlo egli con le sne gagliardamente per terra. Il che non cra cosa che non si dovesse ragionevolmente sperarc da nomo, il qualc sapevasi che poc'altra strada da sottrarsi alle perpetue ingiurie del fiero inimico poteva ritrovare. Rispondevano gli agenti del Re, che almeno non si poteva negare, che contra que' Macomettani fosse la Lega, che dominati dal Turco, sotto giuramento di fede, nella sua milizia spontaneamente si scrivono; e domandavano con questo, che nelle imprese della Lega offensive Tripoli, Tunisi e Algicri s'includessero. A queste cose sì che non poteva star saldo il Veneziano; a queste gridava, che alla Repubblica sua non era tal Lega per esser d'aiuto, la quale altro che danno e che rovina non cra per portarle; se mentre con la speranza degli ainti de' collegati, a spese intollerabili si mette; e quando più di speranza sia piena di ritorre il suo dalla voracità del Turco, e di ritenere il Regno di Cipro a pubblico beneficio dei Cristiani, deve stare a periglio non solo d'essere abbandonata, ma d'esserle le proprie forze smembrate, lasciando le

provincie, e le cose suc tutte prive di difeusori ad esser preda del possente inimico. A che proposito, diceva, al rovescio si tratta di questa guerra? Chi non sa che percosso che sia il Turco, le fortezze di Tripoli, di Tunisi e d'Algieri, seuza opera d'armi si renderanno? Chi non conosce che crescendo al Turco l'ardire e la possa, vana riuscirà ogni impresa contra di esse? Ma non volendo con tutto ciò i ministri del Re dal proposito loro distorsi, affermano che quando le imprese predette nella Lega non s'includessero, nè anche il Re sarà mai per accettar nessuna confederazione. Risponde il Veneziano, che di questa particolar condizione, non ha cgli dal suo Senato autorità di trattare. Ed essi con maggiore instanza domandano, che quanto prima se la faccia mandare. Mentre che in queste cose si contradicono, un'altra controversia ancora non minore si rappresenta. Dicono gli Spagnuoli, che la Lega non deve obbligarsi ad esscre offensiva; ma solamente difensiva; il che non può il Veneziano con pazienza ascoltare. Dice, che con questa proposta altro non s'inferisce, se non che solo alla Repubblica sua tocchi ogni spesa, e sola a tutti i danni esposta rimanga. Pereiocche bastano al Re per difendere i Regni suoi le ordinarie galere che tiene : ma non così avviene ai Veneziani, che dall'eccessive spese continue straordinarie, in pagamenti de' soldati, di vettovaglie, di munizioni, d'armamenti e di galere a gran fretta si sentono rovinare. Dice, che porta seco molti mali la Lega quando non sia se non a difesa; e pare che meutre alle forze di tali Principi unite non da cuore d'assalir gl'inimici, non poco della reputazione al nome Cristiano si scema, che tacitamente par che conceda i Turchi esser più forti. Di che e ad essi di ragione può cresoer l'ardire, e ne' miseri Cristiani, che solo nelle forze di questa Lega confidano, disperazione e viltà generare; massime mentre senza speranza d'acquisto alcuno mantenendo gli eserciti e le armate, s'andranno colle spese consumando. Agginngeva, che l'ardore dei Greci eristiani, che con sommo desiderio aspettano di veder che contra il Turco si faccia impresa per sollevarsi a scuotere il giogo della lor misera servità . con la freddetta d'armarsi solo a difesa s'estinguerà, e ogui altre buon disegno riuscirà vano. Che biogon pertanto arditamente e valorosamente armarsi per assalire il Turco negl'intimi regai suoi di levante; per reprimer coll'armi l'arroganza sus, la quale tanto tempo della pigritis o neglingenza de' Cristiani è venuta crescendo. Che si deve pur una volta provare di far sì, che non sempre il Turco per occupare l'altrui, ma per difendere il suo qualche volta abbia a combattere. Crescevano i contratti i i dispiaceri, mentre ciascuno di difendere l'opinion sua si sfortava, tal che poca speranza lasciavano avere che a huona e presta conclusione la Lega si conducesse.

Stavasi il Papa nell'animo travagliato, e non poeo temeya, che d'una in un'altra controversia tanto le cose si allungassero, che, a guisa dell'anno passato, il tempo delle fazioni di guerro passasse. E tanto più che avendo il Senato di Venezia cominciato a temere che Michel Soriano suo ambasciadore per troppa volontà cho mostrava d'avere della Lega, qualche eosa nella conclusione d'essa avesse accordato ehe gli fosse di pregiudizio, per raffrenarlo gli avea mandato per compagno Giovanni Soranzo, senza di eui non potesse far cosa alcuna. Desiderando esso Pontefice d'affrettare il negozio, nè conoscendovi altro espediente, elle l'autorità del Re, manda a lui eon grandissima fretta Pompeo Colonna Signore di Zagarolo, uomo elie oltre alla esperienza militare, era destrissimo e pratico negoziatore, e per lo splendore del sangue, come congiunto di Marc' Antonio, che dal Reera amato in estremo, e per molte qualità sue era anche al Re grato. Gli ordina, che informi il Re picnamente dello stato in che le cose si trovano; e che gli dica, che non ostante che tutto il mondo conosca la buona volontà sua, e ehe molto ben sappia cgli che non ha bisogno di stimoli per la santa opera della Lega, se non comanda prestamente a' suoi ministri, che lasciando le dispute e le cavillazioni, s'affrettino alla conclusione, e ch'essi in effetto lo facciano, sarà necessario di laseiar totalmente di più trattarne ; poichè per poco tempo che ancora si differisca, non potrà più buon effetto produrre. E che di più faccia in suo nome al Re calda instaura, che gli piaccia d'esortare l'Imperadore suo fratello ad entrare anch'egli nella medesima Lega, perciocchè grandemente spera che l'autorità della sua persuasione in questo debba giovare.

Con mirabil prestezza arriva Pompeo per le poste alla corte, ed efficacemente espone l'ambasciata del Papa; e ottiene dal Re questa risposta: Che quanto sia il zelo ch'egli lia della Religione e il desiderio d'esaltarla, non solo le azioni di tutta la sua vita passata; ma la presente guerra ch'egli ha nella Fiandra deve abbastanza chiarirlo; poichè con essa i sudditi suoi, non per altra cagione che di Religione da lui discordanti, con intollerabili spese e col più forte nervo di tutti i regni suoi perseguita; essendo che col concedere loro solo un poco di libertà di coscienza, tattti naiti e pacifici potria avere obbedientissimi. E che molto ben questa guerra dall'entraro nella confederazione di nnove imprese e di tanto momento l'avrebbe potnto sensare. Ma che il zelo della Religione a tutte l'altre cose avendo in lui prevaluto, per servizio di Dio e della Santità del Pontefice. le cui esortazioni han seco forza di divini precetti, per non parero che solo di parolo voglia aiutare, oltre all'armata delle sue galere, che con fretta fa mettere in ordine, gran quantità di navi e di vascelli da carico in molte parti ha fatte adunare. E oltre di ciò dieci mila Tedeschi, otto mila Spagnnoli, e altrettanti Italiani per uso della guerra della Lega ha fatti assoldare; e che quanto prima è per mandare in Italia D. Giovanni suo fratello con espresso comandamento, che unite che abbia le armate degli altri confederati, con ogni celerità proeuri di fare il sommo sforzo nella santa guerra. Ma che si dica ehe i suoi ministri senza cagione vadano le cose allungando, non esser sua colpa; poichè molto contra la voloutà sua lo fanno. E che però scriverà e comanderà loro, che, resecando tutte le cose superflue, attendano solamente a spedire quanto prima la santa conclusione, e a dare al Pontefice picna soddisfazione con obbedire i suoi comandamenti. Ma che (quantuique suo malgrado lo dica) teme egli uon poco, che in-

darno si prenda il santo Pontefice tanto travaglio, perciocchè nou crede, che siuceramente e daddovero i Veneziani trattino la Lega. Nella qualo opinione lo fa cadere non solo la conoscenza che ha della natura de Veneziani, che la guerra e il trattar le armi abborrisce; ma l'aver egli certa notizia, elie non hanno essi mai ancora lasciato di trattar col Turco la paco, che da principio negoziavano; per eagion della quale innanzi e indietro tra loro vanno di coutinuo ambasciadori. Che giudica egli pertanto, che non ad altro fine essi s'infingano, che di spaventar col nome della Lega il Turco sì fattamente, che migliori lor faecia lo condizioni della paeo. Ma sia como si voglia l'animo loro, cho non perciò mancherà egli di fare quello che deve, per aiutare i popoli cristiani de' quali Dio l'ha fatto Re; e per mostrarsi al Pontefice obbediente figliuolo. Che in quello che gli diee di Cesare, può egli come suo fratello seeuramento prometter molto della volontà sua c della prontezza; ma non che perciò possa dare speranza d'alcuno effetto. Non perchè eosì sauta impresa più degli altri volontieri non abbracciasse, e che non si gloriasse d'esserne capo; ma per la debolezza delle sno forze e per la povertà dell'Imperio a cui non mette conto di provocar l'ira del Turco tanto potente; mentre con esso godendo la pace, vivono i regni e i popoli suoi quieti e securi. Con tutto ciò, per obbedire al Pontefice non mancherà d'esortarlo, ancorchè quando egli sopra di ciò gli domandasse consiglio, non saria per confortarcelo.

Con questa rispotat liceusiato Pompeo, comanda il Re a' suoi capitani e a chi ha cura delle armi sue, che s'affrettino a ridurre insieme tutte le genti che hanno assoldate; pereiocchè se pur la Lega non andasse avanti, ha risoluto di prestamente servirsene nelle imprese di Tunisi o di Algieri, che in ogni modo vuol fare. Oltre di ciò gran quantita d'armamenti e d'instrumenti da guerra da Genova e da Napoli fa condurer in Sicilia, e le galere del Reguo di Napoli, che non erano allora più di quattordiei, fece che a'accrescessero fino a trenta. Ritornalo dunquo Pompeo, e dato le lettere agli agenti del Re, si attese a stringere le expitolazioni che

appressso diremo. Ma perchè nella Lega prossima passata erano i pesi della spesa in modo tra i Principi ripartiti, che la metà giusta ne faceva l'Imperadore, o del rimanente due parti a'Veneziani e una al Papa ne toccava; mentre cho questa vogliono con la medesima condizione legare, il Papa si fa sentire e dice, che si trova la sede apostolica tanto esansta di danaro, che non può in modo alcuno regger quel peso; e cho della parte che a lei tocca non pretende egli di pagar più d'un terzo; intendendo che agli altri due terzi il Re ed i Veneziani per rata suppliscano. Non ricusarono molto gli Spaguoli, che sapevano che i pesi della Chiesa il Re voleva essere il primo a portare. Ma i Veneziani incominciarono a lamentarsi e a dire: che non pagherà il lor Senato nicate più di quello che s'era trattato, il quale aveva prima risoluto di non voler pagare più della quarta parte, e a forza di prieghi e di contrasti a pagarne la terza difficilmente s'era disposto, benchè non in minore strettezza di denari che il Papa si trovasse. Dicevano, cho troppo il Papa le forze dolla Chiesa avviliva, volendo di tanta lunga agli altri essere inferiore nella spesa: che era cosa di burla il dire, che al Romano Pontefice mancasser denari, il quale più di tutti i Principi cristiani ha commodità di farne quanti ne vuole; e che per proverbio tuttora si dice, che nulla entrata si trova al mondo maggiore di quella della penna del Papa, la quale ad ogni tratto grandi somme di denari partorisce. Queste cose gli ambasciadori veneziani col Cardinal Morone sfogavano, a'quali egli costantemente rispondeva: Che per colpa de'mali successi dopo la Lega passata, due gran ferite ha ricevute la Chiesa, di che non può medicarsi. Una è l'alienazione di Parma e di Piacenza, tanto ricche città; e l'altra l'averc sminuito dall'entrate dello stato temporale quattrocento mila scudi ogni anno. Che la strada ch'essi accennano da far denari con la penna, non è a questo Pontefice tanto facile, quanto per avventura è stata a molti altri; essendo che per non offendere di un minimo punto la sua coscienza, per non abusare l'autorità pontificia, e per non abbassarla, lascerchbe più tosto che tutto il mondo andasse in rovina, come colui che non

per umani discorsi, nè per ragioni di stati, come si dice, le cose governa, ma da tutt'i pensieri abborrisce che uelle leggi di Dio non sieno fondati. Onde avverrà molto certo, che più tosto lasci di trattar più della Lega, che tanto gli è a cuore, che non per superare le difficoltà d'essa sia per piegarsi a quel che nou deve. Soggiungeva, che uon si poteva con verità dire, che poco il Papa, e meno degli altri, nella Lega spendesse, il quale più veramente si può sostentare, che più di tutti in essa sia liberale. Perciocchè se vero è che le decime ed altre entrate ecclesiastiche sieuo tanto suc, come di ciascuno degli altri Principi i dritti de'loro stati temporali; concedendole egli tanto copiosamente per questa occasione al Re ed alla Republica di Venezia, si può dire che del suo tutta la spesa si faccia. A questo i Veneziani prontamente rispondono: se pensa il Papa che alla parte che a lui tocca, e del suo e non del nostro proprio noi dobbiamo supplire, sarà molto ben ragiouevole che in tal modo questa spesa tra il Re e noi si riparta, che chi più ntile riceve dal Papa, quello più spenda per lui. Nè possono gli Spagnuoli negare infinitamente esser più quello che dalla liberalità del Papa lor si concede, tanto delle decime, quanto della crociata, ed altre cose ecclesiastiche, per la grandezza de' Regni di Spagna, che quello che noi in poco paese, e poca giurisdizione ne cacciamo. Disputandosi, contrastandosi tra le parti queste ragioni, decide il Papa con molta equità, che si divida quello che a lui tocca in cinque parti, delle quali due paghino i Veneziani, e il Re tutto l'altro. Al che nou molto contrastarouo a consentire i confederati; come quelli che conoscevano, non tauto per la spesa la confederazione del Papa esser lor necessaria, quanto per mantenere unita la Lega opportuna; per manteuere iu fede i collegati, e per decidere e terminare con l'autorità pontificia le discordie che tra di loro alla giornata nascessero, di che di comun parere ad esso l'arbitrio e la potestà pienissima dicdero.

Tutte queste differenze terminate e conchiuse, riduce il Papa tutto il collegio de' Cardinali, gli ambasciadori de' Princi-

pi, e la frequenza della nobilità e del popolo Romano nella chiesa della Minerva per il giorno di S. Tommaso di Aquino a' sette di Marzo per pubblicar la nuova desiderata della santa unione. Essendosi ivi con ogni solennità cantata la Messa, pria che alla stipolazione si venisse, ecco che il Cardinale Granuela per parte del Re e de'suoi procuratori produce uno scritto, nel quale si dice: che per esser già la stagione tanto avanti non potrà il Re per l'anno presente dare il promesso numero delle galere, delle quali non più di settanta può mettere in ordine. Ma acciocchè non si lasci di fare, contra il comune inimico l'impresa accordata, si desidera da' confederati, e particolarmente da'Veneziani, che hanno commodità di vascelli, che non si manchi d'armare quel maggior numero di galere che sarà possibile; tauto che in ogni modo s'arrivi a dugentocinquanta. Di queste per la sua rata parte, pagherà il Re gli armamenti, le vettovaglie, i remieri e quanto vi correrà di spesa; dando ad essi Veneziani potestà di pigliare i remieri e marinari da'regni suoi, da poi ebe avrà egli finito d'armare le sue, le quali di tutte le cose provviste e beu armate darà prima ch'esca il mese del prossimo Maggio. La inaspettata novità dal pensiero di ogni uno lontanissima, empiè tutti di mestizia e di stupore. Gli ambasciadori Veneziani da principio s'amuntirono; e poco da poi riavutisi risponderono: che non avendo essi dal Senato autorità di trattare se non delle cose aceordate, non possono nelle cose di nuovo prodotte convenire, senza che nuova commissione da esso lor venga. E il Papa dolente di veder vane tante fatiche sue riuseire, non senza lagrime e grave afflizione a Palazzo tornossene. La qualcosa non prima a Venezia s'intese, che varie alterazioni e movimenti negli animi di quella Repubblica produsse. Quei che per l'addietro della Lera erano stati ardenti, si raffreddarono; e gli altri che sempre l'avevano nbborrita, tra' quali era l'istesso Duca Luigi Mocenigo, che con ogni sforzo procurava la pace, e cui una gran mano de Senatori aderivano, e che per non impugnar quello che la moltitudine infinita mostrava di volere, s'eran fino allora taciuti, alla scoperta già parlavano,

e gli animi titubanti s'andavano guadagnando. Fino a quando dicevauo, soffrirem noi d'esser dagli Spagnuoli o uccellati o gabbati? Ecco pur che non più con le solite stratagemme, ma alla scoperta ci mostrano di non voler daro gli aiuti promessi. Ecco del pattuito numero delle galere la metà hanno scemato, prima che abbiano cominciato a mandarle. Con quali forze adunque pensiamo noi di resistere al Turco potentissimo, che con tutte le sue ne viene ad assalire in tutte le parti? Già l'anno addietro con varie maniere di scherni siamo stati distratti e di vane speranze nutriti. Eccoci al secondo; e mentre vediamo le cose nostre andare in rovina, non pur non ci provvediamo, ma ci lasciamo ancora dalle fallaci promosse e finti modi di trattare la Lega, nell'abbisso delle miserie precipitare. Ormai pur chiaramente vediamo cho non prima i nostri confederati sono per muoversi a porgerci aiuto, che la final rovina nostra abbian veduta. Perciocchè presupposto che il Re con vera e buona intenziono proceda, che giova a noi il buon animo suo, se stando egli in parte tanto remota, necessariamento le cose della guerra si trattano per mano di tali ministri, che come del nostro male si godano, a tutte le cose che ci possono aiutare ce li troviamo contrart? E chi non sa che la maggior sete degli Spaguuoli è l'imperio assoluto d'Italia, il quale altra potenza uon ò che lor vieti che i soli Veneziani? I quali non parendo lor bene di scopertamente assaltare, con le finte promesse di far con essi consorzio di Lega, cercano astutamente di trattenere tanto che, del tutto consumati, uon sieno più atti a difendersi. Che perciò nulla cosa ad essi può essere espediente quanto la pace col Turco; che quella a dritto e a torto si deve cercare; che quella è solo il refugio della salute loro. Nel medesimo tempo avendo in Constantinopoli Mahemet Visir, como amico de Veneziani, detto al Bailo che ivi stava ritenuto, che quando la Repubblica si risolvesse di domandare umilmento la pace al Gran Signore, egli avria speranza di farla conseguir loro con poco gravi condizioni; e perciò avendo esso Bailo di la mandato a Venezia il suo segretario, in compagnia d'un Dragomanno, che colà d'interprete lo serviva; fu occasione tanto maggiore, che dicessero quei che desiderava la pace, che una tanta occasione non si doveva lasciare. E poterono tanto questi susurri, che fingende il Senato che necessario fosso di mandare alla corte di Costantinopoli un uomo per trattare i riestti degli uomini perduti nella guerra, vi mandarono prestamente Jacopo Ragazzoni, uomo pratico delle cose turchesche e da Turchi ben conosciuto, a cni secretamente diedero commissione, che la pace co migliori modi che potesse, trattasse. Non vollero però che la pratica della Lega, nentre questo occultamente si trattava, si dismettesse. Ma raffreddati dalle caldezze che prima facevano, gli ambasciadori in Roma lentamente negosiavano. A tutte lo cose che si proponevano davan langhezze. Di nulla davano risolata risposta, se prima fino a Venezia non mandavano a pigliarne commissione.

Il Papa di gnesti andamenti tanto si crucciava, che con lagrime o con infinito dolore della miseria de' Cristiani si querelava. Mentre de' disegni de' Veneziani non poco temeva, le fatiche che per essi aveva egli fatte in questa confederazione loro rimproverava. Pregava che per privati intercssi la pubblica causa della Cristianità non s'abbandonasse. e con evidenti ragioni mostrava quanto errore si facesse da coloro, che potendo con le forze conginnte de' confederati all'inimico resistere, vilmente si vogliouo alla tirannica voragine sottomettere. Con tutto ciò vedendo che nulla sua persuasione a far che gli ambaseiadori si mostrasser più caldi bastava, risolvè di mandare a Venezia un uomo d'autorità, della cui presenza avesso quel Senato a vergognarsi, quando dalla Lega tanto lungamente trattata si volesse ritrarre. Ne molto ebbe a pensare chi dovesse a tanto officio eleggere; perciocchè sapeva molto bene che Marc' Antonio Colonna non solo era talo, ma per le qualità sue era tanto da' Veneziani riverito e amato, che il desiderato successo poteva col suo mezzo sperare; e confidava che con la rara maniera di trattare, e con l'acconcio modo di dire poteva sienramento persuadere quanto voleva. E dall' effetto che molto presto a sua voglia successe, conobbe quanto buona fosse l'elezione.

Arrivato Marc' Antonio a Venezia, la maggior parte de' più vecchi Senatori e tra essi il proprio Duca, totalmente dalla Lega alieni ritrova. Ma ricevuto gratamente nel consiglio de' Dieci e sommamente onorato, con ogui efficacia comincia ad esortar quel Senato, che non voglia ritrarsi da quella Lega, la quale a' suoi prieghi, con tauti travagli del Papa e de' suoi ministri, se per essi non resta, è maturata. Prega che in cosa di tanto momento non voglia mostrarsi incostante. Dice, che non conosce il Pontefice occasione, che sia stata lor data, per la quale dall'ardore che da prineipio della reputazione c del ben lore hanno mostrato si raffreddino, a tempo che ogni cosa sta preparata all'impresa, nella quale essi più di tutti gli altri Principi cristiani lianno interesse. Che non possono essi negare, che di consenso loro con intervento de'loro ambasciadori tutte le cose della Lega sono state trattate o accordate. Che se ben la scrittura dal Cardinal Granuela prodotta ha dato qualche disturbo, non è però la difficoltà di tanto momento, che in mau loro non sia di rimediare al tutto senza lor danno. Poichè offerendo il Re di pagare tutte le spese che si faranno in armare pon solo le galere ehe mancano al numero ch'egli ha promesso, ma anche la sua parte di tutte quelle che oltre al numero delle convenute si armassero, di che egli faceva istanza grandissima e desiderava che fossero molte, non possono con ragioni essi dolcrsi, che con pochi vascelli si tratti di fare l'impresa. Auzi che avendo essi di vascelli tanta commodità, devono più tosto aver caro che occasione lor venga d'armarne quanti a lor piace, poichè vanno in beneficio loro, e delle spese vengono sgravati.

Queste cose avendo Marc'Astonio con gravi e sostansiose parole nel Senato trattate, da uno di essi, che più di tatti la Lega abborriva gli fin risposto: Che gravemente a tatti que' Senatori doleva, ch'egli, che con la loro Repubblica ha meriti si grandi e cui; conforme agli obblighi che professano d'avergli, desiderano essi sommamente di dare ogni soddisfazione, induroo abbia presa la fatien di quel viaggio. Doiche à trattare un negozio disperato lo vedono esser venuto; perciò che ogni pensiero che per l'addietro hanno avuto della Lega, banno già del tutto lasciato. Di che, dice, esser cagione il vedere e conoscer chiaramente, che dopo alle morti e alle rovine dell'anno passato, dopo l'aver perduto Nicosia, e creder già d'aver affatto a perdere tutto il Regno di Cipro, di nessuna utilità, nè di commodo può esser loro una Lega tanto debole e difettosa; nella quale Cesare, da eni per le imprese da farsi tanto speravano, e di cui gl'interessi col Turco non sono minori delloro, non è per entrare. Il Re di Francia, non si deve sperare ehe per cosa che al suo Regno non tocca, l'amicizia che da lungo tempo tiene col Turco sia per lasciare. E il Re di Spagna una minima parte delle sue forze è per impiegarvi, mentre nella continua gnerra della Fiandra, che tanto gl'importa, le tiene occupate. Qual pazzia dunque sarebbe, lo picciole forze d'una debolissima Lega, la quale per mille discordie cho nascono a tutte le ore non fia mai per unirsi , alla tremenda potenza di quel Principe opporre, a eùi, quando di tutt'i Principi cristiani tutte l'armi ben unite s'oppongano, non posson resistere? E questa cagione ancora, sebbene è grande ed orrenda, non avria però gli animi loro, già risoluti a far con l'armi lo sforzo maggiore, fatti anntare. Ma il vedere che gli Spagnuoli, non per offendero il Turco, nè per far guerra, ma per difendersi solamente c per resistere, la Lega cercassero, questo la fatto tutti gli animi ben disposti ritrarre. E che essi a questo sol fine si muovano chi può dubitare? Non è il Re, non solo per andare alla guerra; ma nè per venire in Italia, ove alle cose ad essa necessarie possa provvedere, e i negozt di tanto momento coi collegati consultare; sì che d'ogni difficoltà che nasca, fin dall'estreme parti del mondo bisognando le risoluzioni aspettare, indarno il tempo alle fazioni opportuno andrassi sempre perdendo. Ovvero darà egli agli agenti suoi in Roma l'autorità piena; ma quali agenti? se chiaramente si sono essi scoperti, che non ad altro fine vogliono la Lega, che per assicurare i Regni di Spagna dalle continue molestie degli Africani. La Lega dunque qualunque ella

Donner Land

si faccia, che non sia per offendere, e per assalire il Turco negl'intimi Regni suoi di levante, nessuna cosa più certa contiene, che l'esterminio totale e la rovina loro. Perciocchè nel far la guerra arditamente non solo la ricuperazione del Regno di Cipro e di tutt'i domini, ch'essi nelle parti di levante hanuo perduti, consiste, ma l'assicurare ancora, che non possa il Turco nelle sue viscere ferito, gli altrui Reami nel ponente o in altra parte assaltare. Dice di più che troppa disuguaglianza di spesa e d'acquisti è quella degli altri confederati con loro. Perciocchè il Papa per poca cosa che spenda, la maggior gloria che possa un Sommo Pontefice conseguire riporta ; che è di collegare le forze dei Cristiani contra il nemico della fede di Cristo. Il Re si passa coll'ordinaria spesa, che fa in mantenere le sne galere, e quello che negli armamenti e nelle genti spendesse di più, non solo non gli è di danno, ma chi facesse buon conto di quello che cava delle cose ecclesiastiche nella Spagna, che perciò il Papa gli ha concednte, troveria, che più tosto ci avanza che non ci rimette. Ma essi, sebbene hanno dal Papa le medesime concessioni, quando dal picciol dominio loro centomila scudi l'anno voglion dalle chiese cavare, rovineranno talmente i preti., che non potranno più attendere al culto divino. E intanto di spese tanto eccessive si gravano, che in breve, senza che dall'inimico altro danno ricevano, da se stessi si consumeranno. Dice alla fine, che poichè difensiva dev'esser la Lega, e a difender quello ch'essi possiedono le forze ch'essi banno lor posson bastare, a nessuna cosa lor deve servire l'allegarsi, se non a vender la libertà loro. Si che quando lor piaccia di far col Turco la pace, alla quale finalmente avranno a venire, senza offendere i confederati non possono, da' quali facendola senza saputa loro, saranno chiamati infedeli e pergiuri. Che par la necessità de' tempi in che si trovano deve lor persnadere, che la pace col Tarco, per molto che costi, è quel solo rifugio, in che può sperare di conservarsi la Repubblica loro.

A queste cose Marc' Antonio, avendo lungamente trattato della perfidia del Turco, la quale a niuna nazione più elic ai Veneziani, che con tanto lor danno la provano, dev'esser nota; con vero e potenti ragioni mostra quanto poco si può fidare della pace con uomo, che non fa stima di religione o di fede, e che la maggior ingordigia che abbia è d'ingolarsi tutto quel che i Veneziani nel levante possiedono. Prova poi con effetto che non possono i Veneziani con lo lor forze sole dalla voracità del Turco gli stati loro difendero. Dicc esser molto differenti questi tempi da quelli, in ehe solevano i Veneziani eoi Turchi guerreggiare; percioechè le forze turchesche non solo per terra sono infinitamente cresciute, e le Veneziane mancate, ma nelle stesse armate marittime, di che più Venezia si pregia e dove è tutta la sua possanza, di gran lunga prevalgono. Ricorda che nou ha la Repubblica porti ne luoghi, ove sicuramente in levante tener possa lungamente l'armata si numerosa, che a quella del Turco basti ad opporsi, nè a guardare i suoi luoghi, che per terra non sieno da' Turchi assaliti. Dice , che non possono essi con le forze di marc sole, le quali divider non possono, dalle molestie, che il Turco lor dà iu diverse parti, ad un tempo difendersi; perciocchè se in Candia terranno l'armata, di niuno aiuto potrà essere ella ai danui del mare Adriatico e alla stessa Venezia a quando venga assaltata. Dice che il porto di Corfù, il qual solo, come mediocremente distante, sarebbe opportuno, di tutta la loro armata non è capace; e quella parte ancora elle capir vi potesse, per la vicinità dello scoglio eminente di Butinzio, donde con artiglieria si può battere, non potria dimorarvi. Che il medesimo difetto hanno i porti della Dalmazia; ne' quali essendo i Turchi della terra padroni o possono vietare l'entrarvi, o i vascelli che vi fossero entrati affoudare. Conclude insomma, che poco o nulla può l'armata di mare servire. E delle fortezze di terra molto meno posson fidarsi , che all'impeto del Turco possan resistere, essendo che tanto è inespugnabile ogni fortozza quanto con gagliardi soceorsi si difende, i quali essendo in mano del Tureo d'impedire per mare e per terra, non conosce in che cosa fondino tanta speranza. Alla fine domanda qual eagione abbia-

no finta i generosi Veneziani, per la quale dalle cose accordate e concluse tra i confederati si debban ritrarre; esseudo che in Roma si è stabilito, con intervento de loro ambasciadori, che le deliberazioni di fra la guerra, o difensiva ovvero ad offesa, solo in potere dei tre Generali dei confederati rimangano. I quali, secondo i tempi i luoghi e le occasioni, quello che sarà più espediente conoscendo, come lor parcrà così potranuo eseguire. E dovendo di pari autorità essere il voto di ciascuno dei tre, de'quali la concordia di due si dovrà seguire; mentre, diceva, dei tre voi siete uno, e un'altro son io, il quale quanto ogni vostro bene procuri, da tutte le mie azioni avete potuto conoscere, che occasione avete voi da temere che contra la dignità e contra al ben vostro cosa alcuna si faccia? Dovete per ogni ragione gli aiuti, che il Papa e il Re liberalmente v'offeriscono, non solo allegramente accettare, ma con essi rincorarvi alle imprese, che ardentemente avete mostrato al mondo di voler fare. Dovete sopra tutto la fama e la reputazione di questa Repubblica procurare; la quale, questi aiuti ricusando, con infinito vostro dauno affatto perderete; essendo che da qualche tempo in qua sicno i Veneziani in opinione delle genti , d'esser tanto della pace e del riposo divenuti amatori, che nè anche l'atrocissime ingiurie di vedersi togliere i Regni, bastino a fargli risolvere a trattar l'armi e a guerreggiare. E pur molto bene sapete nessuna cosa ai Re e alle potenti Repubbliche esser più di tal nome dannosa. Dice ancora che oltre che le forze di essi confederati con le loro congiunte non sono sì poche, che non solo a resistere al nemico, ma ad assaltarlo con speranza di buon profitto sieno bastanti; non è ancora che non si debba sperare, che hen presto sia Cesare per entrare nella medesima Lega. Poichè a lui più che ad ogni altro importa di cacciar dall' Europa il potente inimico, dal quale eccessivi danui di continuo riceve, e a cui, con molta indegnità del nome Cesareo, è costretto di render tributo. Ma che nessuna cosa fin ora lo ritiene, che il timore che ha della irrisoluzione o della iacostanza dei confederati. I quali se una volta vedrà, daddovro aver cominciata la guerra e di enore seguiria; chi dubite che con tutte le forza sue, con ardore maggiore di tutti vorrà della gloria e dell'acquisto
della Lega farsi consorte? Il quale eollegato che sia e
cominciando al infestare il Turco per terra, come l'armata
farà gagliardamente per mare, chi non sa che non potrà
egli resistere, avendosi a difeudere da diverse guerre in
levante e in ponente, ove non fia gran coss che anche il
Re di Polonia suo vicino, a intando la nostra causa, l'assalti? Che devono per tanto lacairez di pensare a cose poco
animose, e ad una splendida e generosa guerra risolversi,
con la quale non solo al Turco reudano l'ingiurie, le stragi
e le uccisioni, chi essi n'hanno patite; ma che valorosamente
e potentemente liberando i Cristiani dalla fiera tirannide, fin dautro l'interne parti dell'Asia fo faccia nascondere.

Queste e molte altre cose diceva Marc' Autonio, e non solo in Senato, ma nei continui ridotti che in casa sua si facevano de Senatori principali, da quali era fuor d'ogni credenza visitato e frequentato. E avevano tanta forza le sue ragioni e le parole con che le diceva, che gli animi più alla pace col Turco inclinati, alla conclusione della Lega si andavano infiammando; sebben quelli che ostinatamento la paec difendevano, dicevano, che in conto alcuno non conveniva di cominciare una impresa si grande con numero tanto picciolo di galere, poichè il Re non era per darne più di settanta. Al che rispondeva Marc' Antonio, elle s'obbligava egli di fare (come poi veramente lo fece ) che n'avria dato il Re fino ad ottanta; e che non conosceva che cosa importasse che le galere fossero più tosto del Re che della Repubblica, mentre si contentava il Rc di contribuire alla spesa di qualsivoglia numero che armate si fossero, ed insieme esortava e pregava che se n'armassero più di dugento. Due cose a questo rispondevano i Veneziani. Una, che sebbene avevano essi gran quantità di galere, non avevano però potere d'armarle per mancamento dei remieri che l'anno passato avevan perduti. L'altra, che si desse lor sicurtà, che fosse il Re per pagare le spese che prometteva ; poiche di presente sou correva il danaro. A tutte due prostamento trovava il rimedio Marc' Antonio, dicendo, che alla prima difficoltà, la quale il Cardinale Grasucla avea prevedato che si dovesse allegare, s'era provvisto con la propria scrittura ch' egli avea prodotta, costontandosi il Re, che da suoi regni le ciurme e i marinari si cavassero. E alla seconda diceva, che cosa più brutta non si poteva sentire, che la Repubblica di Venezia di tanto spiendore, da un tanto Re e ai poteste, che viene per hencifici commune a collegarsi con essa, altra sicurezza ricerchi che la regia parola, a cui niuna sicurezza si puote aggungliare. E perciò da una domanda sì vile, per l'amore ch'egli le portava, le consigliava che si astenesse.

Nè questo ancora fu il fine delle dispute, perciocchè ancora allegavan coloro, che almeno per quell'anuo, non era espediente di concluder la Lega; poichè era già il meso di Maggio, e non solamente le cose non crano in ordine, ma nè anche Don Giovanni cra pur venuto in Italia per provederle; nè che tampoco della sua venuta ci era nuova; sì che prima che le armate insieme si giungessero, il tempo da far l'imprese o l'occasione sarelibe necessariamente passata. Non lascia Marc' Autonio che tampoco questa difficoltà forte si faccia; ma dice o promette, che a carico suo si prende, che tutto quello che al Re si apparticne per l'impresa, prima che il mese di Maggio presente finisca, sarà pronto e apparecchiato, purchè non ritardino essi la conclusione della Lega. E dice oltre di questo, cho non per queste tardanze si deve lasciare di seguitar le cosc bene incamminate. Pereiocehè non ò cosa nuova, che le cose di questa grandezza non hanno per esquisita diligenza mai tanto potuto affrettarsi, che prima della venuta dello Autunno si sia potuto venire alle mani; e che nè anche nella Lega passata, di cui essendo Generale Andrea Doria con ogni esquisitezza s'apparecchiaron le cose, prima che a detta stagione poteron le armate condursi che si vedessero. Finalmente un'altra difficoltà si mette in campo, non pur delle altre non minore, ma che senza faccia di cavillazione pareva che contenesse giustizia. Dicono i Veneziani, che doveado far lunga, a sempiterra guerra col Turco, sono casi costretti a spese molto maggiori che nella pace non fauno, in mantener raddoppiati i presidi e armate le fortezze di terra. Che a ciò non potendo lungamente resistere, domandano che dai coufederati per rata a quel danno si contribuisca. E a questo non manca di dar loro soddisfazione Marc' Antosio e dice, che promette di fare al Papa consecre la ragione che lanno in questa domanda. Che essendo ad esso dagli altri confederati libera potestà lasciata di terminare e di decidere tutte le differenze, che tra di loro nascessero, li prega che non vogliano con questa mora domanda allungare la consisione necessaria per provvedere alle cose, potche gli si obollusione necessaria per provvedere alle cose, potche gli si obollusione necessaria per provvedere alle cose, potche gli si obollusione necessaria per provvedere alle cose,

Tutte queste cose si crano molto ventilate, con dispute e contrasti continui, non solo nel Senato, ma nelle piazze e ridotti, non meno che in casa di Marc'Autouio, il quale esortava, pregava, ammouiva e molte volte alla libera riprendeva, che la Lega, che a prieghi loro s'era effettuata, non impedissero. Mentre faceva instanza che gli fosse risposto, e mentre in Roma il Pontchee insieme con gli agenti del Re s'crano protestati cogli ambasciadori Veneti, che se dentro a una giornata che prefissero, la Repubblica non rispondeva, a nulla cosa di quanto s'era per la Lega trattato uon volevano più esser tenuti, il Duce e il Senato il consiglio de Pregati ragunano. Ad esso propongono essere comun parere del collegio loro, che la pace col Turco, la qual sola stimano alla Repubblica salntifera, si procuri con ogni caldezza; e che mentre che l'effetto ne segue, la pratica della Lega non si sconcluda, ma d'una in altra difficoltà tanto si vada allungando, che in ogni evento. o all'una o all'altra parte appigliar si potessero; e con la medesima arte ch'essi vengono dagli Spagnuoli burlati, far prova di burlar loro. Che per tanto domandano che questa proposta loro a forza di voti da quel consiglio s'approvi. Contra della quale, essendo dato potestà che ciascuno il suo parere dicesse, Paolo Tiepolo, uno di coloro che la Lega desideravano, così dicono che parlasse;

« Se nel medesimo modo che il far Lega coi Principi » cristiani è in nostra mano, il far la pace col Turco ancora » vi fosse, dubbia deliberazione sarebbe, o Senatori, a qual » de'due partiti appigliar ei dovremmo. Ma mentre uulla spe-» ranza della pace ci si porge, e tutte le cose fin'ora certis-» sima guerra ei mostrano; già non mi pare che tra il risol-» vere la pace o la guerra dobbiam consigliarci, ma se da » per noi soli o pur con gli aiuti poteuti de'Principi colle-» gati abbiamo da far la guerra col Turco. Nè vedo io che » grau differenza ei sia, ebe di nulla maniera abbiamo la pa-» ee, ovvero di tal sorte l'abbiamo, che di essa non possiamo » in modo aleuno fidarci che non sia per esser ferma, e ehe » non solo alle miserie e danni nostri fine non ponga, ma » con l'obbrobrio principale di molte perpetue insanabili ferite » di nuovo e'impiaghi. Della infamia dico prima; ch'essendoei » stato tolto un Regno di tanta importanza, senza che per » rieuperarlo cosa aleuna abbiamo tentato, senza aver fatto » eosa degna de'nostri maggiori, spontaneamente supplichiamo » il nemico per averne la pace; e che l'ingiuric e' danni si » graudi non abbiano una minima forza di punger gli animi » nostri e d'accenderli alla vendetta. Dico della perdita che » della reputazione facciamo, con la quale principalmente i Re-» gni e gl'Imperi si mantengono, e del eredito che suole » avere la nostra Repubblica della potenza navale. Poiehè bur-» leransi di noi per l'avvenire i forestieri, che verranno a Ve-» nezia, vedeudo che abbiamo il maggiore e più eopioso ar-» senale, di tutte le cose a guerra marittima atte pienissimo, » ehe sotto al cielo in altro luogo si veda; e ehe tanto poco » in sì fatti bisogni ci serva. Le quali cose a che proposito » da noi con tanta spesa si tengono, se di servircene mai, se » di vestirei le armi, nè auche per poeo tempo, non ei dà il » cuore? Certissimo questo da tutt'i Principi cristiani fara » dispregiarci; questo dal nostro barbaro inimico coi piedi » farà calpestarei. Perehè quando in effetto s'accorgerà, che » per la viltà nostra, nè anche della Lega de'maggiori Prin-» eipi cristiani ci siamo fidati, tanto che dalle forze loro aiu-» tati non abbiamo pur ardito di alzar gli occhi contro di lui,

» ohimè! quanto gran porta alle sfrenate sue voglie apriamo » in noi stessi! Quanto a chiederei ogni giorno eose maggio-» ri e più ingiuste l'invitiamo! Abborrivamo ora la Lega, » perehè difensiva e non offensiva procuravano gli Spagnuoli » di farla, come cosa che con continui danni ci verria con-» sumando. Perchè non molto più dovremo abborrire l'infede-» lissima pace, che molto maggiori danni eostandoci, perpe-» tuamente d'una in altra domanda, che non sarà possibile di » soddisfare, divorcracei? Ma dicamisi di grazia, elie cosa è » a noi venuto di nuovo, che di questa pace speranza ci dia? » Le parole, dicono, e l'esortazioni di Mahemetto Bassà. Si » leggicrmente dunque è fondata la nostra deliberazione in cosa » di tanto momento? Da tanto leggier vento gli animi nostri » sono agitati? E le parole di coloro terremo per pegno si-» euro, la fede de' quali ninna religione di solenne giuramento » può stringere? Ma, di grazia, che peusiamo noi? che più » l'utilità nostra, che quella del suo Principe procuri questo » Bassa? ehe più presto la nostra salvezza, ehe la sua gran-» dezza vada cercando? o non ercdiamo che tutto lo faccia » per separare in modo da noi gli aiuti de' Principi eristiani, » ehe gnando del tutto abbandonati ei veda, possa a sua vo-» glia sicuramente inghiottirei? Finalmente questa pace sap-» piamo che non può farsi, se non con lasciare affatto orni » pensiero del Regno di Cipro; c se questo aucora bastasse » a far che il Turco dai perpetui travagli che ei da una volta » cessasse, potremmo col privarei di questa nobilissin a parte » del dominio nostro un lungo riposo comprarci? Ma come » abbiamo noi con l'esperienza elle avemmo per tanti secoli » del costume de Turchi, si poco imparato, che non sappia-» mo, ehe con così grande e vergognoso prezzo niente altro » da essi compriamo, che, con grave offesa di tutta la Cri-» stianità, una brutta e dannosissima pace, la quale ad ogni » lor voglia, vil preda in perpetuo ci esponga? Essendo ehe » ad ogni minima anra di lieve sospetto, ehe come piacerà » loro si fingeranno, si faranno lecito di non la osservare. E » sempre noi avremo da ricomprarla, ora con uno or con un » altro membro di questo dominio, fin che l'ultimo sangue

» né abbian succhiato; senza che i Principi cristiani mai » più si muovano ad niutarci ne ad averei compassione. » Anzi con piacere ci befferauno, e della miseria nostra si » prenderanno gnsto, poichè l'aver noi la confederazione, » a che essi per nostra cagione si sono mossi, ricusata e » sprezzata, ad estrema pusillaniunità nostra ascriveranno. » Ma potramnisi dire, che nè anche la Lega possiano fare » senza molti incomodi o danni. Chi sarà che questo vi nic-» ghi? Non sono ne anch'io di quelli a cui in tutte le cose » piaccia la Lega; e che maggior caldezza e più sincera » volontà non desideri negli agenti del Rc. Niente di meno, » dovendo coi nostri consigli accomodarci alle cose, nientre » che le cose alle volontà nostre aggiustar non possiamo, » e non potendo i volcri degli nomini a nostro modo for-» marci, dobbiam sempre giudicare esser cosa prudente, quan-» do le cose migliori non possono aversi, a quelle che sono » manco male appigliarci. Nè conosco però che tanto difetto » abbia questa Lega, che non sia per noi buona e sicura, » o calda o fredda ch'ella riesca, purchè noi a servirci della » caldezza e della freddezza sua ci prepariamo. Pereiocche » se le cose a voglia nostra cammineranno; cioè che gli » Spaguuoli prontamente e con sincerità nel trattar l'armi » procedano; nessuno potrà negarmi, che non avremo noi » mai di tal Lega a pentirci. La quale non solo l'impeto del » fiero iuimico può raffrenare, ma a forgli lasciar Cipro e » l'altre cose che a noi nel levante ha mal tolte costringerlo; » e quando intanto Iddio le imprese cristiane favorisca, » che qualche notabil rotta si dia alle sue forze di mare » (di che non so perchè noi non dobbiamo sperare) di tal » maniera risvegli gli animi degli addormentati Cristiani, che » tale sforzo contra gli facciano, che nelle più riposte parti » da noi loutanissimo lo faccian fuggire. Di che mi da non » poca speranza la felicità della casa Ottomana, la quale, » poichè al colmo della ruota di fortuna è giunta, come » tutte le altre cose umane, accessariamente al basso ha da » caderc; ed anche la terribilità di quel nome, che a tutte » le genti esoso è divenuto. E se la fortuna alle imprese

» nostre non vorra favorire, e gli Spagnuoli vedremo non so sinceramente con noi camminare, nè per questo la Lega a » noi senza utile sara stata. Poiche mentre delle forze dei » confederati armeracci, non poco ci servirà ad aver mi-» gliori condizioni della pace, che sempre potremo fare, e » che anco sarà più stabile e più fedele. Perciocchè veden-» do il Turco, che ne' bisogni contro di lui siamo dagli » altri Principi aiutati, assai più pensera per l'avvenire a » darci occasione d'armarci; poichè non meno ci conoscerà » atti di far a lui dauno, di quello che per l'addietro ha » egli a noi fatto al securo. Finalmente gli animi e le vo-» lontà de Principi cristiani ci conserveremo benevoli; le » quali, se ora facciamo si brutta risolnzione, senza che » alcuna cosa in difesa del nome cristiano abbiamo tentata, » ci faremo odiose. E per lo meno questo ne acquisteremo, » che la stessa pace, che ora senza irritarci l'odio dei Cri-» stiaui non possiam fare, perchè la confederazione da noi » procurata avremo spregiata, allora che tutte le cose avre-» mo provate, con lode di tutti e con molta compassione » delle necessità nostre, faremo. Alle quali tante commodità » e utili, che dalla Lega sono per venirci, poco prezzo è » la spesa, che per mantenerla, siamo per farci. E come » saggiamente Marc'Antonio Colonna ci ha fatto conoscere, » che gran cosa di nuovo è questa che proposta ci viene. » che per essa dalle condizioni, che nella Lega abbiamo ac-» cordate, dobbiamo ritrarci? Poiche l'avere gli Spagnuoli » scemato il numero delle galere che promesse n'avevano. » non solo non ci fà danno, ma utile commodo e riputa-» zione ci accresce; mentre che, pagando essi le spese, a » noi si dà facoltà di uscire con quante galere ci piace a ri-» cuperare le cose nostre. Anzi bramerei io sempre, che » non ci avessero gli Spagnuoli vascelli, acciò che a noi fos-» sero più soggetti. Io aduuque ributtando e biasimando il » pensiero della brutta e dannosa pace, dico e consiglio, che » la santa confederazione con tutto il cuore si debba abbrac-» ciare.

Aveva questo ragionamento del Tiepolo siffattamente

commossi ed alla Loga disposti gli anini di tutti, eccetto che di quei Senatori del magistrato de' dieci che nel voler la pace stavano pertinaci, che conoscendo che nel ballottare quel partito avria vinto, Nicolò da Ponte, uno di essi dieci, a cui per la molla prudenta e autorità, conginata con somma eloquenza, sommo rispetto da tutti si doveva, per ritenerli in freno, acciò che più maturamente la deliberazione facessero, a Izatosi dal suo luogo parlò di questa maniera:

« Due mortifere pesti, elio agli uomini sogliono esser » cagione, che non pur le lor cose private, ma le pubbliche » insieme rovinino, cioè il non conoscer sè stessi, e il non » conoscer coloro co' quali a trattar hanno, tutte due al pre-» sente si trovano in noi. Noi come che di noi stessi non » abbiamo notizia, con gli animi e coi discorsi le guerre » e le imprese grandi trattiamo; e come che grande sia la » nostra possanza e feliei i nostri successi, con maggiori » párole le nostre cose ampliamo, non aggiustandosi punto » a questi animi tanto gagliardi la debolezza della fortuna » nella quale ci troviamo. Ne minor peste è quest'altra, che » come degli Spagnnoli e degli agenti del Re Filippo gli » animi e le intenzioni non conosciamo, così, dando più » fede alle parole che ai fatti , di lor ei fidiamo , i quali » non so se più daunosi e più pericolosi nemiei ci sieno, » ehe Turchi stessi non sono. Pereiocchè il Turco pro-» fessandosi nostro nemico alla scoperta, almeno che da » lui ci guardassimo ci ha fatti avvertiti. Ma essi sotto » colore di amicizia e di confederazione la nostra ignoranza » vanno necellando. E con tutto ciò il Turco, che alla pa-» ee, ch'è sol refugio della speranza e della salute nostra, » c'invita, non ascoltiamo; e gli Spagnuoli, che con lunga » e pestifera guerra di rovinarci procurano, seguitiamo. Al » Turco, che con sineerità tratti nosco la pace non erediamo, » pereliè una volta, assaltandoci Cipro, ci ha rotta la fede; » di che, se non vere, almeno verisimili eagioni ha preteso » d'avere. Agli Spagnuoli, la falsità de' quali e la sfaccia-» taggine da niun pretesto velata per lunga esperienza sap-» piamo, non avendoci cosa alcuna nella Lega precedente

» osservata, ed i quali nel trattar le condizioni di questa » Lega presente tanti chiari segni d'animi maculati ci hanno » mostrato, diamo ancor fede. Rifiutiamo la pace col Tur-» co, come poco stabile e infedele; quantunque sappiamo, » che non meno ad esso che a noi importa d'osservarla; poi-» chè altro più certo mezzo da tener noi dal Re di Spagna » divisi non può avere, di che nessuna eosa fa più al pro-» posito suo. La Lega con gli Spagnuoli spontaneamente » andiamo cercando, ai quali non solo non importa d'os-» servar le condizioni di essa, ma anzi certo sappiamo es-» ser questo contrarie all'intenzioni loro; come quelle cho » tirandoli a guerreggiare in levante, dalle imprese di Tri-» poli, di Tunisi e d'Algieri, e dal soggiogar la costa » dell' Africa, che solo hanno a cuore, li diverte. Questo » sono le città, o Senatori, che ad essi stanno negli occhi. » Fuori di queste, ogni altra impresa vana e che a loro » non importi reputano. Sappiamo questo essere antico lor » desiderio. Sappiamo che nella Spagna non solo i consi-» glieri, ma il volgo fa al Re continua instanza, che faceia » impresa contra queste città, le quali sono i nidi de'va-» scelli o delle armate nemiche. Dalle quali le lor marine » da continui corseggiamenti tormentate, agl'incendì, alle » rapine, alle uccisioni soggette, patiscono ogni giorno che » le persone e le robe lor sieno predate, le navigazioni » a' marinari quasi fatte impossibili, i commerci tra la Spa-» gna e l'Italia impediti. E quello che sopra tutto lor pre-» me, è che conoscono molto bene quanta commodità da quei » luoghi avrebbe il nemico, quando a far impresa contra i » Regni disarmati di Spagna si risolvesse. Questa paura che » nou li lascia giorno nè notte dormire vorriano con que-» ste armi cavarsi. Chè il perseguitar l'inimico commuue in » paesi lontani, accioechè con nnove forze non divenga mag-» giore, molto loutano è dalla cura loro; il che dovendo » toccare non meno agli altri Re e Principi cristiani che » ad essi , non vediamo che altri ad aiutarci ne'nostri bi-» sogni si muovano. Perciocehè a ciascheduno le cose sue » proprie importano, quando a pericolo viciuo soggiaceio» no; e a quelle che alla commune utilità risguardano non » è chi voglia pensare. Sono dunque i pensieri degli Spn-» ganoli non d'ovviare o di provvedere al communo perico-» lo, non d'estirpare il commune inimico per beneficio pubblico; ma alle cose che ad essi particolarmente importano » sono intenti. E a questo effetto la confederazione con noi » cercano, la quale cercheranno di mantenere con pochissima » spesa loro ; per assicurarsi almeno, che mentre da noi sarà » il Turco cacciato, non avrà tempo a pensare di dar lor » noia in Ispagna. E quelli che pensano che patti, promesse » e ginramenti che facciano sieno bastanti a mantenerli in fedo » se non quanto tornerà beno ai loro interessi, da vero mi par » che non sappiano i costumi e la consuetudine degli uomini » di questa età; o che gli andamenti dei Principi, e di coloro » che trattano le cose di molta importanza non abbiano pra-» ticato, ovvero che di cone con noi gli stessi Spagnuoli nella » Lega passata si portassero si sieno scordati. Tanto poco » adunque degli esempt d'infiniti tempi passati e de'nostri » abbiamo imparato, che ancor non sappiamo qual forza abbia » nelle Leghe la religione de giuramenti, quando l'utile e il » comodo non le conserva, con cho negli animi de Principi » la fermezza e l'inconstanza si governa, i quali tutte l'altro » cose tengon per nnlla? Il che (o bene o male che facciano ) » tanto poco dissimulano, che anzi scopertamente professano, 20 che per ragione di stato, la fede e il giuramento secondo » i loro interessi si debba osservare. L'ultilità adunque a » questi tempi, non il giuramento e la fede è quella che fa » i patti e le condizioni osservare, nè pegno alcuno altro si » può nelle Leghe creder che vaglia. E se questa via oggi a » tutte le nazioni è comune, non abbiamo tanto da biasimare » gli Spagnuoli, che per essa camminano, mentre la semplicità » nostra cercano d'uccellare. Ma non sapendo noi co' nostri » consigli guardarceno, almeno l'esempio di Cesare dovrebbo » farci pradenti; il qualo non avendo di noi minori occasioni » col Turco, pur ora ci ha saviamente insegnato, quanto poco » sia da'fidarsi di queste Leghe, le quali non il bene co-» mune unisce, e non la carità o la fede, ma gl'inte-

» ressi particolari. Ne ha voluto essere emulo delle nostre » pazzie; ne i fumi e le spampanate, alle cose solide e nti-» li anteporre ; nè irritando un tanto Principe , ha voluto » la pace che seco tiene stabilita guastarsi. La qual pace. » chi pensa che quando ci s'accordi con quelle condizioni » che la presente fortuna nostra ci porge, cioè di lasciar » Cipro, il quale già abbiamo perduto, non sia per dura-» re, non ha l'esperienza osservato della pace, che dell'an-» no 1500 col Turco accordammo, la quale intiera e in-» violata fino al 1537 ci è stata osservata ; nè meno del-» l'altra si deve ricordare, la quale dal 1539 fino all'au-» no prossimo passato non ci è stata turbata. E pare in » questo Principe Turco, non è più feroce o più bellicosa » natura, che negli altri sia stata, che anzi fin da prima » che ascendesse all'Imperio, del riposo s'è mostrato ama-» torc, abborrendo sempre le guerre e i tumulti. Nè l'am-» bizione dev'esser in lui sì grande, che la grandezza in » che si vede non gli abbia soddisfatto, non avendo con » deboli principi cominciato a regnare. Quanto a coloro poi » che dicono, che ci dobbiamo vergognaro, che a pusilla-» nimità e a prigrizia ci debba essere imputato il non » guerreggiare, meglio guarderebbono assai, che a teme-» rità sciocca e audacia vana nou ci venga con ragione at-» tribnito il non aver paura di pigliarci sopra tal peso, » che tutto il mondo cristiano con le forze unite appena » può sostenere. Ma quanto al giovamento che debba farci » la Lega per farci aver migliori condizioni di pace, questo » tutto dipende dal sapere, che sorte di Lega e che qualità » di guerra con essa speriamo di fare. Perciocchè s'io con-» fidassi che con potente guerra dovessimo il Turco assa-» lire, sarei anch' io di parer che giovasse. Ma se lenti e » freddi saranno i nostri progressi , credetemi , Senatori , » che gonfierà infinitamente l'arroganza de' Turchi, il cre-» dere che nè anche con le forze della Lega siamo atti a » difenderci. E quanto pigra e debole debba esser la guerra » di questa Lega, da questo comprender si puote, che so-» lendo sempre i principi delle grandi imprese esser ga-

» gliardi e impetuosi, come quelli che con processo di » tempo, col tedio delle fatiche e colla grandezza delle » spese s'indeboliscono, che possiamo noi di questa sperare, » di cui i principi con tanta freddezza e tanto debolmente » si trattano? Minacciando adunque più tosto di far la Lega, » che facendola, possiamo il Turco tenere in timore, che » non segua a farci danni maggiori; e a questo modo del-» la Lega, che altrimente inutile e dannosa ci saria, ci po-» tremo con molto utile servire. Finalmente, oh Dio! niun » rispetto de'tanti nostri cittadini ci deve commuovere? » Niente le calamità loro sono da considerarsi, le facoltà » de'quali ne' tempi selici ci han dato splendore, nei cala-» mitosi aiuto tanto gagliardo, ch'essendo le pubbliche en-» trate venuteci meno, con le private lor cose ci han sol-» levato ; de' quali ogni sostanza e ogni avere nei continui » marittimi commerci, e nelle mercanzie che nell'Asia e » nella Soria esercitano, consiste? Le quali negoziazioni man-» cando, essi per forza convien che rovinino. Sicchè oltre » alla miserabile condizione di tanti nostri cari cittadini, a » che dobbiamo rimediare, chi non vede quanto stabili fon-» damenti alla nostra Repubblica sia per levar questa guer-» ra? Risolvetevi dunque, o saggi Senatori, e tra voi stessi » rettamente gindicate ( poichè alla pace se non la ragione » e la volontà, il tempo almeno e la necessità ci ha da con-» durre ) se maggior prudenza sia di farla ora con le cose » nostre salve o poco dannificate, o dappoi che tutte saran » rovinate. Io per tutte le ragioni stimo che al buon parere » del magistrato, che saggiamente giudica, dobbiate acco-» starvi, e secondo quello dobbiate deliberare. »

Benchè per la molt'autorità sua fosse Niccolò da Ponte con molto silenzio ascoltato, non mosse però col suo dire i Senatori, che per la maggior parte al contrario parcee erano inclinati. Laonde vedendo il magistrato dove quasi tutti penderano, essendo già tardi, per il seguente giorno intimano al medesimo Senato che si raguni; e muatato la proposta di determinare se la pace col Turco era da seguitar di trattarsi; o da romper la pratica, la conclusione della Lega proposero. Il che giudicarono dover essere più utile a cost fare, per non iscoprirsi a'confederati di star tanto ambigui tra la pace col Turco o la Lega cou essi, che fosse poi ezgione che più lentamente e con manco ardore l'imprese si facessero. Con poco contrasto adhuque si concluse che si facessera. Con poco contrasto adhuque si concluse che si facesse la Lega. Onde subito che Marc'Antonio a Roma fu ritoranto, la santa Lega fu accordata e conclusa; e fu il tenore di essa di questa forma.

— Assaltando Selim gran tiranno de'Tarchi I'soda del Regoo di Cipro, la quale per essere al Sacrosanto Sepolero di Cristo nostro Signore vicina, non senza grave infamia del nome cristiano, e de' suoi Principi perder si paote; in Roma Fio Quinto Somno Ponteltee, nel pieno concistoro dei Cardinali ed essi presenti ed approvanti; Filippo di Spagna Re Cattolico per mezzo di Francesco Cardinal Pacecco e D. Giovanni Zunica suo ambasciadore, che da lui lanno mandato, essendo Antonio Perenotto Cardinal Granuela (medesinamente mandatori o) assente ed governo del Reguo di Napoli; Luigi Mocenigo Duce di Venezia per mezzo di Michele Soriano e Giovanni Sorazo patrizi Veneziani, della Repubblica ambasciadori , che hanno mandato; l'amo del Signore 1971, a'ventitré di Maggio, nella corte, fanno Lega e compagnia d'armi con queste condizioni

I. Che la Lega fra il Santo Pontefire, il Re Cattolico e la Signoria di Venezia sia perpetua, difensiva ed offensiva, contra a'Turchi e gli stati da loro possedusi, compresori anche Tripoli. Tunisi e Algieri, ettà della Libia che sotto la protezione sua vivono.

II. Che le forze di essa sieno in dugento galere, cento navi, ciequantamila fauti fra Italiani, Spagnuoli e Tedeschi, e cavalli quattromila e cinquecento, con artiglieria, munizioni e altre cose.

III. Che Sus Sastità e la Sede Apostolica dia per quella impresa dodici galere hen provvedute d'ogni cosa necessaria, e per le forze di terra ferma tremila fanti, e dugento settanta cavalli. Il Re Cattolico contribuisca per tre essti di tutta la spesa i la Repubblica Veneziana per due, e il Papa per uno; al quale non potendo supplire, sia esso sesto diviso in cinque parti, e di esse tre ne paghi il Re, e due la Signoria.

IV. Che quello che uno de confederati contribuirà di più della porzion sua, o sia in galere o navi o genti o altro di che avesse maggior comodità, sia dagli altri rifatto in altre cose.

V. Che le vettovaglie si cavino dagli stati de confederati dore sono con onesto prezzo; e che le tratte stiano aperte a benefizio dell'impresa; e che non si conceda tratta a niuno, se prima non saranno provveduti i confederati per il bisogno degli eserciti e dell'armate. Ma che sia sempre in potere del Re di provvedere a'snoi Regni, e si bisogni della Goletta e di Malta, oltro a quelli della sua armata.

VI. Che il pagamento delle tratte, dore è imposto ordinario, non si possa alterare, e dore suol essere ad arbitrio, come nel Reame di Napoli, non possa passare quindici ducati di quella moneta per carro, e in Sicilia due ducati per salma.

VII. Che le forre sopradette sieno in essere ogni auno il mese di Marzo, o al più lungo d'Aprile, nei mari di levante, e ad arbitrio dei Capitani per maggior danno del comane inimico, e per maggior utile della Repubblica eristiana.

VIII. Che se mentre si facesse impresa in qualche luogo del Turco, fossero da esso assaliti luoghi de Cristiani, i Capitani provredano alla difesa di quelli con le forze che saranno necessarie, ancorchè bisognasse abbandonare l'impresa incomineiata.

IX. Che ogni anno nell'autunno si deliberi in Roma l'impresa da farsi l'anno seguente.

X. Che se il Re Cattolico sarà assalito da Turchi dalle parti d'Algieri o Tunisi o Tripoli, in tempo che non si facesse aleuna impresa comune, la Signoria di Venezia sia tenuta di mandare in suo aiuto ciuquanta galere ben armate; e se la Signoria fosso assalita in simil caso, debba il Re mandarle il medesimo aiuto; e questo sintede sempre, che quello, a chi s'avrà a dare l'aiuto, abbia messo insieme forze maggiori, che l'aiuto che domanderà.

XI. Che se il Re facesse l'impresa d'aleuno di detti luoghi qualche anno, che non si facesse impresa comune, o che i Turchi non avessero fuori armata dalla quale la Signoria potesse temer danno, Sua Maestà abbia l'ainto di dette cinquanta galere hea ramate; o che lo stesso faccia il Re, quando la Signoria volosse far qualche impresa nel golfo dalla Velona fino a Venezia; e I primo aiuto si dia al Re, e il secondo alla Signoria, eccetto, se non volcase il Re l'aiuto e la Signoria lo domandasse; nel qual caso ella sia la prima ad averclo.

XII. Che se fosse assalito qualche luogo dello stato ecclesiastico, tutti i confederati sieno tenuti a soccorrerlo con tutte le forze, bisognando.

XIII. Che uei consigli, quello che sarà parere della maggior parte de'tre Generali, s'intendesse essere deliberazione di tutti, e sia eseguito da quello di loro che avrà some di supremo Generale, che sarà Don Gioranni d'Anstria fratello di sun Maestà Cattolico, e in sua assenza Marc'Autonio Colonna, così dell'armata, come dell'esercito che la seguisse; e lo stendardo suo sia conuune di tutta la Lega. Ma se si facesse impresa più particolare, sia Generale quello che sarà nominato da lui per cui l'impresa si facesse.

XIV. Che la divisione dei luoghi che s'acquistassero con l'armi della Lega, si faccia tra'confederati, come fu accordato l'anno 1537. Ma acquistandosì Algieri, Tunisi o Tripoli, sieno del Re; e le artiglierie e munizioni si dividano per rata.

XV. Che i Ragusei non sieno offesi da alcuno de' confederati , eccetto se per qualche cagione non paresse altrimenti al Papa.

XVI. Che le controversie, che per qualunque cagione potessero nascere, appartenenti alla Lega, non possano turbare la continuazione di essa, ma tutte si rimettano al Papa.

XVII. Che niuno de' confederati possa trattare accordo col Turco, senza scienza e consenso degli altri collegati. XVIII. Che tutte le cose dette sieno da confederati osservate bona fide, e senza alcun difetto. Obligando ciascuno sè e i suoi successori e beni di qualunque sorte presenti e futuri.

XIX. Che sia ratificata essa Lega, e le convenzioni sopradette dal Re Cattolico e dalla Signoria, in termine di quattro mesi prossimi da venire.

XX. Che s'intenda riservato luogo onoratissimo in essa Lega a Cesare, al Re Cristianissimo e al Re di Portogallo e di Polonia; e la spesa che essi contribuissero sia in nagamento delle forze comuni; e che dal Papa sieno soorati Cesare ed i suddetti Re e tutti i Principi cristiani; al quale effetto s'adoperi anche il Re Cattolico e la Signoria.—

Fatta e pubblicata la Lega con tanta allegrezza temporale e spirituale, quanta per negozio di tanta importanza si richiedeva, dal quale meramente la salute di tutta la cristianità si sperava; fu secondo i capitoli dichiarato e pubblicato supremo Generale di essa D. Giovanni d'Austria figliuolo dell'Imperadore Carlo Quinto; c in assenza di esso, Marc' Antonio Colonna Generale di Santa Chiesa, il quale per mare e per terra avesse la medesima autorità che esso, e il suo grado fosse di Luogotenente generale della Lega. Macstro di campo generale fu Ascanio della Corgna, c Gcnerale di tutta l'artiglieria Gabrio Serbelloni. Indi conoscendo il Santo Pontefice quanto importava di fare che la debita ratificazione convenuta al suo tempo seguisse, e che egli per la sua parte le esortazioni agli altri Principi d'entrarvi effettuasse, in angustie gravi e urgente timore si trovava, di non solo non poter dare maggior incremento alla Lega; ma di essere anche con importantissimi impedimenti sturbato, sì che quello, che con tante fatiche aveva stabilito e concluso, eseguir si potesse. Perciocche nveva il Re di Francia, dopo la vittoria che ottenne con gli aiuti ecclesiastici de'suoi ribelli Ugonotti, invece di perseguitarli fino alla totale estirpazione, fatto con essi una pace tanto vergognosa e dannevole, che non pure a Re vittorioso e cri-, stianissimo, come egli era, ma nè a vinto e perseguitato capitano convenirsi pareva. E anche accarezzava fuor di modo tutti i capi di quella pestifera setta; e di più trattava di dar Madama Margherita sua sorella per moglie al Re di Navarra, nato e allevato tra gli Ugonotti e perseentore dei Cattolici, sebbene il tutto faceva con altro pensiero. Non potevasi però l'intenzione sna penetrare, e non polevano quelle apparenze far credere altro che male. Tanto più che faceva pubblica dimostrazione di volere aiutare gli eretici, che in Fiandra avevano fatto sollevare gli Stati e ribellarsi al Re Cattolico, lor natural Signore, cominciando anehe di già a mandar qualche aiuto e calore al Principe d'Oranges, che di essi era capo. Erano queste cose cagione che'l Papa ragionevolmente temesse, che avendo il Re di Spagna a disendersi per conservazione del patrimonio suo, dalla Lega conclusa si ritirasse. Desideroso pertanto di ovviare all'importante periglio, con quelle più efficaci maniere che il santo suo zelo gli dettava, con amplissima legazione a Latere espedì Fra Michele Bouello Cardinale Alessaudrino suo nipote al Re di Spagna, perehè da esso la ratificazione della Lega e la sottoscrizione de'capitoli di essa pigliasse; al Re D. Sebastiano di Portogallo, perchè, desiderando che il matrimonio tra la sorella del Re di Francia e il Re di Navarra non si facesse, fosse esso Re di Portogallo pregato, non solo d'entrare nella Lega, ma di domandar anche la medesima per meglie, non ricercando dal Re di Francia altra dote, che solo si contentasse d'entrare anch'egli seco nella santa Lega; e finalmente al Re di Francia, per rimuoverlo da fare il parentado col Re di Navarra, erctico Ugonotto, inimico di santa Chiesa, per proporgli la parentela del Re di Portogallo e per invitarlo ed csortarlo a collegarsi co' Principi cristiani già collegati contra il Turco. Le quali cose di poter facilmente effettuare si sperava, sì per essere il Re di Portogallo sommamente dell'onore di Dio e del bene della Cristianità desideroso, come perchè ritrovandosi il Re di Francia penuriato di denari per dotar la sorella, ragionevolmente pareva, che piuttosto il parentado di Portogallo, che di Navarra, anche per maggior sua riputazione, dovesse

aver caro. Sicchè spedito che ebbe il Pontefice il detto Legato, prevalendo in lui il desiderio del servizio di Dio ad ogni cura carnale, quantunque teneramente, come figlio, amasse il nipote, volle nondimeno, senza punto di risguardo alla cattiva stagione, che subito cominciasse il lungo e pericoloso viaggio. E dopo questo volendo anche essere il primo caso che per le forze della Lega quanto aveva promesso adempisse, assoldò col convenuto stipendio dodici galere del Gran Duca di Toscana, come quelle che più vicine e più comode gli erano, per essere in ordine e provvedute d'ogni cosa, eccetto che delle genti da combattere. Ne era Generale Giacomo Sesto Aragona d'Appiano Signore di Piombino, il quale vedendo che per non essere il Gran Duca nella Lega confederato, il suo stendardo non v'avca luogo, per non patire indegnità, ricusò egli d'andarvi personalmente. ma le fe governare da Alfonso suo fratello e Luogotenente. E volendo il Papa con brevissimo intervallo di tempo assoldare le genti da combattere, elesse e creò generale Capitano di esse Onorato Gactano Barone romano e Signore di Sermoneta. Il quale fè subito spedizione per mille e seicento fanti in otto compagnie ripartiti; benchè paresse impossibile di trovare in quei tempi soldati, per esser tutti sbigottiti dalla mortalità, che l'anno addictro era stata nell'armata, e dall'eccessivo patimento del vivere, senza che pur una volta avessero veduto la faccia degl'inimici ; per le quali cose sentendo nominar le galere impauriti fuggivano. Con tutto ciò aiutato dall'opera del Cavalier Bartolomeo Sereno, che scrive, a cui ne diede la cura, avendo a' Capitani prefisso il termine e destinato il luogo, dove s'avessero a rassegnare, con maraviglia d'ogni uomo, innanzi ai quindici di Giugno furono tutte le otto compagnie in Corneto rasseguate e pagate. E furono anche tanto bene armate e piene di buonissime genti , che, rispetto alla brevità e alla difficoltà grande del tempo, ne fu la provvidenza di quel Signore lodata, di modo che il di diciassette si trovarono quelle genti in Civitavecchia, dove le galere assoldate dal Papa stavano aspettando, in ordine per imbarcarsi. Se non che

da una grossa restia di mare furono disturbati ; ma ai diciannove essendo già finito d'imbarcare il biscotto e le munizioni, che ayera fatto provvedere colà Monsignor Domenieo Grimaldi, Referendario Apostolico, il quale con carico di Commissario generale aveva cura di pigliar le rassegne dei soldati, dar loro le paghe e provvedere le vettovaglie, munizioni e altri bisogni per essi, ed essendo levato buon tempo, s'imbarcarono insieme con Onorato lor Generale, per commissione di Marc' Antonio Colonna. Era con lui, oltre a molti gentiluomini e cavalieri principali, Michele Bosello nipote del Papa e fratello del Cardinale Alessandrino, il quale alla cura di lui, come venturiero, era stato raccomandato dal Pontefice, che non potendo egli personalmente intervenire ai pericoli occlesiastici, come pur avrebbe voluto. voleva che le cose sue più care v'intervenissero. Quivi medesimamente imbarcossi Gabrio Serbelloni Generale dell'artiglieria della Lega.

Partite dette galere con vento freschissimo di tramontana. arrivarono il giorno seguente circa alle ore venti a Gaeta, dove fu il Colonna incontrato da due galere di Napoli con Autonio Carafa Duca di Mondragone, suo genero; il quale con onorata compagnia e con lustro degno di sè, come venturiero, aveva risoluto di seguitarlo nell'armata; e fu dalla città salutato con bellissima salva di tutta l'artiglieria e universal concorso del popolo e de' primati. Qui stette quella notte è il giorno seguente per imbarcare alcuna sorte di vettovaglie per essi signori. E partitosi la sera dei ventidue, ai ventitre arrivo a Napoli, essendo prima stato incontrato sopra a Procida da tre galere della Religione dei Cavalieri di S. Giovanni Gerosolimitano di Malta; i quali s'erano offerti al Papa di seguitare l'armata come venturieri e senza stipendio a divozione sua, e di essi era generale Capitano Fra Pietro Giustiniano Priore di Messina, e gentiluomo Veneziano di molto valore.

Non si potria narrare con quanta festa e allegrezza fosse Marc'Antonio Colonna ricevuto in Napoli non solamente da tutta la nobiltà e da tutto il popolo e dalla stessa città, la quale avendolo con infinito numero di cannonate e con ogni altro segno di festa salutato, tutta universalmente era uscita sul molo e intorno a tutto il porto, per vedere la sua entrata; ma particolarmente anche dal Cardinal Granuela, Vicerè di quel Regno, e da D. Geronima sua Sorella, insieme col Duca di Monteleone suo consorte, in casa de'quali fu suntnosamente alloggiato. E perchè appunto in quell'arsenale si fabbricava allora un fusto di galera, il quale donava il Re alla Religione di S. Giovanni, per rimettere in luogo d'una delle sue galere, che per esser vecchia poco e mal'atta era a'servizi di guerra, fu ciò cagione che Marc' Antonio con le dette galere e genti ventitrè giorni in Napoli si fermasse. Nel qual tempo tra' soldati dell' armata e gli Spagnuoli del presidio di quella città, occorsero questioni o rumori di tal qualità, che un general tumulto ne nacque di molta importanza. Perciocchè essendovi morti alcuni degli Spagnuoli e alcuni altri degli Italiani feriti, e perciò essendosi dall'una parte e dall'altra prese le armi generalmente, non poco pericolo si corse, che qualche cosa di scandalo maggiore ne succedesse; come senza dubbio ne succedeva, se dalla prudenza del Colonna non si fosse opportunamente rimediato. Ma seppe egli sì destramente negoziare col Cardinal Vicere, al quale gl'Italiani senza portare alcun rispetto erano andati fino in suo palazzo a vendicarsi con l'armi degli Spagnuoli, da'quali erano stati oltraggiati, che con pace d'ognuno fu in un subito ogni cosa acquetata e sopita. Al fine essendo pur quella galera che aspettava finita e armata delle cinrune e de' soldati, che nella vecchia si trovavano, si parti con tutte le dette galere per Messina ai venticinque di Luglio, accompagnato anche da sette galere di Napoli; le quali sì tosto che a Messina arrivarono, addietro se ne tornarono, per aspettare a Napoli la venuta di D. Giovanni d'Austria.

Fu l'arrivata del Colonna a Messina con le dette forze del Papa si venti di Luglio, e quantunque fosse quel luogo destinato, dove tutta l'armata della Lega unir si dovesse, non v'erano però per ancora comparsi altri vascelli, nè

forze di nessuo altro de collegati. Ma il ricevimento, che ivi ebbe il Colonna, e lo dimostrazioni dell'allegrezza che ne ebbe quella città fu in ogni cosa mirabile. Or mentre quivi si stava aspettando che gli altri ministri de' collegati con gli altri vascelli si riducessero, gli Spagnuoli soldati che al presidio di quella città si trovavano, forse perchè avevano udito che la quistione seguita in Napoli tra quelli della lor nazione e i soldati Italiani del Papa fosse con disvantaggio dei loro terminata, e perciò sperando di vendicarsene, volessero farne risentimento; o per qualsivoglia altra cagiono lo facessero, assaltarono una notte con abbominevol soverchieria alquanti dei soldati di quelle galere, i quali scuza sospetto , il fresco della terra sicuri godendosi , chi qua chi là d'intorno al porto per tutto sparsi dormivano. E avendone alcuni così all'improvviso feriti, con disonesta vigliaccheria molte spade e cappe di essi rubarono. Il che non parendo agl'Italiani che fosse da comportarsi, quantunque di lor mano la mattina seguente ne castigassero alcuni , avevano nondimeno risoluto di far loro un tal gioco, che con molta uccisione terminandosi, avria senza dubbio gli animi di quelle dne nazioni si gravemente concitati, che facilmente grave disturbo alle cose dell'armata recare avrebbe potuto. Ma fu da Marc' Antonio con tanta prestezza rimediato, else avendo fatto pigliare alcuni di quelli Spagnuoli, che il delitto avevano commesso, o condannare alla catena in galera, e alcuni altri impiccare, si acquetò di tal sorte il tamulto. che non fu dipoi alcuno dell'una parte o dell'altra, cho di tal fatto osasso più di parlare.

Similmente auche a non meno importante tumulto, quaxi nel medissino tempo, provvido. Escandosi ammutinate tre compagnie delle finaterie di Venezia, delle quali due erano del Cavalier Sorrentino, o una del Capitano Ascanio di Civitavecciaia, tutte tre però sotto il colonnellato di Pompeo Giastini della città di Castello, si ritirarono con l'insegne dentro a una chiesa, risolute di andarene unitamente, sfogando l'ira che avevano, per cagione che tre paghe servite e promesse di pagaraji in Messina, uno si pagarano loro: ovtreo. di far qualche impeto corrispondente a quella tamultanzione. Egli solo con la presenza, con dolei parole e eon pieciole soddisfazioni accordò quietamente ogni cosa, e ritennele in fede, senza ehe ne seguisse morte d'alcuno; cosa che non si saria forse fatta da altri senza notabilissimo danno.

Frattanto i Veneziani, che poco erano soddisfatti del governo del loro Generale Zane, del quale i sinistri progressi lo facevano odioso, e contra del quale molte querele nel Senato eran comparse, fin dal mese di Decembre del 1570 avevano eletto nuovo Generale e successore nel medesimo luogo suo il Provveditore Sebastiano Venicro, del valore della prudenza e del buon governo del quale vedendo continuamente effetti migliori, erangli molto affezionati. Ed avendo mandatogli per suo Provveditor generale di mare Agostino Barbarigo, uomo prudentissimo e di governo mirabile, con commissione che subito pigliando in consegna l'armata e il possesso dell'officio suo, mandasse loro a Venezia con buona enstodia esso Girolamo Zane suo antecessore, il tutto egli diligentemente esegnì. Onde essendo in Venezia carcerato il Zane, sotto pretesto di volere il Senato discuter la causa della sna amministrazione, il fine suo fu poi, che del mese di Settembre del 1571 di sua infermità, come dieono, si morì nella detta prigione, prima che la causa sua fosse intieramente conosciuta. Castigò il Senato nel mcdesimo tempo molto severamente aleuni Capitani delle loro galere, quantunque de'suoi propri nobili fossero, per le querele che de'lor mali portamenti udì; cereaudo pure con questi esempi di giustizia di mantenere in fede i soldati forestieri, che dal servizio della Signoria non si partissero (12). Il General Veniero avendo in Candia preso il possesso dell'armata e del carico suo, con gran diligenza diede ordine a quanto s'apparteneva per la guardia di quell'isola, e per armar le galere di quel Regno. Indi ai diciassette di Marzo s'imbareò per la volta di Corfu, accompagnato da Mareo Quirini con sette galere. Nel qual viaggio essendo sopra al Zante verso castel Tornesc, prese una fusta de' Turchi con tutte le genti. E giunse a Corfu il primo giorno di Aprile;

di dove subito rimandò detto Quirini in Candia, perchè se'espedisse di armar con prestezza quelle galere, e le cose appartenenti al suo carico provvedesse. Il qual Quirini arrivato in Candia, trovò ivi Niccolò Donato con due navi cariche di soldati e di munizioni, che dal Senato si mandavano in Cipro per soccorso di Famagosta. Il quale quantunque avesse commissione che, senza toccar Candia, con ogni diligenza seguisse per la più espedita via il suo viaggio, nondimeno per desiderio d'aver nuova dell'armata turchesca aveva contravvenuto. Da che seguì forse la perdita di Famagosta e di tanti valorosi capitani; perciocchè sopraggiunto ivi dai tempi cattivi, non potè mai partirsi, talchè il soccorso non ebbe il suo effetto. E volendo pure il Generale Veniero provvedere, che quanto prima le galere di Candia col resto dell'armata a Corfù si conducessero, mandò a posta in Candia il Provveditor Canale con quindici galere, sì per sollecitare il negozio, come anche per fare che sicuramente 'utte insieme di conserva passassero. Trovò il Canale che tutti in quel Regno erano stati lenti e pigri ad armare, eccetto Luca Michele Provveditore della Cania; il quale diligentemente aveva già in essere ridotte le galere alla sua cura commesse : onde si dicde con gran sollecitudine a procurare ed instare, che le altre ancora a perfezione si conducessero. E desideroso poi insieme con gli altri Provveditori di mandare a Famagosta quel destinato soccorso, insieme deliberarono di mandar quelle navi di Niccolò Donato, subito che avessero nuova che l'armata nemica da quei mari si fosse partita, e di mandar trenta galere insieme con esse per sicurezza e per rimburchiarle anche, quando fosse stato bisogno. Per il che il Provveditor Quirini fece istanza al Canale, che quanto prima vedesse l'occasione sicura, gli mandasse tutte le galerc ch'egli in ordine si trovava. Il quale in persona dalla Cania passò iu Caudia, di dove subito che egli fu giunto, il Quirini si parti per osservare il cammino e l'intenzione de' uemici, che fu il secondo giorno di Luglio. Ai ventitrè ritornò cou la nuova che già i Turchi verso ponente con l'armata loro crano passati, dimodochè si attese

subito a spedir quelle navi, che il soccorso di Famagosta portavano. Ma accadde disgraziatamente, il giorno dopo al suo ritorno, che essendosi levato una molto gagliarda e repentina fortuna, una di esse navi, essendo già carica della genti e delle munizioni, dal travaglio del mare sferzata e dall' impeto de' venti sospinta, nel medesimo porto ruppe e affondossi; parendo, che appunto così l'infelice destino di Famagosta portasse, per l'ultima miseria del Regno di Cipro; il quale quando pur l'amagosta conservata si fosse, facilmente in tutto dalla barbara fierezza sottratto, con poco spazio di tempo liberato si saria. Or mentre le genti e robe di quella nave rotta in un'altra si passavano , desideroso il Quirini d'intender qualche cosa di Famagosta, di nuovo ritornò fino al canale di Rodi; e avendo scorso quei mari senza poter mai aver lingua di cosa alcuna, senza profitto se ne tornò in Candia. Frattanto il Generale Veniero da Corfi aveva mandato alla volta di levante Giovanni Loredano e Collane Drasio da Cherso con due galere, per aver nuova dell'armata nemica; i quali avendo inteso alla Cefa-Ionia, che i Turchi con tutta l'armata si trovavano al Zante, dove tutta quell'isola a fuoco e fiamma mettevano, con tal nuova se n' crano ritornati. Avendo poi detto Generale rimandato il medesimo Collane e Francesco Trono con due altre galere, per intendere qualche altro particolare, il Trono da dieci galere nemiche fu preso, salvandosi Collane nel canale di Corfu.

Laonde parendo al Veniero, che avvicinandosì l'armata nemica, fosse egli necessitato a partire o a congiungersi quanto prina con l'altre armate de'collegati, avendo spedito la galera Benedetta in Candia con ordine a' Provveditori Canale e Quirini, che con la maggior prestezza possibile a' inviassero con tutte quelle galera alla volta di Messina, perciocchè ivi gli avrebbe aspettati, egli con cinquanta galere, sci galezaze e tr. navi, insieme col Provveditor generale dell'armata Agostino Barbarigo alli ventuno di Luglio si parti, e con filice viuggio ai ventire arrivò a Messina, dore con infaita allegrezza fa da Marc'a Musioni riceruto, dore con infaita allegrezza fa da Marc'a Musioni riceruto.

ma certo con maraviglia maggioro del mondo; il quale avendo per l'addietro osservato, quanto poca confidenta fosse tra il Re ed i Veneziani per l'interesse degli stati della Lonbardia, non v'era chi creder volesse, che così facilmento si fosser ridotti a fidarsi di mandare scambievolnento i vascelli da guerra ne' porti sospetti, ai che fa questo il primo segno di confidenza tra essi, senza la quale era impossibile che buono effetto avesso la Lega.

Non così presto però poterono da Candia quei Provveditori spedirsi, perciocehè non parendo lor bene di partirsi di là se prima Famagosta non avesser soccorso, la quale, senza buon aiuto, vedevano al certo essere per perdersi; si risolverono di trattenersi ancor tanto, che il detto soccorso il suo effetto avesse sortito. Ma essendo ai ventitrè di Agosto arrivato loro nuovo ordine dal Senato, che, posposto ogni altra cosa, procurassero di trovarsi quanto prima a Messina col lor Generale, furono sforzati di abbandonare l'impresa, la quale sebben anche avesser seguita, saria stata inutile; poichè fino a quel tempo Famagosta era stata espugnata, aneoreliè nuova aleuna di ciò non si fosse saputa. Nelle einquanta galere, galeazze e navi, cho seco il Generale Veniero aveva condotto a Messina, erano pochissime genti da combattere, non essendovi in tutto più di sei compagnie di fanterie, e quelle malissimo fornite, mal soddisfatte, e peggio in ordine, sotto il Colonnello Pompeo Giustini da Castello. Di che parendo male al Colonna, volle prestamente fare espedizione d'assoldare altri soldati di nuovo per rinforzarle e armarle. Ma o che il Veniero malagorolmente si recasse a ricevere nelle sue galere soldati, che dalla sua Repubblica non dipendessero, o che altro ne fosse cagione, pregò egli Mare' Antonio, che desistesse da quella fatica; pereiocchè dieeva d'esser sicuro ehe con le galere ehe gli verrebbono da Caudia ne sarebbono venuti tanti, ehe avrebbono anche supplito al difetto che n'avevano quelle. Di che Mare Antonio per allora tenendosi soddisfatto, si rimase di provvederle.

Stavasi poi in Mossina necessariamente aspettando la

wentta di D. Giovanni d'Austria con lo galere del Re e il restante dell'armata Veneziana; e mentre s'andara consamando quel tempo tanto opportuno, senza par intender suova di D. Giovanni, erano tatti i soldati mestissimi e pieni di mal talento, disperandosi quasi, che pii per quell'ano aleuna fazione-buona far si potesse, poichè troppo pareva che passasse della stagione atta da fare l'impresa.

Prima ch' io passi più avanti, mi conviene anche di ritornare a dire di Mustafa; il quale avendo in Cipro, a viva forza, in quarantacinque giorni espugnato Nicosia, città di tanta importanza, ottenne anche a patti la montagna, e diede facoltà a ciascuno di ritornare alla città, e di lavovorare i campi e terreni. E avendo lasciato per guardia e governo di Nicosia Mustafer, egli con quattromila fanti e mille cavalli s'inviò verso Famagosta, della qual città, che di tutto quel Regno era sola in potere de' Veneziani rinasta, il sito era tale. Dalla parte del mare, che verso la Soria risguarda, ha uno capacissimo porto a Tramontana rivolto ; del quale è cagione una sirte , ovvero seccagna , che alla terra ferma di mezzodi si congiunge. Per più d'un miglio di mare essa si stende; ed una parte, cioù quella che è più fuori, si lascia vedere; e l'altra più verso la terra dalle onde è coperta e secata nel mezzo da un'altra sirte minore, che va contra al castello. Alla estremità, dove è una fortezza, tra sè e'l castello lascia la bocca del porto, il quale è molto buono e da tutti i venti sicuro. Il circuito della città, di circa a due miglia, ha forma quadrata; la quale, con atte fosse e buone mura da tredici torrioni e un baloardo è difesa, con alcuni cavalieri, che guardano l'arsenale e anche il medesimo porto. Arrivatovi brevemente Mustafa, per il primo saluto mandò a presentare a Marco Antonio Bragadino la testa del Dandolo, che con fine miserando aveva difeso Nicosia, negiocchè dallo esempio spaventato, se gli rendesse. Ma quando intese, esso Bragadino esser nomo intrepido, di molto valore, prestamente fece dar principio alle trinciere e fosse, per condurre l'artiglierie alla prefissa batteria. Le quali piantate, comiuciò da prima a tirare alle navi che crano nel porto e allo sperone del castello, con frequentiasimi colpi; ma vedendo che per lo spazio di tre giorni, senza far danno, aveva perduto il tempo e la fatica, free di movo cesa batteria far più vicina, risoluto di battere il torrione dell'arsenale per una parte, e con un'altra ancora la scala del cavaliere della porta di Limisso. Ne così tosto furono le due batterio piantate, che fin dal primo giorno dai buoni bombardieri della città gli furono i petzi dell'una e dell'altra imboccati e acavalenti; onde diede subito ordine a' suoi che abbandonassero le trinciere e i forti; i quali, presi da nostri, furono subito rovinati. Così chiarticosi affatto, che a prender Famegosta erano necessarie forze maggiori, per allora partissi, con risoluzione però d'oppugarata l'a nono seguente con maggiore apparato.

Fra tanto in Costantinopoli avuto nnova Selim del soccorso che in Famagosta era entrato, e giudicando che molto danno alle cose fosse per apportare, per eccesso di sdegno contra a' suoi, che in vietarlo erano stati negligenti, fece tagliar la testa al Bel di Scio, e al Bel di Rodi fece levare il fauale, acciocchè dallo esempio lero imparassero gli altri a star vigilanti nelle cose di tanta importanza. Maudò anche ordine al Bei di Negroponte, che tutte le galere delle guardie raccogliesse, e insieme le unisse. E ben presto spedì Alì Bascià con quaranta galere, perchè con esso Beì di Negroponte congiunto, mentre che il resto dell'armata in ordine si metteva, insieme nel Regno di Cipro scorressero. Partitosi dunque Alì con diligenza, e ritrovato a Scio il Beì di Negroponte con ottanta galere, unitosi seco, di compagnia al principio d'Aprile arrivarono in Cipro. Ove sbarcati diciotto mila combattenti, con ogni provvisione lor necessaria, e vedendo che alla espugnazione di Famagosta erano necessari molti lavoratori con zappe e pale, le quali, ove possono lavorare, sono la potissima espugnazione delle fortezze, vi traghettò dalla Ghiazza, luogo della Caramania, quaranta mila guastatori. E per consiglio di Mustafa, che non vedeva d'aver più di bisogno d'armata, ai venticinque di Maggio se ne parti , lasciandovi per la guardia Rampanati con altri tre fanali, insieme con molte maone, palandre, ezramusali, passacavalli e fregate; acciocchè di loghi vicini le genti, munizioni e altre cose necessarie portassero; e anche perchè, hisognando, victassero che altro soccorso più in Famagosta pervenisse.

Or mentre in Messina con molta noia la unione delle armate i nostri aspettavano, ogni giorno qualche infelice novella lor veniva apportata, con molta felicita de' progressi turcheschi. Si seppe dall' Albania, che avendo i Veneziani mandato per governatore di quella provincia Giacomo Malatesta, soldato di molto valore, con tre mila fanti; cra egli andato appresso a Cattaro per abbruciare tutto il paese, dove solevano i Tarchi imboscarsi e con gli agguati fare a' Cristiani spessissimi danni. Aveva perciò mandato per la montagna dugcuto archibusicri con ordine, che giunti ad un certo villaggio, nel passo l'aspettassero, ed egli con dugento cinquanta altri imbarcossi sopra due galere. E tosto che fu ad un casale sharcato, sperando di trovare i suoi al luogo assegnato, diede principio ad arder la montagna; ma fu dagli nomini del paese e da alcuni pochi Turchi nella stessa montagna assaltato, e con pietre tanto seguitato e maltrattato, che avendo le sue genti marciato gagliardamente, e non avendo al luogo assegnato trovato gli altri suoi, i quali erano andati a riconoscere Risano, che poco prima era stato preso da' Turchi, si volsero in fuga. E quelle poche genti che erano seco, non sapendo resistere all'impeto della moltitudine de' nemici, da'quali già molti n'erano stati uccisi ed egli gravemente ferito, con una gamba dislocata, onde era sforzato a farsi portare, fu con dodici de' suoi fatto prigione. Furono anche in quei giorni prese da' Turchi due navi Veneziane cariche di soldati , che andavano a trovare l'armata; nelle quali era Colonuello di cinquecento fanti Giovanni Tommaso Costanzo giovanetto, figliuolo di Scipio, condottiero d'uomini d'arme della Signoria, uomo di molta autorità e di molto valore, e seco molti altri gentiluomini Veneziani. Le quali navi, essendo state da uemici soprapprese tra la Velona e Corfù, e combattute lungamente con molte

galero, quantunque una di esso, vedendo la necessità, si rendesse, l'altra combattò con tanto valore, che avendo con l'artiglieria affondato otto vascelli nemici, ancora facillaente non si saria perduta, se o un poco di vento l'avesse aiatata, o non l'avesse Ucciali con ottanta galere combattuta.

Partitosi intanto Alì da Cipro ai quindici di Maggio, come sopra dicemmo, a Castel Rosso nell'isola di Negroponte con le sue galere trasferissi. Ivi trovò Bertà Bascià nuovamente eletto Generale di terra per seguitare l'armata; e quivi venutogli nuova della elezione della sua persona al Generalato del marc, da esso Bertà ricevette in consegna tutta l'armata. Della elezione di Alì nel luogo di Pialì, diversamente da molti molte cagioni si assegnavano. Non maneava chi dicesso, che dai prieghi della figlia del Gran Signore, che era sua moglie, la quale della sua salute, vedendolo vecchio, temeva, ne fosse mosso esso Sclim. Altri piuttosto a sdegno di Selim contra di lui l'attribuivano, perche della occasione non si sapesse servire di prendere tutta o parte dell'armata Veneziana, quando, tornando da Cipro da quella del Re disunita, ucll'isola di Candia mal trattata si trovava. E di più soggiungevano, che se l'amor di sua figlia l'ira di Selim non avesse frenato, l'avrebbe anche di avvantaggio fatto morire. Alì, poichè dell'armata ebbe preso il possesso e del Generalato l'insegne, fino ai tredici di Giugno in provvederla d'ogni bisogno a Negroponte fermossi ; e di la poscia partendosi fu a Milo, e da Milo in Candia, con prospero vento, arrivando di notte, nel porto della Suda pervenuc. Ove subito posto in terra le genti, empieado ogni cosa di fuoco di morte e di spavento, molti casali disfece. E fatto molti di quegli isolani prigioni, fu da loro ragguagliato, come nel porto di Candia trenta galere, e alla Cania altre tante se ne trovavano. Mandò pertanto quaranta galere a circondar l'isola e danneggiarla, con ordine, che a nessnua sorte di crudeltà si perdonasse. Ma non ebbe però effetto l'intenzione, essendogli da grave fortuna e da tempi contrart vietato il partirsene. Mandò similmente Ucciali Re d'Algieri e Governatore di un corno della sua armata, con la sua squadra a Rettimo, e meglio gli succedette. Perchè essendo il luogo poco atto a difendersi da tanto impeto di nemici, e però dai difensori abbandonato, assai presto lo prese, lo abbrució, ruinollo, e con l'intento se ne tornò all'armata. Quando, non volendo Iddio abbandonar Candia, che in tanto pericolo si trovava, vi trasse miraeolosamente, si può dire, tre navi Veneziane, con una delle quali il Conte Pietro Avogadro, e seco buon numero di valorosi soldati veniva, e l'altre dne erano cariche di mille soldati Corsi, sotto la condotta del Colonnello Francesco Giustiniani, dei quali era Sergente maggiore il capitano Pietro Maria da Casta Corso. Grandissima ventura fu riputato l'arrivo a salvamento di quelle navi; le quali non sapendo che l'armata nemica vi fosse, a tre miglia vicino erano passate alla Suda, e da nna spessissima nebbia la mattina per tempo coperte, non furono vedute. Sharcati dunque detti soldati alla Cania. parve al Provveditor Luca Micheli di mandar subito i Corsi ad infestare l'armata nemica, la quale aveva gnella mettina mandato gran quantità di Turchi per terra a danneggiare i Casali. Costoro da' soldati Corsi incontrati, in gran parte vi rimascro morti, necessitati gli altri con molto disordine a rifuggirsi alle galere. E fu questo cagione che l'armata nemica dalla Suda a Turlnrà si trasferisse, benchè far non lo potesse senza molto travaglio e danno patire dall'artiglicria della Cania, che con un tiro tra gli altri portò via tutto lo sperone della galera di Canrali corsaro. Sbarcati i Turchi a Tnrluru, molti danni vi fecero. Ma ben lo pagarono alcune delle lor compagnie, le quali per desiderio di preda essendo alquanto dentro all'isola penetrate, dal mare allontanatesi, dagli stessi isolani con alcuni ben pochi soldati furono tutti in pezzi tagliate. E mentre questo successe, dodici di quelle galere, che andavano danneggiando, dal tempo e dal mare combattute, furono ad investire nella spiaggia costrette. Delle quali tre ve ne restarono del tutto rotte e fracassate, e le altre, non seuza molto danno, malamente ricuperarono. Per questi accidenti avendo i Bascià risoluto di partirsene con l'armata, spararono per ciascuno un pezzo

di artiglieria, e alle loro autenne poser le fiamme, facendo segno ai loro che ad essi si ritornassero. Ma quando viddero ebe dopo a due giorni ancora non comparivano, suspicando par quello elle in effetto loro era avvenuto, fecero di tutte le genti diligente rassegna. E conoscendo per essa d'avere in quell'isola perduto tremila e settecento soldati, di non più molestare i Candiotti si risolverono; e in effetto partendosi, di prima se ne andarono a Cerigo, la qual isola a lor modo dannegiata, finalmente luseiarono, e per commodità di spalmare, al Zonehio si condussero. Spalmato ehe ebbe Ali e rinfrescato l'armata, per la prima si diede a saceheggiare e abbrueiare i borghi del Zante e della Cefalonia, non sì però che punto quelle fortezze tentasse. Ma giunto a Buttintrò nell' Albania, si diede a rifare i soldati che in Candia gli erano stati scemati; e pereiò mandò quaranta galere per quella costa, a fine che tutti gli Spahi che adunar potessero, gli avesser condotti. Queste avendo scoperte due galere de' Veneziani , impresero a dar loro gagliardamente la eaccia. Ma mentre rifuggiano elle alla volta di Corfu, ehe solo speranza allo scampo loro porgeva, disgraziatamente con dieci galere d'Ueciali si scontrarono; dalle quali prese a man salva e al Bascià condotte , dierongli occasione di festa e di piacere. Onde determinato di voler riaequistar Soppotò, da indi a poco tutta l'armata vi trasse; e avendo più volte in vari modi tentato quella fortezza, gli diede al fine un gagliardissimo assalto. Al quale vedendo i bravi difensori di non poter più resistere, diedero fuoco ad un tratto alla munizione, e uscinne danno sì fatto, che più di einquecento Turchi vi rimasero bruciati. Ma rifattisi poi eon impeto maggiore di nuovo all'assalto, non avendo più schermo i difensori di ributtarli, gittando in terra le armi, si renderono; e ne furono molti nel principio uccisi, molti altri aucora insieme con Manoli lor capitano fur fatti prigioni.

Dopo questa vittoria si diede Ucciali eon dieiotto galere a scorrer la Dalmazia, per infestaria. E scopertasegil la galera di Santo Trono, che da Venezia se ne veniva, gli diede tal caccia, che fuggendo ella con molta velocità verso Ragusa, e trovando la bocca di quel porto chinsa con una grossa catena, con l'impeto che menava spezzolla, e dentro a quel porto salvossi. Fece ivi Ucciali molta istanza ai Ragusei perche quella galcra come da lui fuggita gli dessero, ma non vollero essi però, benchè lui eon molti presenti e earczze onorasscro. Intese egli quivi la grandczza de' preparamenti de' Principi collegati, e le forze delle loro armate molto appuntino; onde mostrò di molto temere, che i Bascià poco esperti delle cose marittime, imprudentemente eondocendosi, a far battaglia precipitassero. E perciò pregò quella Repubblica che ad essi Bascià, faccudo anche maggiori le cose de' Cristiani, gli stessi ragguagli con lettere significassoro. Navigò intanto tutta l'armata a Dulcigno nella Dalmazia, il qual castello già quindici giorni combattuto da Berta Bascià, e valorosamente difeso da Sciarra Martinengo Governatore di quella provincia e da Marco Veniero Rettore del luogo, quando vidde che all'impeto di tutta l'armata non poteva resistere, mandò a trattare col Generale di essa, che quando si contentasse di lasciar la vita e la roba de'paesani, e ai soldati conecdere che con li lor Capitani e con le armi se ne uscissero senza offesa, gli avrebbono eeduto la piazza. Il che fu da Alì accettato e promesso; ma tosto che i soldati con i lor capi usciti ne furono, allegando il Bascia di terra che quella impresa era sna, non del Generale dell'armata, e che perciò non aveva potuto promettere, abbrneiò crudelmente quella città, e de'cittadini uccise gran parte, e quelli che restarono con le donne e fanciulli fece tutti miseramente schiavi. Da Dulcigno trasferissi l'armata ad Antivari, e senza combatterla mandò subito ambasciadori alla città ad esortare i cittadini a rendersi, poiche si prometteva loro di lasciar andare salvi i forestieri. e di non fare a paesani alcun trattamento peggiore di quello che solevano aver da Veneziani. Era la città ben munita, e per molti giorni avria potuto onoratamente difendersi, ma Alessandro Donato Conte Rettore di essa, molto pusillanime. senza replica alcuna accettando le condizioni, render si volle. Il che veduto da cittadini , s'ingegnarono di fare agli am-

basciadori molte carezze, e come lor movi padroni con bellissimi cavalli riecamente di velluto e d'argento guerniti li rimandarono. Ma nè anche ad essi fu perciò la fede osservata, essendo i poveri soldati in vece della promessa libertà, tutti miscramente legati alla catena. Erasi con queste cose passato fino ai cinque d'Agosto, quando in Messina insieme intendendosi le nuove infelici della perdita di Giacomo Malatesta, delle due navi e delle galere Veneziane con li danni del Zante e della Cefalonia, la perdita di Soppoto, di Dulcigno e d'Antivari, oltre a molti incendi e crudeltà dall'armata nemica commesse; e non intendendosi per ancora di D. Giovanni cosa certa; cominciò il Veniero, che non poco anche dubitava dell'animo del Re di Spagna, assai liberamente a dire, che piuttosto che consumare così inutilmente quel tempo, si saria risoluto d'andare a trovare le sue galere che di Candia venivano; e, giunta insieme tutta la sua armata, avrebbe procurato di far da sè qualche impresa; affermando anche, che quando con l'armata nemica si fosse incontrato, non erano le sue forze sì poche, ehe di combatterla avesse temuto. Ma fu da Marc' Antonio non pure con l'autorità ritenuto e acquietato, ma disposto anche a fare quanto ad esso fosse piaciuto. In questo mezzo a Zara era concorso tanto numero di Turchi, che gagliardamente combattendola, con non poco sospetto della perdita se no stava in Venezia; ma l'avervi prestamente mandato al soccorso Galeazzo Farnese Colonnello con grosso numero di buoni soldati, e la fortezza del luogo, che è una delle più belle e ben intese fortificazioni che abbiano i Veneziani, in breve l'assignrò. Ma intendendo ogni giorno come i corsari turchi avevano scorso fino a Curzola e Lesina isole, dove saccheggiando e bruciando avevano dato il guasto, schben le terre murate erano salve; e che nell' Albania l'armata loro aveva preso Dulciguo e Antivari, di che appena s'era salvato Sciarra Martinengo Governatore della provincia ed i Rettori Veneziani a Ragusa; e che ultimamente l'armata tutta s'era condotta a Cattaro, il quale combattendo non avevano chi lo soccorresse; e sapendo che in poco più d'un giorno, quando l'armata si fosse determinata, avria potato condursi a Venezia, stavano con tanto timore, che nella propria città condussero quattromila fauti delle lor battaglie, distribuirono le armi a cittadini con ordine, che a un sono di campana si riducesse cisseuno alle case di coloro, che averano loro assegnati per capi. E non solamente la città con queste diligenze provvidelero, ma si peopugnacoli di essa da più bande uomini di valore el esperti mandarono. Prospero Coloma, il Contino da Ravenna e Giovanni Galezzo Entivogli Colomelli con le lor genti forno posti alla difesa di Lio e di Malamocco; Sforza Pallavicino Generale, a Chioggia, come luogo di maggiore importanta; e gran quantità di cavalleria tennero in arme da tutte le Isude, con molti vascelli pronti e atti a traghettarla dove il biso-gno l'avesse richiesto.

Or mentre che in tante angustie più fieramente si trovavano oppressi, ecco che D. Nichele de Monacala viarria, il quale da D. Giovanni d'Austria mandato, loro la nuova dell'esser esso arrivato a Genova con quarantaquattro galero apporta; e di sua parte li consolo, con certificarli della volontà che egli ha di trovarsi con ogni heveità a Messina, per risolver quanto prima con quei Guerali qualche cosa a beneficio loro. Questa nuova rallegrò gli animi mesti; rincorò gli siliquottiti, diede speranza a tutti di feliee progresso; e maggiormente l'aecrechho il vedere, che subito inteso da Turchi la ramanza di tante galere cristiane in Italia, abbuadonarono l'impresa di Cattero, partissi l'aranta totalmente dal golfo di Venezia, si restrinse insieme, e ando poi sempre più cauta.

Avera D. Giovanni necessariamente tardato tauto la sua venuta per la difficoltà che in Ispagna s'avera di mettere insieme soldati, de'quali per la guerra di Granata fortemente si trovava sprovvista; e le galere che d'Italia crano andate per condurlo, esseado da Barcellona state mandate a Cartagena e più oltre, ad imbareare tremilà fanti che soli erano avanzati da quella guerra, tardarono molto a specifissi. Menara seco D. Giovanni in Italia due figli maggiori del-

l'Imperadore, Ridolfo ed Ernesto, i quali lungamente alla corte di Spagna avevano dimorato, e ora dal padre nell'Alemagna riehiamati , restando colà i dne minori Alberto e Ladislao, ad esso se ne tornavano. Aveva di più un consiglio di uomini principali datigli dal Re come maestri, e oltre di ciò gran numero de Cavalieri e de primi guertieri di Spagna conduceva. Di modo che quelli , che o per disgusto eon quella eorona passato, come Cosmo de Medici con l'occasione del nuovo titolo di Gran Duea di Toscana: ovvero per gelosia della libertà, come la Repubblica di Genova, elie vedendo tanto apparato di forze, e conoscendo D. Giovanni giovane glorioso nelle armi, senza stato nè eosa sua propria, nou poco de easi loro temevano, con molta ansietà si stavano armando. Le diligenze del Gran Duca non si potrian contare ; avendo in tutte le sue frontiere e di mare e di terra e in tutti i porti raddoppiate le gnardie. Ma de Genovesi non si basteria certo ad immaginare, non che a descrivere l'eccessivo sospetto. Avevano determinato, elle nella lor eittà non entrasse forestiero, eccetto che D. Giovanni con pochi de' suoi, e per tutta la città al popolo dato l'armi, con gli ordini da servarsi in easo di tumulto, sotto a quei capi che a tale effetto avevano destinati. Ma poichè si vide Giovanni Andrea Doria, che per alloggiare in sua easa fuori della eittà tanto Don Giovanni, quanto quei Principi, con gran diligenza con una galera avanti se n'era venuto; e che poi effettualmente alloggiatori, si diede Don Giovanni con molta prestezza a spedire e mandare alla volta di Messina le fanterie tedesche, ehe per la Lega assoldate alla Spezia aspettavano d'imbarcarsi; e ehe nessuna cosa egli maggiormente sollceitava ehe l'espedirsi per partirsene presto; tutti i sospetti cessarono ne Genovesi; benehè qualche piceolo tumulto ne fosse nato più volte tra il popolo armato ed i soldati Spagnuoli. E depose il Gran Duca parimente il timore che il Re di Spagna sdegnato ad istanza dell'Imperadore volesse tentare di ritorgli lo stato di Siena, come non maneavano sofistici che ne andassero discorrendo. Di che anche maggiormente accertossi, quando venuto il Principe di

Fiorenza Francesco suo figlio a visitar a Genova quei graa Signori, tanto da Don Giovanni, quanto dai due Principi d'Austria vi fu cou ogni gentilezza e cortesia accarezzato. Giunse parimeate a Messina la nuova tanto aspettata dell'arrivo in Genova di Doa Giovanni coa quelle galere. Nè guari si stette a sapersi più d'appresso, che ai nove di Agosto coa ogai diligcuza, tendendo verso Messiaa, in Napoli cra arrivato. Quivi necessariamente, ancorchè pochi giorni, per ricever i doveri, che regalmente da quella città se gli facevano, fermossi; e più per ricevere lo scettro e lo stendardo della Lega dal Cardinale Granuela Vicerè (13). E benchè ia Messina gli altri Generali e tutti graa conteato di tal nuova sentissero ; benchè di già cinque grosse navi cariche di soldati tedeschi, che al numero di tremila sotto il Conte Alberico di Lodrone Colouuello il Re aveva fatto assoldare, vi arrivasscro; e che altrettanti in Palermo sotto il Coute Vinciguerra da Arco, il passaggio con le galere di Sicilia per venirvi procurassero; ancora la noia della tardanza malamente si lasciava soffrire. Erasi fino a quel tempo atteso in Messina a spalmar le galere, a provveder le vettovaglie, ad esercitare i soldati, quaado intendendosi che alcune fuste de' Tarchi iatorno all'isola danneggiando, alcuai barconi di grano bea presso a Melazzo avevan predato; mandò Marco Autouio prestamente Ouorato Gaetano, Gcaerale delle geuti del Papa e suo cognato, con le dodici sue galere, perchè cercasse di pigliar esse fuste; cd iasieme perchè le galere a Melazzo di vino provvedesse; e di là poi due galere a Palermo mandasse al Conte di Laudriano Straticò di Messina, per comodità di ricondur la corte del Marchese di Pescara, il quale ia quei giorni, Vicerè di quel Reguo, v'era morto (14). Il che tutto prontamente da Onorato eseguito, sebben le fuste con diligenza cercate non avesse trovato, a Messina se ne tornò. Quando inteadendo il General Veniero, che a Tropea di Calabria buoaa condizione di vino s'aveva, con trentaciaque delle sue galere ia persona vi volle audare, per provvedernele. Ma da ua aspro temporale all'improvviso assalito, in grave pericolo fu di perderle tutte.

Perciocchè il suo Ammiraglio Uranua schiavone, per altro molto sufficiente e famoso nelle parti più oltro in levante, non avendo per avventura di quei mari cognizione, non prima delli scogli si avvidde, che otto galere dentro vi rompessero. Delle quali il giorno seguente, essendosene due con molta fatica ricuperate, una di esse mentre il bombardiero sparava un tiro, come si suole, in segno di partenza, avendo incautamente dato fuoco a quantità di polvere che era su le Rambate per asciugarsi, miseramente abbruciossi. Due altre galere de Veneziani ne medesimi giorni perderonsi , le quali andando il Provveditor Barbarigo a Melazzo per la stessa cagione di viui, e avendo corso burrasca, di notte in terra investirono, ove tutte si rappero. Questi avvenimenti sì tristi accresecvano la comune melanconia, con il corrotto che il Colonna faceva per la morte di Donna Giovanna sua figliuola, Duchessa di Mondragone; per la quale non pur la sua famiglia e guardia, ma le galere ancora coperte di negro, davano a tutti cagione di cordoglio e augurio cattivo.

Fu nondimeno assai presto ogni tristezza shandita, quando finalmente con somma allegrezza e festa incredibile ai ventitrè d' Agosto D. Giovanni vi giunse. Erano seco , la sua Reale e la padrona computandovi, venticinque buone galere. Di queste eran di Spagna quattordici; delle quali quattro comandava D. Luigi di Requesencs, Commendator maggiore di Castiglia, suo Luogotenente e principal consigliero; col quale veniva Stefano Mottino, che avendo servito al Re nella guerra di Granata, con carico degno di sè, veniva, provvisto da S. Maestà di onorato stipendio, per assistere alla persona di D. Giovanni. Altre quattro comaudava Giovanni Basques di Coronado Capitano della Realc. Onattro Gil d'Andrada Cavaliero e Commendatore dell'abito di S. Giovanni. Due Lnigi d'Acosta Capitano della padrona Reale. Tre di Savoja in governo di Monsignor de Lynì, le quali, come venturiere, servivano ad istanza de' Veneziani. Tre della Signoria di Genova, comandate da Ettore Spinola Cavaliero d' Alcantara, Generale di esse, le quali medesimamente venturiere la devozione del Re seguitavano. Quattro di Pier Battista Lomellino, e una di Bendinello Sauli. Erano con quelle galere molti Signori e Principi venturieri, i quali in servizio di Dio e della santa Lega, per essero a parte nella gloria di tante onorate e giuste fatiche, D. Giovanni accompagnavano. Tra' quali erano principali il Cavalier Francesco Maria, figliuolo di Guido Ubaldo Duca d' Urbino, e seco Alderano Cibo Marehese di Carrara, figliuolo di Alberieo Principe di Massa, e suo engino; Principe Alessandro Farnese figliuolo di Ottavio Duca di Parma, di Piacenza e di Castro : Paolo Giordano Orsino Duca di Bracciano , e con ciaseheduno di essi gran numero di Cavalieri e Signori delle case principali dell' Italia. Eravi anche, oltre a' venturieri, Aseanio della Corgnia Maestro di campo generale della Lega, Pompeo Colonna Luogotenente di Mare' Antonio; Sforza Sforza Conte di Santa Fiore Generale della fanteria italiana al servizio del Re; Paolo Sforza suo fratello, Colonnello di due mila fanti ; e una parte delle sue genti. Arrivovvi anche il giorno seguente Don Giovanni di Cardona cou dieci galere di Sieilia, delle quali era Generale, e su cui i Tedeschi del Conte Vineignerra da Areo condusse; e vennero seco anelie dodici altre galere de' particolari Genovesi assoldate dal Re. Delle quali quattro erano di Giovanni Ambrogio di Negrone; due di Niceolò Doria; due di Stefano dei Mari, Cavaliero di Calatrava; due di Giorgio Grimaldi, e due di David Imperiale. Nè molto stettero a giungervi anche i Provveditori Veneziani Canaletto e Quirini eon settantaquattro galere; lo quali dall'armata nemica lungamente in Candia assediate, tosto che per la partenza di essa libere si trovarono, con somma diligenza avevano fatto il viaggio. Dipoi ad essi vi arrivò anche Giovanni Andrea Doria con undiei galere sne a soldo del Re, e una della Religioue di S. Giovanni, ehe per aecomodarsi e armarsi già a Marsiglia era stata lasciata; e finalmente Dou Alvaro di Bazan Mareliese di Santa Croee eon trenta galere di Napoli , delle quali egli era Generale, vi giunse; e con esse galere, le fanterie italiane del Conte di Santa Fiore, e gli Spagnuoli del

terzo di Napoli vi condusse. Fu cosa da vedere e curiosa l'apparato e la pompa con che la città di Messina in un ricchissimo ponto a posta nel mare fabbricato d'architettura bellissimo, pieno di vaghe pitture, e di dotte ron meno che sagaci iscrizioni, per onorarlo, Don Giovanni ricevette. Era il ponte tutto di damaschi cremisini e di velluti guarnito, e di sei quadri, che diverse invenzioni rappresentavano: e anche sopra alla porta reale della città e sopra la porta del palazzo si leggevano distici. E non fu meno pomposa la cavalcata, con la quale dalla porta reale fino al palazzo, per tutta la città passando, fu accompagnato. Il quale di età giovanetto, d'aspetto bellissimo, di fatti chiaro, di grado altissimo, e di aspettazione sopra tutto grandissimo, più gli occhi e gli animi di tutti traeva, che nè gli uni nè gli altri rendesse satolli , per molto che d'affisarsi in lui si stancassero. Mostrossi Don Giovanni fin dal primo consiglio del ben pubblico ardente, di sodisfare a'Veneziani pronto, di combattere l'armata nemica desideroso, e soprattutto di Marc' Antonio Colonna tanto osservante, che con molto onorate parole si fece intendere, che di quanto al governo e alle deliberazioni di quell'armata appartenuto si fosse, non avrebbe mai cosa alcuna trattato nè risoluto , se non quanto dal suo consiglio fosse stato approvato. E se il conosciuto valore e l'autorità di Marc' Autonio egli osservava, la virtà certo e l'animo intrepido, che nel General Veniero scorgeva, gli recava meraviglia e stupore; il quale in età decrepita con tanto ardore le battaglie e i pericoli proponeva, che d'altro non soffriva che si trattasse, che d'andare in levante, che di cercare il nemico, che di combatter l'armata.

Il Provveditor Barbarigo con gli altri due Provveditori Veueziani ultimamento da Gandia arrivati, con luculente o- razioni ed acconeia maniera di dire si bene l'affetto della Repubblica loro e la speranza, che nella viriti di esso D. Giovanni aveza riposta, esponervano, che a commonere tutti gli animi essi soli eran bastanti. Già si facevano giornalmente consigli e pubblici e privati, ben discutendo e ponderando ogni cosa. Ma dell' arnata nemica, dappio iche dall'assedito di

Cattero senza profitto o con suo danno s' era ritirata, non più cosa certa si sapeva. Fu quindi per decreto di essi, cou due bene spalmate e ben rinforzate galero il Commendator Gil d'Andrada e seco Ceceo Pisano, esperto pilota, mandato; perchè alla volta di levante investigando, tanto s'avanzasse, che di essa armata, del luogo ove si ritrovasse, e d'ogni qualità sua, sì de vascelli come delle genti, certa lingua ne riportasse. Ma prima che i Provveditori Veneziani da Candia in Messina arrivassero, tentando Don Giovanni con ogni diligenza di scoprire quali fossero gli auimi dci capi consiglieri e officiali dell'armata, e pregando con molta istanza ciascuno a dir liberamente il suo parere, diversamente da molti si fecero sentire molti discorsi. Perciocchè poco certi di quel che consigliar si dovessero, parte che si dovesse cercare l'armata nemica e combattere, e parte che si schifasse e che piuttosto qualche impresa a' danni del Turco con sicurezza di felice successo si facesse proponevano. Allegavano questi, che non era bene di esporre a pericolo l'armata eristiana, come si saria fatto, venendo a battaglia; poichè solo importantissimo propugnacolo era essa di tutta la cristiana Repubblica contra il Turco armato, invincibile in mare, al quale, quando questa armata avesse guadagnato, con nessuua cosa più si poteva resistere. Questo non velevano in modo veruno intendere i Veneziani, e con ogni sorte di persuasioni affermavano, ogni altra impresa vana o di poco momento essere per riuscire, se prima l'orgoglio dell'armata nemica non si fosse represso; la quale non trovando scontro che l'avesse frenata, con l'impeto che menava, di tutto il marc saria sempro stata padrona. Comandò per tanto Don Giovanni ad Ascanio della Corguia Macstro di campo generale della Lega, come a soldato più vecchio, per lunga esperienza stimato, molto saputo delle cose di guerra, che senza aver riguardo a cosa ehe detta si fosse, nè a particolare interesse che alcuno ci avesse, liberamente mirando il pubblico bene, il suo parere ne dicesse; e che tutto quello che era il suo consiglio in iscritto gli desse. Il ehe egli prontamente eseguendo, il giorno seguente una scrittura presentògli di questo tenore:

« Avendo Vostra Altezza comandatomi, che io le dia in » iscritto il parcr mio sopra quello che si potria fare di » presente con le forze ch'ella si trova pronte; presuppo-» nende di avere in armata cento quarantasei galere, sei » galeazze, venti navi e venti fuste, e che si aspettino al-» tre sessanta galere da Candia, delle quali però son molti » giorni che non si ha nuova; e presupponendo dall'altra » parte, che l'armata turchesca sia in numero dugento cin-» quanta vele da remo, e che si trovi in Dalmazia; dove » sia ancora un'escreite di Turchi in terra di quaranta o » einquantamila uomini; dieo, che stando i presupposti so-» pradetti, Vostra Altezza non ha forze bastanti per andare » a trevar l'armata nemica, nè per tentare impresa alcuna » a diversione o ad altro effetto, senza porsi a manifesto peri-» colo di perdersi malamente. Troppo siamo noi disuguali di » numero all'armata del Tureo, la quale si può aneora ra-» gionevolmente giudieare che si trovi ben in ordine tanto » di nomini da remo, quanto di soldati. Poiche con le genti » di tre galere e tre navi, e con molti altri che hanno pre-» si, tutti marittimi, si sara rimediata di ciurme, se no » aveva qualche difetto, e dall'esercito di terra può pigliare » ad ogni ora quanti soldati vuole. Se Vostra Altezza po-» tesse condursi fino a Brindisi senza pericolo d'incontrare » l'armata turchesca, io, rimettendomi di ciò al giudizio » di questi Signori esperti nell'esereizio del navigare, giu-» dicherei, che fosse molto ben fatto. Si daria così qualche » calore alle cese de' Veneziani, i quali credo che si tro-» vino in grandissima confusione : e potria essere ancora, » che stando Vostra Altezza in quel luogo così vicino ai » nemici, Iddio prestasse occasione di fare qualche bene. » Ma quando ciò non possa farsi senza pericolo di incon-» trare l'armata nemica, io nen vedo che Vostra Altezza » possa far altro che nspettar la venuta delle galere di Can-» dia, ovvero avviso certo che non sieno per venire. In tal » easo ( che Iddio ce ne guardi ) io sarci d'opinione, che » Vostra Altezza rinforzasse quel maggior numero di galere » che potesse, facendole tali che potessero torsi davanti al» l'armata nemies; e lasciasse quell'altre e le navi che andassero al medesimo Brindisi. Perciocehè con queste cod
» rinforzate, che potrebbero essere almeno al annero di
» settanta in ottanta, si potrebbe, eredo in, dar molto aiuto
» a quella provincia di Dalmatzia, che si trova assalita per
» mare e per terra, senza ( si può dire ) aiuto aleuno; o
» potriasi ancora dar molti impedimenti a' nemiei; oltrechè
» si staria alla posta per ogni oceasione, che potesse na»» seren. Vediria con ciù il mondo che per Vostra Altezza
»» sene. Vediria con ciù il mondo che per Vostra Altezza
» non si mancheria di far quanto fosse possibile in servizio
» di Dio e di questa santissima Lega. Rimettendomi sem» pre, come ho detto, ad ogni miglior giudizio, prego ldvidi che in etò metta il suo home consiglio ed aiuto. »

Il desiderio che aveva ciascuno che si andasse a cereare e a combatter l'armata nemica, mentre si vedeva la nostra con tante forze, che mai più per l'addietro ne avevano i Cristiani tante insieme adunate, feec parere il consiglio di Aseanio e men risoluto e più freddo di quello, ehe dal suo conosciuto valore si attendeva. Siechè giovando poco le ragioni e' fondamenti eh' egli allegava a eosì dire, non solamente i Veneziani se ne tenevano offesi, ma generalmente ognuno, fino ai minimi soldati, pareva ehe glie ne mostrassero mal viso. E quelli ehe andavano sottilmente sofisticando, assai aeremente lo mordevano, con attribuirgli lesione aperta di eoscienza, per eolpa di proprio interesse. Argomentavan costoro ehe avesse egli eonsigliato altramente da quello che realmente sentiva, per compiacere al Gran Duca di Toscana; dal quale sperava ( e dicevano esserne seguita promessa ) che nella prima Sede vaeante fosse per fare, che tutti i Cardinali della sua divozione dessero i voti al Cardival di Perugia suo fratello, per farlo Papa. E dicevano, ehe il Gran Duca dovea delle volontà dell'Imperio e della eorona di Spagna temere, per le pretensioni di Siena l'uno, e l'altra di Fiorenza, ehe ambedue dovevano intendersi rieadute, eon l'aver egli preso titolo maggiore da altro Principe ehe ci avesse che fare. Che pereiò per interesse di stato gli conveniva di procurare che lungamente il Re con tante

forze nell'armata della Lega fosse occupato, e che anche l'Imperadore nella medesima Lega s'armasse; acciocchè in essa occupnti, non avessero luogo di fare a lui danno. Fu dunque con nnovo consiglio determinato, senza che risoluzione delle cose proposte si prendesse, di non inuovar cosa alcuna, finche Gil d'Andrada col suo ritorno qualche certezza riportasse dell'armata nemica. La quale, posto che ebbe buon presidio in Antivari, a Castelnuovo se n'era ita per ispalmare; ed ispalmato, ritornò a Budua per l'ultima roviva di quella città, che con poco contrasto fu presto sacchegginta, arsa e distrutta. Di la se ne andò alla Velona, ove Ucciali e Carneoggia al Bascia ritornarono; i quali con sessanta galere, la maggior parte del golfo di Venezia danneggiando avevano scorso, e abbruciato i borghi di Lesina, avevano anche con molto sforzo d'impadronirsi di Curzola procurato. E già ella da' soldati e dai propri paesani impauriti abbandonata, era per esser lor predn, quando le valorose donne del luogo, meritevoli di sublime corona, a confusione de' vilissimi uomini loro, avendo con eterna lor gloria, risoluto di morir piuttosto con chiaro testimonio della virtù loro, che di dar sè stesse co'loro figli e beni alla crudeltà, alla libidine, nlla rapina de' fieri inimici, armate e unite alla muraglia concorsero, donde a guisa di rabbiose pantere, che con denti e unghie l'entrata delle lor tane a' cacciatori divictano, con pietre, fuochi e armi valorosamente s'opposero n quelli stessi nemici, a' quali i cittadini d' Autivari vilmente s'erano resi. Del qual fatto meritò veramente l'onore il Vescovo della città, il quale fu cagione che le dounc alle mura corressero armate, e vedendole i Turchi in tanto numero, credendo che fossero soldati, non vollero combattere. Dalla Velona mandò il Bascià otto galere verso Messina, e Uccialì con cinque altre galere e quindici galeotte verso Calabria, per intender certa nuova dell'apparato, uniono, forze e progressi dell'armata eristiana : ed egli con l'armata a Soascno trasferissi , ed indi a Butintrò, e di là a Corfu navigossene. Dove sbarcate le genti, avendo saceleggiato e abbruciato intieramente la cit-

tà, che non può esser dalla fortezza difesa, e similmente i convicini casali, fece grandissimo danno. Di che dicde però in gran parte quella gente le debite pene; perciocchè, essendo dalla fortezza uscito Camillo d'Austria Signor di Correggio, il quale a sue spese serviva la Signoria con duemila fanti, co' suoi capitani, lance spezzate e soldati migliori, non solamente molti de' Turchi vi uccisero, ma se ne rimenarono anche nella fortezza prigioni molti de' principali, tra'quali fu un Corfuotto rinegato detto il Baffo, persona ardita e molto pratica delle cose di mare, e tra i Turchi corsaro molto pregiato. Era costui insieme con Uccialì e Caracoggia smontato in terra, per riconoscere e spiare il presidio che in Corfu si trovava, e avendo la carica dai soldati del Correggio, sbandati che si furono i suoi, toccò a lui di rimanervi prigione, salvandosene pochi, che meglio furono in gambe, alle galere. E per esso mandò poscia il Bascià ad offerire al Bailo qual volesse prigione cristiano. e buona quantità d'oro d'avvantaggio, quando restituirglielo avesse voluto. Il che fare non volle il Bailo per conto veruno.

Non è da maravigliare che nel porto di Corfu molti giorni potesse fermarsi l'armata nemica, essendo che esso porto in tal modo si trova situato, che da uno scoglio molto alto che lo ricuopre dictro, non può nè anche dall'alta cima della fortezza esser veduto. Con tutto ciò fu per avviso del Correggio l'artiglieria nella fortezza di Corfu talmente livellata, che sparando in aria spessissimi tiri, andavano le palle a cadere a piombo in tutte le parti del porto. Di modo che sebbeno, come è proprio dei tiri di fuoco, non poteva ciascuno far molto danno, la gragnuola però di tanto palle di ferro e di pietra infestava talmente quelle galere, che avendone sfondate già tre e postele a fondo, fu per la meglio preso partito dal Bascia di partirsene, senza aver punto tentato d'assalir la fortezza. La quale con le porte aperte, con continue sortite, con bravissime scaramucce, non mancò di provocare, di travagliare, di danneggiare i nemici mentre vi stettero. Partitosi in effetto l'armata giunse alla Parga

nell'Albania, dove da Costantinopoli un Chians del Gran Siguore, apposta mandato ai Bascià, portò nuova della presa di Famagosta e del totale aequisto del Reame di Cipro, per cui s'era cominciata la guerra; acciocche ne facessero festa; ed insieme portò loro ordine espresso, che con gli auspici d'una tanta vittoria, essi in tutti i modi l'armata eristiana trovassero, e che la prendessero. Al che i Bascià di obbedir risoluti, subito alla volta di Lepasto con l'armata si mossero, essendo già i ventisci di Settembre; disegnando di caricar ivi le vettovaglie, di rinforzarsi di gente, di provvedere a tutti i difetti che in essa sentivano. Ove giunti che furono, nou tardò punto Ali a mandar Mahemet Bei con sessanta galere a Negroponte e ad Aspropitti a eariear le cose necessarie e a condurre le genti. Il quale avendo scuza dimora caricato le vettovaglie e le munizioni, condusse auelie seeo diecimila Giannizzeri, due mila Spahi e due mila venturieri, gente valorosa e di combatter co' Cristiani molto bramosa.

In questo mezzo, già in Messina tutte le forze della Lega ridotte, ai quattordiei di Settembre Gil d'Andrada ritorna, il quale non avendo trovata l'armata nemica, una lettera in cifra riporta di Paolo Orsino Signore di Lamentana , Governatore di Corfu , e con essa s'intende esser quell' armata stata colà e aver posto in terra gran genti ; soggiornando essa nel porto aver bruciato e danueggiato gran parte dell'isola, e senza tentar la fortezza essersene partita con qualche danno : ed essere in essa armata tra galere e vascelli minori fino al numero di trecento vele, ma molto mal fornita di gente da combattere, per esser la maggior parte di essi infermi e mal trattati. Eransi prima che Gil d'Andrada tornasse in Messina, più volte i consigli adunati, de' quali uno fu pubblico, ove non solo i consiglieri , ma tutti i capi ed uomini esperti dell'armata furon chiamati; nel quale per esser nate molte controversie e dispareri, non fu cosa alcuna stabilita. Ma dava cagione di temere al Generale Veniero il consiglio di Ascanio, e la ostinazione dei consiglieri Spagnuoli, che apertamente si facevano intende-

re che si doveva sfuggire il combattere ; di che tante ragioni allegavano, che quando con men risolato animo di quello di Don Giovanni avessero avuto a trattare, senza dubbio avrebbero avuto l'intento. Aggiungevasi l'occasione di Amida Re di Tunisi, che instantemente domandava aiuto per ricuperarc il suo regno, del quale già da Carlo Quinto investito, novellamente da' Turchi era stato spogliato. Nella quale impresa ei sospettava che si risolvesse d'impiegar le forze della Lega; avendo ella coloro di ragionevole, e conoscendosi per la riputazione al Re onorevole, e per l'interesse della Goletta, che con gelosia e spesa grandissima si guardava, necessaria. E tanto più che Amida con promettere molte genti di quel Reame o un numero di Alarbi infinito, che a sua divozione avria preso l'armi, la facilitava; e con un tesoro, che diceva di aver cgli nel suo giardino fuori di Tunisi riposto, per pagare le spese della guerra, gli animi v'allettava, e con la sua presenza importunando commoveva (45). Pertanto con ansietà incredibile audò il Veniero a trovare il Colonna, e seco divisando sopra i pareri nel consiglio precedente proposti, gli aprì il timore della deliberazione che lo molestava. E ricordandogli la necessità che per ben pubblico s'aveva di reprimere l'armata nemica, proponendogli sempre la fedo che la sua Repubblica aveva in lui solo, più che in tutta la Lega, e aggiungendo prieghi e scongiuri caldissimi operò tanto, che insieme uniti, ambedue risoluti di vincer la parto che a combatter s'andasse, a trovar Don Giovanni n'andarono. Col quale como colui che di gloria desideroso, alle vittorie grandi, ai trionsi regali ben uso, dal principio alla fine non s'era mai mosso da questo istesso pensiero, poco ebbero a travagliare per disporlo. Ben volle, che ancor essi vedessero quello ebe per la contraria opinione, oltre a quello ehe aveva detto in voce la maggior parte del suo consiglio, glie ne avevano presentato con la serittura. Diceva questa e affermava, non dover mettersi a rischio un'armata di taute forze e di tanto momento, che, quando perduta si fosse, a pena iu molti anni si saria potuta rifare. Che con essa, perduta

elie fosse, i bellissimi regni, elie il Re possiede in Italia, di Napoli, di Sicilia e di Sardegna non pur medesimamente si perderebbono, ma ai nemiei vincitori amplissime vettovaglie, cavalli e armamenti per la guerra contro tutta la Cristianità ministrerebbonsi. Affermava non esser pari i perigli e gli interessi del Re con quelli del Papa e de Veneziani, che alla battaglia inanimavano. Che avrebbe il Papa con poeo pericolo esposto solamente dodici galere con pochissime genti. Che i Veneziani, per natura nemiei di combattere, avvezzi molto noi perigli d'altri di starsi in pace a vedere, ora per necessità, nutando natura, ne' lor propri perigli stimolavano gli altri alla battaglia, poichè ridotti in estrema miseria, si veggono rovinati. Che conoscendo essi quello eho loro importi l'aver guerra eol Tureo, saranno sempre per antiporre la pace, quantunque disonorata, quantunque di condizioni intollerabili, a quanta riputazione, a quanto commodo la guerra possa dare alla Lega; sebbeu ora dalla necessità costretti persuadano i primi di combattere. Che · non eosì deve fare il Capitano generale del Re, il quale avendo i suoi regni fuor di periglio, avendo forze da difenderli sempre ehe molestia gli venga, non ha da entrare, per compiacere ad altri, nelle disperate battaglie. Che cercano i Veneziani di combattere più per desiderio della morte, la quale negli animi e uelle facee portano ritratta, elie per isperanza della vittoria, essendo molto hen eerti ehe con la terza parte di galere maneo delle turchesche cousigliano d'affrontarsi con esse. Che non occorre che si vogliano con lo sehermo delle navi contrappesare; poichè le passate occasioni hanno chiaramente mostrato quello ehe di esse si possa sperare, avendo il favor loro da proceder dal vento, di che nessuna cosa è più fallace. Allegava di più poco potersi dei soldati di questa armata promettere, dicendo essere gli Spagonoli e gl'Italiani per la maggior parte bisogni (\*), che mai altre volte avevano trattato le armi, esser di essi gran par-

<sup>[\*]</sup> Biangni sono i soldati giovani, che di fresco vengono a militare, que'che noi diciamo volgarmente reclute.

te delle battaglie per forza o non per elezione venuti alla guerra, poveri, disarmati ed inesperti. I Tedeschi, freddi, pigri e del tutto inutili al marc; i quali non come soldati con numero pari atti a combattere, ma come pecore da lasciarsi senza contrasto scanuare, non daranno altro che impaccio. Che per contro l'armata nemica di perfetti c ben esperti soldati si troverà ripiena, i quali nati nelle armi, nel mare assuefatti, alle battaglie esercitati, dal naturale ardire incitati e della opinione che hanno della dappocagine dei nostri, saranno per combattere con tutta bravura, quanta altrove si vedesse giammai. Concludeva finalmente che saria stato pazzia di condurre a perdita manifesta volontariamente quell'armata cou la riputazione della quale non pur i Regni predetti, ma tutta la Cristianità si teneva difesa. Finiva col dire, che non potevano con ragione dolersi i Veneziani di questo non consentire alle lor voglie disperate, poichè assai doveva loro bastare per quest'anno il vedere che dagli aiuti del Re avevano avuto i Turchi tauto spavento, che già, levato l'assedio di Cattaro, avevano lasciato libera quella importante città.

Alle quali cosc con molta veemenza e ardore fu risposto dai Generali Colonna e Veniero, e domandato che fosse lor detto qual da principio sia stato lo scopo e la mira di questi sì grandi apparati, se non era per combatter l'armata; e a che segno finora sia arrivato il frutto di tante spese e travagli. Affermarono di non potersi sentir dire senza vergogna, che l'esser l'armata nemica partita dallo assedio di Cattaro sia degna mercede di tante fatiche. Domandarono se paresse bene, che l'obbrobrio e vitupero de' Cristiani con questo chiarissimo segno s'imprimesse nelle menti degl'inimici e del mondo spettatore di gueste azioni; che avendo finalmente la maggior parte delle forze cristiane insieme ridotte, non abbiano osato pure di vedere, non che d'appressarsi, non che di combattere, l'armata sola del Turco. Sc solamente per vedere con gusto la strage e le morti de'miseri Veneziani, con l'esterminio totale c la rovina di quella opulenta città, piuttosto che per soccorrerli, che per aiutarli, che per difenderli, il

Papa e il Re abbiano quivi mandalo le armate e le genti, in quel maggior numero ele dalle forze loro si sia potuto carare. Non consenti Don Giovanni ela più oltre dicessero, ma con molta pronterza, avendo sempre avuto in animo di combattere, con essi appunto è risolo di fare ogni sforza per trora l'armata anemia per chiarire il mondo di quello che possano fare le forze unite di tali Principi cristiani. Stabiliscono dunque la partenza da Messina, e risolvono di andarsene a dirittura alla volta del Zante; a eciocebe se pure l'armata nemica ritirarsi avesse voluto, il pensiero di combatterla non andasse fallito.

Con le galere che ultimamente da Caudia vennero, tanto poca quantità di soldati v'aveva, ehe non ehe a supplire alle altre galere de' Veneziani , che mal fornite ne stavano , ma nè per loro armamento bastavano. Di elie non potè Don Giovanni non dolersi col Veniero, ehe per parole sue fosse egli rimasto di farne quella provvisione, la quale allora per la brevità del tempo si mostrava impossibile. Ma non per questo maneossi di provvedere, elle tutto le dette galere ragionevolmente fossero armate; perchè fatta la descrizione di tutte le genti, che in armata si trovavano, cinquemila soldati deputò Don Giovanni per le galere de Veneziani, ripartiti in duemila e cinquecento Italiani, mille e cinquecento Spagnuoli, e mille Tedeschi. Ebbe nondimeno questo negozio qualehe difficoltà, perchè non volentieri riceveva il Veniero nelle sue galere quelle genti, ehe tanto aveva per sospette alla sua Repubblica. Niente di meno, considerato il bisogno e consigliato da quelli officiali della Signoria che erano seco, ne accettò finalmente tremila, che furono in parte compagnie di Colonnelli, che erano in armata a soldo del Re, e parte d'un nuovo Colonnellato, che a tale effetto a Don Gaspare Toraldo fu dato. Arrivò in quel tempo a Messina Prospero Colonna, il quale aveva a Venezia condotti due mila fanti, e di essi la Signoria s'era servita per armare le galere e galeazze che ultimamente per guardia del golfo aveva messe fuori; e ricevuta nuova espedizione di altri due mila, seco li conduceva. Sicchè ebbe il Veniero tante genti, che con esse e eon quelli tremila che gli diè

Don Giovanni resto l'armata sua ben provvista e in ordine. Così esseudo già tatto in ordine per partirsi, per far note le deliberazioni del Consiglio secreto a tutti i capi e a chi toccava, per tentare anebo di nnovo quali fossero gli animi loro, di ausovo convocò il Consiglio maggiore; nel quale si viddero molti altramente parlare, da quello che per Iaddietro avevano consigliato. Tra' quali essendo principale Ascanio della Corgnia, e come official principale di nuovo comandato da D. Giovanni di dargli in iscrittara il suo voto, gli porse un'altro foglio di questo tenore:

« In due o tre casi soli, Serenissimo Signore, io ten-» go che un Capitan generale debba fuggire il combattere. » L'uno è quando il danno della perdita sia maggiore, e di » maggior peso che non possa essere il beneficio della vit-» toria; come, per esempio, quando Monsignor di Guisa » venne ad assalire il Reamo di Napoli, saria stato poca » prudenza del Duca d'Alba di dargli la battaglia, nella » quale i Francesi non potevano perdere altro che quello » esercito, e noi l'esercito e il Regno insieme. L'altro è » quando si vede che l'esercito, o armata nemica non possa » durar lungo tempo, e che necessariamente sia per disfarsi » senza combattere, e di questo darò l'esempio in persona » della gloriosa memoria dell'Imperadore, padre di Vostra » Altezza, il quale nella guerra di Sassonia non volle mai » combattere con l'esercito de' Protestanti, vedendo che quel-» la Lega non poteva durar lungo tempo, e che quell'eser-» cito senza combattero era per disfarsi presto. L'altro caso » nel quale un Capitano non deve combattere per sua ele-» zione, è quando si trova con forze tanto minori del ne-» mico, cho non può con ragione sperar la vittoria. Or l'Al-» tezza Vostra non si trova al presente in alcuno de'due » primi casi; perchè sebbene la perdita dell'armata cristia-» na saria di grandissima importanza, come bene e pruden-» temente hanno discorso questi Signori, che hanno parlato prima di me, nondimeno avendosi a presupporre che dal » canto nostro si combatta come si conviene, si può cre-» dere, che l'armata nemica, ancorche restasse vittoriosa,

» saria talmente debilitata, che il Turco non la notria ri-» mettere così presto. Intanto i nostri Principi non sono » eosì déholi, che non abbiano modo da rimediarsi almeno » per la difesa. Ma quando la vittoria fosse dal canto no-» stro, si potria forse sperare e la sollevazione della Gre-» cia, e altri avvenimenti n aggiori. Oltre che non credo » (come altre volte ho detto ) che eon le forze presenti e » future di questa nostra Lega si possa far molto danno al » Tureo, se nou se gli rompe prima l'armata di mare, la » quale non possiamo sperare di vineere per istracchezza, » nè che debba disfarsi per mancamento. Anzi, eredo io, » elle dal canto nostro si corrano simili pericoli; e però » ritrovandosi Vostra Altezza con forze tali che possa, com-» battendo, sperar la vittoria, a me pare ehe debba pro-» eurar di combattere in ogni modo, e non perdere l'ocea-» sione : e questo è il mio voto. Bisogna adunque solamente » vedere se abbiamo forze abbastanza. E perehe quelle con-» sistono nelle genti, nel numero e qualità de' vascelli, » io, quanto alle genti, sebben confermo quello che ora » hanno detto questi Signori, e confesso che gli Spagnuoli » sono la maggior parte nuovi e poco esperti, gl'Italiani » il medesimo, e i Tedeschi poeo utili in mare, e hanuo » poca archibugeria : tuttavia non veggo che glinimici pos-» sano aver gente molto buona, nè miglior della nostra, » per la mortalità che s'intende essere stata tra loro l'anno » passato, ed il presente per lo esercito grosso che ten-» gono in Cipro. Quanto poi al numero e qualità de' legui » dell'armata turchesea, sono sì differenti gli avvisi, che io » non so giudicare, se ella è superiore o inferiore alla » nostra. Oltreche per non esser molto esperto delle cose » di mare non intendo bene che contrappeso facciano le no-» stre galeazze alle navi, alle galeotte e fuste ehe hanno i » Turchi più di noi. Di questo mi voglio rimettere a que-» sti Signori, più pratiei di me in questo escreizio ed in » ogni cosa. Quello che a me pare che Vostra Altezza deb-» ba fare è , che commettendosi in qualche parte alla for-» tuña, poiche le cose di guerra non si possono governare » tanto cantamente, che la fortuna non ne voglia la parte » sua, si lasei subito di qua, e procuri di condursi con » quest'armata quanto prima a Brindisi o a Corfu; dove » essendo così vicini a' nemici, avremmo avviso certo dello » stato loro, e potremmo eon più ragione fare la risoluzio-» no, che ne paresse migliore. E se qualche rispetto di » vettovaglie o di altro, ell'io non abbia considerato, non » osta, a me piacerebbe molto più Corfù che Brindisi, per » esser più nel passo o cammino, elle lia da fare l'armata » nemica al suo ritorno verso levante. Avvertendo che par-» tendo di qua, ei partiamo con risoluzion ferma di com-» battere, incontrando gl'inimiei per cammino, e conforme » a questa deliberazione Vostra Altezza dia e pouga tutti » gli ordini suoi. Perchè se anderemo irresoluti e ( come » si dice ) con duo euori, e avremo da consultare e pi-» gliare il partito sul fatto, ci troveremo in grandissima » confusione, e facilmente ci perderemo, incontraudo gl'ini-» miei all'improvviso. Questa è la mia opinione, rimetten-» domi sempre a chi sa più di mc. »

Fu questo parere e discorso approvato e laudato. E pereiocchè da Don Giovanni con molta istanza era proposto in consulta, diede a molti materia di pigliarne la difesa, e di discorrervi sopra sensatamento, dicendo: per nessuno dei casi da Ascanio saggiamente proposti doversi restar di combattere. Percioceliè quanto al primo, quando l'armata nemica (che Dio ne guardi) fosse nel conflitto alla nostra superiore, non potria però scuza grandissima strage, senza infinite morti, senza perdita di gran parte de' suoi vascelli della vittoria godere. Di ciò pure far amplissima fede l'ardore e la prontezza di tanti valorosi ed esperti guerrieri, da' quali l'armata cristiana è governata; il zelo e l'onore di tanti Principi e cavalieri che volontariamente procacciandosi gloria, in essa espongon la vita; l'ultima necessità di combattere di che si dovranno ricordare i soldati, che non avendo speranza di fuga, e avvedendosi tra la vittoria e la morte non poter quivi aver mezzo, forzatamente dalla virtù e dalle armi bisognerà che domandino ainto. Da che sarà per se-

guire, che avendo poco avvantaggio i vincitori da' vinti, molto bene potrauno i nostri assieurarsi che non possano gl'inimici tanto debilitati, tanto diminuiti, i forti o gran Regni d'Italia e delle isole sue assalire ; i quali ben guardati, ben muniti c dalla natura e dall'arte, non temono faeilmente gl'impeti de'più possenti eserciti che il mondo possa cavare. Ma ben doversi da' Cristiani sperare ( quando la desiderata vittoria Dio ne conceda ) di possedere in breve col frutto di essa tutto quello che il Tarco con ignominia del nome cristiano nel mare possiede. Perciocche da nessuna fortezza, da nessun castello, da nessun luogo munito è difesa la Greeia, da nessuno l'Epiro, da pochi il Peloponneso. Essere esse provincie tutte da Greci, ( cristiani come noi ) abitate : i quali bramando d'uscire una volta dalla misera servitù in che vivono, prontamente piglieranno l'armi con noi. Quanto al secondo caso, dicevano: molto bene aver Ascanio considerato, che anzi l'armata cristiana che la turchesca patisca pericolo d'esser disfatta dal tempo, dipendendo essa da più eollegati, di cui quanto sia per durar l'unione, non si può sapere ; e ehe pereiò prindeutemente l'occasione del combatter presto procurar si dovrebbe. Circa nlla considerazione dell'ultimo caso, più diffusamente fu disputato da quelli, che non solo che la nostra armata fosse di forze inferiore non credevano e ma che di molto anche fosse superiore andavano provando. Perciocchè, dicevano, quando con giusta bilancia l'una e l'altra si ponderi, rispetto nlla qualità de' vascelli, alle difese delle Rambate pavesate, che portan le nostre galere, all'avvantaggio delle armi de'nostri soldati, in ogni cosa si conosce che leviamo lor tanto vantaggio, che è per esser di poco momento quel numero che i Turchi hanno maggiore di vascelli, i quali anche sono piccioli e poco da temere. Che quanto poi alla qualità de' nostri combattenti, sebben del tutto non sieno buoni ed esperti, non si conosce però che migliori gli possano nver gl'inimiei ; poiche oltre all'esser essi generalmente tutti disarmati, si sa per certo di nessuna cosa aver essi per ordinario più carestia che di buoni soldati. Tanto maggiormente ora, che con le fazioni di terra, con l'esercito di Cipro, con le mortalità sull'armata patite tanto numero ne hanno perduti, si debbono stimare molto ai nostri inferiori. Eccitavano oltre di questo l'animo di D. Giovanni alla gloria, con l'esempio di Monsigner d'Angiò fratello del Re di Francia, il quale con sublimi penne all'immortalità poggiando, le commodità o gli ozi, che la sua Regal prosapia gli porgeva, dispregiando, non mai inutilmente il tempo consumando, ma tra l'armi e le lance, tra i perigli e le morti, con molte battaglic agl'inimici date, e con sublimi vittorie di essi riportate, nel fiore ancora della sua gioventù per tutto il mondo celebre avea fatto il suo nome. A cui non essendo egli di dignità, nè di grado inferiore, uon era ragione, che di ardire cedesse, nè di valore ; poichè la fortuna tanto maggior occasione a lui porgeva d'ouore, quanto è maggior gloria d'aver le forze maggiori del più potente Principe del mondo superate, che non di avere i tunulti e le sedizioni del Regno de' suoi padri represso (16). Tutte queste cose allegate, e con efficacia espresse dalla parte di quelli, che il combattere persuadevano, erano da D. Giovanni, con e dagli altri Generali con gusto ascoltate; ma non così però dai Consiglieri spagnuoli, tra' quali principalmente il Commendator maggiore di Castiglia, e Giovanni Sotto Secretario dell'armata del Re, e il Conte di Pliego maggiordonio di D. Giovanni recalcitrare s'udivano. Però avendo un pezzo nell'animo generoso di D. Giovanni insieme combattuto l'osservanza ch'egli doveva alle cose del suo gran fratello, per le quali da' suoi Consiglicri se ne facevano a lui tanti protesti; e lo stimolo della gloria d'avere ad un tempo cou singolar beneficio della cristiana Repubblica una vittoria a riportare, la quale tutte l'età future gli avessero ad invidiare; finalmente al più gagliardo sforzo della gloria cedendo, tutti i Consiglieri dell'una e dell'altra opinione presenti, inclina egli il suo voto in favore de' Veneziani, e ne rende queste ragioni. Che avendo sotto l'imperio suo tutte le forze marittime che da' Principi cristiani cavar si possano adunate, penserchbe egli di commettere scelleragine grave, se in

tanti e sì urgenti pericoli de'Veneziani gravemente affitti, mentre sono compagui nella Lega confederati, d'ogni opportuno aiuto loro non soccorresse. Per tanto aver risolato insieme con gli altri Generali di andare e di far ogni diligenza per trovare l'armata nemica, e se la divina volontà sarà che l'incontri, di combatterla. Adunque esortare egli e pregare ogni unon, che gli animi e le forze generosamente appareccino a una splendida e determinata battaglia.

Fu questa risolnta sentenza di D. Giovanni, anche dagli stessi regl Consiglicri, che con tanto ardore dal combattere lo sconsigliavano, con molto appiauso approvata e seguita, sì per la vergogna di esser soli essi notati, che fra tanti Principi e degni guerrieri l'esperimento delle armi fuggisscro, come perchè non si potevano persuadere che l'armata del Turco vittoriosa, che con felici progressi aveva la gran provincia della Dalmazia e ii ricco Regno di Cipro all'Imperio Ottomano acquistato, fosse per facilmente commettersi alla sorte della battaglia determinata, e che per ciò non devesse seguirne l'effetto. Nè meno a credere si potevano disporre, cle quelli che caldamente il combattere persuadevano (forse per più coraggiosì mostrarsi ) così nello intrinsceo veramente sentissero : onde quando le cose vedesser vicine ad eseguirsi, facilmente con altri consigli e con meglio considerate ragioni, gli artiori giovanili raffreddassero.

Or poiché D. Giovanni con general consenso con tanta allegrezza di tutti vidde il sec voto opporato, con molta sollectitudine alla spedizione e all'esceuzione si diede. Ebbe però nel proprio Consiglión molte dispute e diversità di pareri circa la disposizione dell'ordinanza delle galere e del luogo che ciascana avesse da tenere tanto nella navigazione, quanto nell'occasione del combattere. Al fine furnono stabiliti da chi ne aveva I' autorità, e pubblicati gli ordini infraseritti: Che di tutte le galere dell'armata si facessero tre parti, cioè il conno destro di cinquantatri galere, sotto la cura di Giovanni Andrea Doria con insegna verde; la battaglia di mezzo di sessantase, guidate da esso D. Giovanni e dagli altri deu di sessantase, guidate da esso D. Giovanni e dagli altri deu

Generali con l'insegna azurra; e il corno sinistro di cinquantacinque, comandate dal Provveditor Barbarigo con l'insegna gialla. Le quali tre squadre marciassero tutte al paro; lasciando trenta galere a cura del Marchese di Santa Croce con l'insegna bianca, lo quali venissero un miglio dietro alle altre, per retroguardia e soccorso; e di tutte le squadre insieme scegliendo da parte dieci galere, le quali alle poppe della Reale e degli altri Generali assistessero, per rinfrescarle di soldati e per li casi che nel combattere fossero occorsi. E in esse squadre furono le galere mischiate e tramezzate, tanto quelle de Veneziani, quanto quelle del Re e del Papa. Fu ordinato in prima, che i Capitani gererali e particolari delle galere e altri vascelli dell'armata, Maestri di campo, Colonnelli, Capitani, altri officiali e soldati, che con essa armata andavano, avessero a tener cura partieolare che ciascuno andasse sotto il suo earico con religione; dando lor animo di confidare in Dio, che essendo tanto giusta e santa l'impresa per servizio suo, fosse per dare il Paradiso a quelli che vi lasciassero la vita, e molto bene ed onore a chi rimanesse vivo. Che quando con l'aiuto di Dio e buona ventura venissero ad incontrarsi con l'armata nemiea, le otto galere che avcano da andare avanti con D. Giovanni di Cardona, e star lontane venti o trenta miglia, scoprendo tanto numero di vascelli che potesse giudicare essere l'armata nemica, avessero da ricoverarsi nella nostra, con dar conto al Generale di quanto avessero veduto, e porsi poi ai luogi ad esse assegnati. Che ciascun Capitano delle dette squadre procuri di tener le sue galere tanto ristrette, che fra esse non possa passare alcuna di quelle de'nemici. Che si pareggiassero tutte le galere alla battaglia, al quale effetto si manderiano fregate con uomini di ricapito, che andassero ricercando le squadre, che avessero da porsi in battaglia; lasciando tra la battaglia di mezzo, corno destro e sinistro, lo spazio di tre o quattro corpi di galera; acciochè ciascuna squadra potesse muoversi da un luogo ad un'altro, come l'occasione mostrasse loro, senza che convenisse fare imbarazzo. Che poste le dette squadre

in battaglia, andasse l'armata pian piano, a voga larga, finehè arrivasse l'inimiea; avendo grandissima cura di non imbarazzare l'una con l'altra. Che avanti a tutta l'armata andassero le sei galeazze un miglio o più, e di esse due innanzi a ciascuna squadra, di maniera che coprissero tutta quella fronte della battaglia, che potessero coprire. Che avvertisse Francesco Duodo Capitano di esse galeazze di condurle di maniera che non venisse alcuna di esse a restar fuori della fronte dell'ordinanza del nemico; ma che si andassero spingendo, come vedessero di poter offendere maggiormente. Che allo sparare delle artiglierie, stessero avvertiti i Capitani di fare sparare quando conoscessero di poter far maggior danno, avvertendo di seri are due tiri almeno, per quando avessero da investire il nemico, incontrate che si fossero le armate. Che il Marchese di Santa Croce, a earieo del quale restava la retroguardia e soccorso, avvertisse molto bene in qual parte la battaglia andasse più franca per li nostri, e dove convenisse di esser presto a soccorrere, e con quante galere. E perche di questo non si poteva dar regola, poichè la risoluzione aveva da naseere secondo la necessità delle occasioni, si rimetteva alla prudenza sua, che ben sapria avvertire se il nemico avesse galere di soccorso, e quante, per vedere se gli paresse a proposito di investire l'armata nemica. Che se le navi fossero tanto vicine che polessero combattere con essa, e avessero vento, procurassero d'investire in quel luogo, ove parcese loro di poter far maggior danno; e mancando il vento, e parendo a Don Cesare d'Avalos Generale di esse di non poter valersi dell'artiglierie, eiascuna nave armasse la sua barea con quella quantità d'arhibugieri che vi capissero, mandandole per poppa alle squadre delle galere; che saria detto loro quello ehe avessero a fare. Che le fregate che fossero in armata avessero da stare alle poppe delle galere, e al tempo della battaglia si avesse da metter sopra ad esse due smerigli e dieci archibugieri eon un capo per ciascuua, e si mandassero a combattere con li vascelli piccoli de' nemici. Furono questi ordini indifferentemente dati scritti a tutti i Capitani di galere e a tutti coloro che nell'armata avessero carichi di go-

Era frattanto in Messina arrivato Monsignor Paolo Odeschalchi Vescovo di Civita di Penna, mandato Nunzio dal Papa per esortare e sollecitare i Generali a partire quanto prima per andare a combatter l'armata nemica, e per munire Dou Giovanni, anzi tutta l'armata, d'uno Agnusdei di cera sagrata, per sicurezza de' gravi perigli. Questi fu eletto dal Papa, come uomo molto discreto, eloquente e d'autorità, pereliè eon vive ragioni, con prieghi affettuosi e con efficaci maniere persuadesse a Don Giovanni partieolarmente e al suo Consiglio spagnuolo, di cui solo il Papa temeva in servizio de' Veneziani, che a nessun'altra impresa si volgesser le forzo, che ad espugnar quell'armata, con la quale principalmente il Turco nuoceva. E di vero fece egli e disse ogni cosa opportuna a disporre i cuori, e ad accender le voglie di procurar la battaglia. Ne solo in particolare con li Generali e Consiglieri gagliardamente trattonne; ma con un pubblico sermone nella maggior chiesa di Messina molto efficacemente esortò tutti i guerrieri dell'armata, che confidati negli aiuti e favore di Dio e dell'Unigenito suo Figliuolo Gesia Cristo, non temessero di andar francamente a quella battaglia, della quale esso nostro Siguore Croeifisso sarebbe stato campione; e elic, quando il proprio valore loro non fosse maneato, prontamente l'avrebbon provato alle corone ai trioufi alla gloria promotore. Che questo stesso con certa speranza ne prometteva loro lo stesso Vicario suo. il quale con le continue orazioni coi santi digiuni coi siuceri saerifiei ogni giorno ne impetrava infallibil promessa. Che non maneassero essi a cominciar di già a pigliare il possesso del celeste tesoro, il quale aperto con le chiavi di Pietro, veniva loro da Sua Santità mandato per le sue mani. E qui, pubblicato amplissimo Giubileo per tutti i fedeli che seguitassero l'armata, commosse tutti i cuori a prepararsi di ricever deguamente la grazia divina.

Aveva Don Giovanni già fatto pubblicare gli ordini dal Consiglio stabiliti, i quali generalmente, per tutto scorren-

do, da tutti sommamente laudar si sentivano; del riportimento delle squadre a sì buoni maestri date in governo; della considerazione del soceorso di tanto buon nervo; della situazione delle galcazze, nelle quali grande speranza della vittoria era riposta, poiche dovendo di un miglio precedere alla battaglia, esse prime gli ordini de'nemici avevano a rompere, esse i primi empiti sostenere, e, come eminenti eastelli, le galere inimiche offendere e dominare; della distinzione d'una squadra dall'altra, per le insegne di variati colori, acciochè dovendo di tutte le nazioni essere intramezzate, senza confusione sapesse ciascuna in un momento trovare il suo luogo; e soprattutto della prudenza con che s'era provvisto che non d'una medesima qualità di galere ogni squadra consistesse, tanto che molte membra distinte rapprescutassero, ma che di tutta l'armata un solo corpo molto ben conglutinato si fosse composto, di che molti beni che ne seguivano si audavano distinguendo; perciocchè con l'interporre tra le galere Veneziane le Ponentine, s'aggiustavan le squadre che tutte fossero egualmente gagliarde, si toglieva il pericolo delle ammutinazioni e delle sedizioni, che molte volte, più che le forze de'nemici, rompono gli eserciti e le armate; poiche non potendo i capi delle medesime nazioni insieme ridursi, non potevano nè anche tentare per li privati interessi di perturbare il pubblico bene; e finalmente ogni speranza di sottrarsi al periglio della battaglia con la fuga si negava a ciascuno, trovandosi nel mezzo dei non confidenti, da'quali forse, quando tentato l'avesse, non gli saria stato permesso.

Non perdera però tempo D. Giovanni, il quale avendo tutte le galere dell' armata diligentemente visitate, e conosiento che le galere venturiere di Savoia e di Genova, erauo poco armate di soldati, medesimamente come quella di Venezia le provvidole; e a tutte quelle elle trovò de-holi di vettovaglie e manizioni, poichè egli gran provvisione fatto ne avexa, riparti delle sue. Ne restandogli altro da provvedere quanto alle cose terrene, conoscendo i Generali che tutte le difigenze e tutti gli sforzi unani, quando da le tutte le difigenze e tutti gli sforzi unani, quando da mani.

Dio non sono favoriti, o almeno tollerati, faeilmente ricscono vani, unitamente s'accordarono di placar prima l'ira celeste, domandando perdono delle lor colpe col mezzo di sacramental confessione. Procurarono con D. Giovanni Retano Areiveseovo di Messina, che, ragunato il Clero e tutti gli ordini saeri, una solonne processione per tutta la città si facesse; la quale accompagnando con molta riverenza essi e i Principi venturieri e tutti i capi dell'armata, tanta devozione in tutti universalmente commosse, che non vi restò uomo dal minimo al maggiore, che con esempio di vera fede e umiltà con la santa Eucaristia del pan del cielo paseiuto, non pigliasse devotamente il santissimo Giubileo dal Papa mandato; sperando da Dio ottenere per mezzo del valor loro, della giustissima causa la bramata vittoria. Essendo poi per quattro giorni continui una importuna tempesta di acqua di venti e di tuoni durata, ed ai quindici di Scttembre abbonacciato, vedendo D. Giovanni le navi difficilmente poter con lo galere navigare, spedì D. Cesare d'Avalos, di cui erano a carico le navi, perchè con esse si mettesse in viaggio; e se dal vento favorito si vedesse, senza punto arrestarsi, arrivasse a dar fondo nel Golfo di Taranto, e quiudi, senza nuova commissione di quanto avesse a fare, non si partisse. Egli la mattina seguente da tutta l'armata seguito, nello spuntar del giorno, dal medesimo porto levossi. Quivi alla bocca di esso, in un pieciol brigantino postosi il Nunzio, e contando ad nna ad una dnecentonove galere, sei galeazze e settanta fregate, andò di mano in mano con la pontificia autorità benedicendole tutte, secondochè dal porto usciva ciascuna; e così perfettamente compito l'officio suo, velocemente alla volta di Roma inviossi, per dar al Papa quanto prima la nuova desiderata di quella partenza.

L'armata alla Fossa di San Giovanni nella costa di Calabria assai per tempo ginngendo, per dar commodità alle navi che agiatamente fuori a pigliare il vento s'allargassero, vi diede fondo. E posto in terra una tenda incontro alla poppe della Reale, una solonen Messa dello Spirito Santo

cantossi; e con ogni santa imprecazione, chiamando Iddio, la gloriosa Vergine e tutti i Santi in aiuto, si fece una salva di quanta artiglieria e di quanta archibugeria v'aveva. Le genti che nell'armata erano assolilate, fra Italiani, Spagnuoli e Tedeschi arrivavano al numero di trentaeinque migliaia, e i venturieri di due mila e einquecento. Quanto agli Italiani, perciocchè parte di essi erano al soldo del Papa, parte del Re e parte de Veneziani, di quelli del Papa era Generale Onorato Gaetano; di quelli del Re, il Conte Santafiore, e sotto di lui Colonnelli Paolo Sforza suo fratello, il Conte di Sarno e Sigismondo Gonzaga; di quelli de' Veneziani non cra alcun determinate Generale sopra l'armata, essendo Sforza Pallavicino per eagione di grave infermità rimastosi in terra; ma v'erano ben Colonnelli Prospero Colonna, Don Gaspare Toraldo, il quale per le genti ultimamente assoldate in Sicilia e in Calabria era stato sostituito da lui , e Pompeo Giustini detto da Castello. Dei Tedeschi erano Colonnelli il Conte Alberico di Lodrone e il Conte Vinciguerra da Areo. E degli Spagnuoli v'aveva quattro Maestri di campo al modo loro, elie al nostro sono par Colonnelli. Del terzo di Napoli Don Pietro di Padiglia; del terzo di Sicilia, Don Pietro Enriques; del terzo di Sardegna Don Michel de Moneada; e d'altri due mila fanti Don Lopez di Figueroa, Dalla Fossa di S. Giovanni primo il Doria con la sua squadra su l'alba ai diciassette levossi. e poco di poi levata la Reale con tutta l'armata, tutte le navi, assai larghe in mare però, sopra al capo delle armi si viddero. Navigossi quel giorno quietissimamente, e la sera al eapo di Spartivento il Doria prima di tutti diè fondo, e due miglia appresso fece il simile la Reale, poco lungi da quella il Barbarigo e il Marchese di Santa Croce; dopo di lui eiascuno con la sua squadra si fermarono, essendo prima di tutti il Cardona con la sua, come vanguardia, posatosi. Quivi riposatosi alquanto, non essendo aneora più tardi elle ventidue ore, desiderosi di fare il viaggio con ogni prestezza, di levarsi di nuovo tentossi, ma imburrascatosi il tempo, non molto stette a farli risolvere di ritor-

nare a dar fondo ciascuno nei medesimi laoghi. Essendo poi la notte abbonacciato, un ora dopo la prima guardia tutta l'armata di nuovo levossi : e navigando tutto il restante della notte a remi e vela, allo spuntar dell'alba sopra a Pace trovossi, di modo che così continuando la sera dei diciotto, più di trenta miglia lontani da terra, il capo Squillo passossi, e il giorno de' diciannove assai a buon ora al capo delle Colonne si venne. Perciocchè essendosi messo il vento a segno di greco assai ben gagliardo, per forza convenne d'accostarsi alla terra. E avendo il Doria dato fondo al capo di mezzo, la Reale più addietro posatasi, seco tutta l'armata, che assai addictro seguiva, fermossi. Ma quando la mattina dei venti per seguire il viaggio levossi, tanto gagliardo il vento da tramontana si pose, che al medesimo capo delle Colonne convenne tornare. Ma scoprendosi su le quattordici ore venti galere, da venti o trenta miglia nel mare lontane, e sospettandosi che fosse Ucciall Re d'Algieri, il quale s'intendeva dall'armata star separato, dato all'arme e ogni cosa provvista, con trentacinque galere si levò Don Giovanni alla volta loro; ma poco andò innanzi, che certificatosi, quelle galere esser de'nostri, che a rimurchio le galeazze conducevano, e addietro tornato, alla cala delle Castella fermossi. Dove essendo per ordine di Don Giovanni cinquecento fanti delle battaglie di Calabria venuti, s'imbarcarono. Arrivovvi poco dipoi un brigantino armato che veniva da Corfu, con nuova che l'armata nemica s'era ritirata alla Prevesa, di dove non si sarebbe partita prima che dal Gran Signore nuova commissione le venisse di quanto aveva da fare ; poiche di quanto sino a quell'ora avevan fatto i Baseià l'avevano mandato ad informare. Ciò fu'eagione che il General Veniero co'suoi Provveditori, ottenuto di ragunare il Consiglio, con grandissima istanza domandassero, che si facesse decreto che senza toccar Corfù, a dirittura alla Prevesa si tirasse con tutta l'armata, prima che la nemica se ne partisse, acciocchè di combattere non avesse sfuggito. Parve questa proposta sì poco ragionevole a tutti, che lo stesso Mare'Autonio, dal quale principalmente erano

favoriti, lor contradisse liberamente. Perciocchè poca prudenza stato sarebbe, andando per combattere determinati, di lasciar di levare seimila buoni soldati, che in Corfù avevano detto i Veneziani ehe avevano; e troppo male parso sarcbbe, ove una sì grande armata s'avesse a condurre al paragone dell'inimica, alla fierezza de'gagliardissimi venti commetterla, i quali nè anche di uscir da quella cala concedevano; sapendosi bene, fra tanto numero di galere esserne molte non ugualmente atte alla navigazione e nlla vela, nè potersi con corso tanto espedito insieme cordurvi le galeazze che a forza di rimburchio si trascinavano. Ben chiaro quindi si conosceva, che con molto disavvantaggio s'andavano a trovar i nemici; i quali se di tal venuta fossero stati avvisati, con ordinata battaglia, e con ogni buona provvisione avriano potuto rompere il nostro disordine. Così risoluto in tutti i modi d'andare a Corfu, mentre dal vento soverchio di navigare sono impediti, cosa mirabile e prodigiosa in quella cala la notte seguente sopra l'armata si vidde. Era il Ciclo molto sereno, e da gagliarda tramontana d'ogni nube nurgato, ed ecco nel mezzo di esso nell'aere una fiamma di fuoco si grande e sì chiara comparve, che in forma d'una colonna ch'ardesse, per lungo spazio fu da tutti con maraviglin vednta. Che prodigi, o Dio, che evidenti segni son questi della celeste protezione di questo popolo fedele! Chi fia, che leggendo quello che poco appresso felicemente successe, non conosca e confessi, che, come già il popolo diletto d'Israello, così l'armata cristiana Iddio nella colonna di fuoco precedesse? E perchè non fia lecito di dire, che quell'ardore che tanto splendeva, da quella stessa gran Colonna venisse, la quale avendo con l'altezza della sua prudenza congiunta la santissima Lega, con la fortezza del suo consiglio la sostentava, e con l'ardore che aveva del pubblico bene innanzi a tutti, come celeste lampada riluceva? Ma sia come si voglia, non poteva un fatto sì grande al mondo avvenire, che da molti segni maravigliosi prevenuto uon fosse. Quest'anno stesso in Ferrara, nobilissima parte d'Italia, fece Iddio sì fattamente scuoter la terra per le maraviglie che dovevano uscir dell'Italia, che con orribil terremoto, iu molte parti rovinando la bella eittà, con una parte del muro che con maestrevole fortificazione la cinge, il proprio Duca e sua moglie spaventati, con tutto il popolo insieme, non trovando più iu essa luogo sicuro, per einquanta giorni continui furono astretti di stare alla eampagna sotto allo tende. Caddero dal ciclo in diversi luoghi notabili e prinoipali molte saette, e particolarmente in Roma la punta del eampanile di S. Pietro da una di esse fu rovinata; e in Fiorenza da un'altra la gran cupola della Chiesa di Santa Maria del Fiore su percossa ed aperta. Ma in Costantinopoli sull'ora di mezzo giorno un prodigio di molta importanza da tutti chiaramente si vide. Pereioechè nella cima della gran Chiesa di Santa Sofia, che oggi è la principal moschea che abbiano i Tarchi, apparvero tre eroci di fuoco lucidissime, la quali appunto sopra alla luna, insegna del Gran Signore, si posarono sì lungamente, che sparsaue la fama, non poca speranza di futuro bene addusse alle afflizioni del popolo eristiano.

Ma ritornando all'armata, mentre da gagliardissimi venti di tramontana alla cala predetta si riteneva, e fra tanto nuova certa dell'armata nemica non si sentiva, se non che dopo che fu detto ch' ella era alla Prevesa, con più verità ehe intorno al Zante e alla Cefalonia fosse ita si diceva; fu dai Generali provvisto di rimandar di nuovo il medesimo Gil d'Audrada con quattro buone galere, perchè fino alla Prevesa e dove più veramente fosse l'armata arrivasse, e molto bene informato del tutto, prestamente ne ritornasse. Costui ai veatuno partissi, e facendo D. Giovanni lo sforzo cho poteva magggiore per partirsi, anch'egli eon l'armata dai medesimi venti di greco o tramontana troppo gagliardi fu ritenuto; e la Capitana di Malta ehe s'era levata, tocco lo scoglio detto Cavore con qualche suo danno, ebbe bisogno di tutto quel giorno per raeconeiarsi; ed anche tutto il medesimo giorno ehe rimaneva, in condurre a rimburchio le galeazze nella medesima cala si travagliò. Quindi furono anche da Don Giovanni e dal Veniero il Marchese di

Santa Croce e il Provveditor Canale con quaranta galere. l'uno a Taranto e l'altro a Gallipoli mandati; perchè mille Spaguuoli dei presidt del Regno di Napoli e le battaglie di Puglia, le quali conduceva Tiberio Brancaccio, e le fanterie Italiane, per ordine de Veneziani venute a quelle marine, espeditamente a Corfu conducessero. E fu parimente una fregata ad avvisar le navi mandate, che nel medesimo porto di Corfu con ogni prestezza si trasferissero. La notte seguente, tornati i venti a segno di ponente maestro, e il mare abbonacciato, l'armata levossi, e la mattina dei ventitre eirca quaranta miglia in mare sopra a Rocca Imperiale trovossi; di modo che la sera del medesimo giorno con venti di mezzodì e libeccio fu sopra a capo Santalleria, e la mattina dei ventiquattro, mentre dirottamente pioveva lampoggiava e tuonava, scoprendosi l'isole del Fanò, Merlare e Corfu, arrivò una fregata dal Zante, con nuova che l'armata nemica, avendo futto gran danni in quell'isola, combatteva quella città. Alle ventidue ore poi arrivati al Fano. a ridossi de seirocchi si diede fondo. E poste due galere di guardia fuori verso levante, ivi la notte si stette. E ai venticinque regnando venti di mezzodi e di libeccio, per molta forza che facesse l'armata per seguitare il viaggio, non potè partirsi; pur levatasi al fine, ancor quella sera a due ore di notte incontro a Santa Maria di Casopo andò a dar fondo. Questo medesimo giorno Gil d'Andrada non avendo per li tempi contrari passato Corfit, e inteso ivi che l'armata nemica era passata verso levante, ai Generali tornossi. Ai ventisei circa alle ventun'ore si giunse a Corfu , dove tanta fu l'allegrezza che si fece nell'entrar di quel porto, ehe non rimase in Corfu pezzo alcuno di artiglieria che non fosse sparato; di modo che non fu uomo alcuno sull'armata, ehe di sì gran quantità d'artiglieria non si stupissse. Le accoglienze e gli onori fatti quivi da'Veneziani a Don Giovanni, a Marc' Antonio e agli altri ministri dell'armata furono grandi, le dimostrazioni della confidenza in tutto grandissime. Ed essendo ai ventisette ritornati il Marchese di Santa Croce e il Canaletto con quelle genti, elle non furono molte però, giudicandosi che l'armata nemica dovesse dal Zante andarsene verso levante, fu Gil d'Andrada fatto partire all'officio impostogli. E di nuovo adunato il Consiglio, vi ebbe molti discorsi cirea diverse imprese ehe intorno a Corfu, mentre altra puova certa dell'armata s'avesse, con brevità e con sicurezza di buon successo far si potessero. Fu trattato di Margariti, di Castelnuovo fu disputato, e la Velona e altri luoghi nel golfo di Venezia furono considerati. Ma ributtata ogni altra proposta da chi ardeva di trovar l'armata nemica, fu risoluto d'andar con ogni prestezza alla volta del Zante, di dove quando l'armata partita si fosse, si saria poi risoluto o d'assalir Negroponte, o di fare l'impresa di Santa Maura o della Prevesa, o qual altra più utile, commoda e onorevole si giudicasse. A questo effetto adunque fu deliberato d'imbarcate sei pezzi di cannoni da batteria grossi, con ruote e casse da rispetto, polvere abbastanza, e seimila palle, per servirsene bisognando in terra a muraglie e simili eose; ed imbarcare anche le genti che erano a Corfu sotto Paolo Orsino, che, come più vecchio Colonuello, in vece di Generale comandava a tutta la fanteria de Veneziani, e sotto i Colonnelli Camillo di Corregio e Filippo Ronconi, lasciando in guardia e governo di quel luogo Giovanni Antonio Acquaviva, medesimamente Colonnello di duemila fanti, Era carico di Gabrio Serbelloni di caricar l'artiglieria e quanto bisognava per essa, e per tutto il giorno ventotto fu imbarcata; come furono anche imbarcati i detti Colonnelli eon le loro genti. Ma v'ebbe in questo fatto qualche disturbo e mola sodisfazione per il Correggio. Poichè avendolo il Bailo e Provveditor di Corfà provato nei bisogni di quell'isola, quando vi fu l'armata nemica, sebbeu egli con espressa condizione d'andare a suo tempo con l'armata fosse andato a servire a Corfu, volevano nondimeno ad ogni modo ch' egli restasse del luogo Governatore. Il che determinato egli di non voler fare, fu eagione che affatto lasciasse il servizio della Signoria, e come venturiero nell'armata s'imbarcasse. Quel Baffo rinnegato, che fu preso quando vi venue l'armata, interrogato un tratto,

mentre io v'era presente, sopra la quantità, qualità, disegni dell'armata turchesca, diceva, quanto al numero de' vascelli, che arrivava fino a trecento vele; quanto alla qualità, che centosessanta erano buone galere, e il resto tutte fuste e brigantini di privati corsari; ma che si trovavano tutte malissimo armate, essendovi morta gran quantità di genti, non meno da remo che da combattere. Che il maggior nervo che avessero di soldati era di quattromila e cinquecento Giannizzeri. Quanto a quello che fosse per fare, che non poteva egli eredere, ch'ella fosse mai per risolversi di combattere con la cristiana, essendo bene informata della qualità e quantità de vascelli di essa, e del modo con che andava provvista; ma che vedeva più presto che dalla Prevesa, dove partendo da Corfu aveva determinato d'andare, se ne anderebbe a Costantinopoli, tostochè dal Gran Signore, al quale avevano per questo mandato, ne avesse licenza. Poichè assai si poteva trovar contenta d'avere abbruciato e danneggiato tanti luoghi de Cristiani, senza aver mai trovato contrasto. Espedito poi quanto in Corfù si aveva da fare, avendo D. Giovanni risoluto di partire, su le ventun'ora si levò il Doria con la sua squadra, e poco dipoi con la sua lo seguì la Reale, e alla Molina nella istess'isola, cinque o sei miglia lontano dalla città si diè fondo. Ivi arrivò la sera una fregata dalla Cefalonia, da Gil d' Andrada mandata a dar nuova che l'armata nemica era a Lepanto, e che il Venerdì, che fu ai ventitre di Settembre, per quanto gli dicevano gl'isolani, erano passate sessanta galere, che in diverse squadre andavano alla volta di levante rimburchiando due navi; e che si andavano immaginando che fosse Uccialì, che portando con quelle navi la preda al suo Signore, andasse per aver commissione di quanto gli fosse piaciuto che facesse l'armata. Stettero duuque D. Giovanni e il Doria con le loro squadre il giorno seguente alla Molina; di dove verso la sera, vedendo ehe le galeazze e il resto dell'armata da Corfu speditosi venivano, se ne andarono di compagnia tutte a dar fondo nella costa dell' Albania, nel porto delle Gomenizze, che dagli antichi fu detto Pelode, il quale d'ogni grossissima armata capace è sicurissimo da ogui motivo di mare. Quivi il primo giorno d'Ottobre ritornò Gil d'Andrada, e confermando quello che coa la fregata aveva avvisato, disse, che certificatosi al Zante l'armata nemica essere nel golfo di Lepanto, e non potendo egli entrar colà per la guardia de castelli che sono alla bocca di esso, non aveva potuto più lungamente trattenersi alla posta, dove per notare gli andamenti de' nemici si era messo; poiche, conosceudo datle guardie che audavano attorno, d'essere stato scoperto, si vedeva in pericolo manifesto di perdersi. Che delle sessanta galere che eran passate, i giudiel che si facevano colà erano diversi; dicendo alcuni, che con esse Uccialì per le eagioni dette ne andava in Levante; ed altri che in Barbaria a Tunisi portava vettovaglie, per rimediare alla penuria che colà se ne aveva, con l'abbondanza che ne dava il Peloponneso.

Non potè per quel giorno, per essere il tempo cattivo, e il vento da scirocco gagliardo, di la partirsi l'armata, Dal medesimo impedimento ritenuta il giorno seguente, volle Don Giovanni vedere in arme tutte le galere che in armata si trovavano. Sicehè essendosi tutte impavesate ed allestite, eome quando combatter dovessero, di tutta l'armata si fece generalissima mostra. E andando D. Giovanni stesso in alcane galere principali a rassegnare i soldati, maudò per fare il medesimo nelle altre il Commendatore maggiore e Giovanni Andrea Doria. Questi quando di visitar le galere Veneziane eredette, non fu da' Capitani di esse nè accettato nè lasciato entrare in alcuna di esse; di che forse fu colpa l'antica inimicizia tra le nazioni Genovese e Veneziana, che ancora uelle memorie odiosamente si nutrisce. Pereiocehè andatovi dipoi il Commendatore, quietamente da esso si lasciarono visitare e rassegnare. Quivi, secondo quello che dell'armata riferiva l'Andrada, fu dal Consiglio determinato d'andare a dirittura a Lepanto. Ma perchè l'entrare in quel golfo era impossibile, assicurandonelo due castelli che nella angusta bocca di esso molto forti s'oppongono; e perchè l'armata nemica si teneva per certo, che, mancaudogli le sessanta galere, che con l'Ucciali se n'eran partite, avrebbe faggito il combattere, fa risoluto di presentar la battaglia, e con tiri di cannonate e con ogni modo possibilo provocar gl'inimici ad uscire. Il che, quantunque succeduto non fosse il combattere, avrebbe per lo meno fatto conoscere l'ardire e la risoluta bravura, la quale nelle cose future avrebbe partorito riputazione alle forze de Cristiani. Ma nacque ivi un disordine di tanta importanza, che se dalla bontà di Dio con la prudenza di Marc' Antonio non fosse stato rimediato, non solo non si poteva sperar più profittevole impresa, ma con grandissimo danno e vergogna e forse ruina totale del Cristianesimo tutta l'armata in più parti divisa, tra sè stessa combattendo, si saria annichilita o sconfitta. E questo fu, che essendo sopra una galera Veneziana, tra le genti che D. Giovanni vi aveva mandate, un Capitan Muzio da Cortona della famiglia degli Alticozt, con una parte della sua compagnia sotto il Colonnellato di Paolo Sforza, venno costui a rumore e alle armi con qualche gente della galera. Di che querelatisi essi al General Veniero, ed avendo egli mandato alcuni compagui di stendardo (chè così chiamano i Veneziani i loro agozini) perchè lu pigliassero, fcce esso Capitano gagliarda resistenza con l'armi, perchè aveva inteso quel Generale esser tanto severo, che per una parola di poco rispetto, aveva poco prima fatto impiccare un soldato. Nè bastando un'altra galera dal Generale mandatavi, a fare che si rendesse prigione, alla fine con la sua Capitana lo stesso Veniero v'andò in persona. Ed essendo il Capitano d'archibugiata ferito, così mezzo morto fu preso e subito senz'altro processo, senza che Don Giovanni cosa alcuna n'intendesse, all'antenna della galera impiccato, insieme con un suo caporale e due soldati (17). Di che querelatosi Paolo Sforza a D. Giovanni, e pretendendo quosti che a se solo l'amministrazione della giustizia e delle cose dell'armata s'appartenesse, incitato da alcuni che dicevano essergli stato portato poco rispetto, di tanto sdegno contra il Veniero s'neceso, che avendo risoluto di volere in ogni modo farne risentimento, si vide quel giorno nu chia-

ro preparamento d'aversi a combattere tra sè stessa l'armata. Perciocche ristrettesi tutto insieme le galere Veneziane e le galcazzo, con li cannoni alle prue, con le rambate calate, stavano con l'armi in mano aspettando che D. Giovanni le assalisse con la forza. Quando, non volendo Iddio mandare al pepele suo tauto flagello, mosse opportunamente il Colonna, il quale avendo da parte le sue galere poste in sicuro, con ordine che per cosa che succedesso, scuza suo mandato, non si muovessero, andò con molta prestezza a trovar D. Giovanni. E (come quello che con diligentissima cura tutto era intento a levar le sospizioni, a concordar le discordie, a conciliar le benevolenze tra que' due Generali ) a tanti benefici egregiamento fatti alla cristiana Repubblica, questo gran testimonio di valore e di prudenza incomparabile aggiunse, che quel fuoco, il quale dall'altrui precipitosa temerità o da natural malignità nel gentil cuore di D. Giovanni con tanto pericolo s'era acceso, con la sua lenità, con la forza delle ragioni, con l'autorità che aveva appresso a anel buon Principe, fu sopito, Perciocchè con gravi ammo-. nizioni, con saggi consigli, con espressi protesti e con efticacissimi prieghi nessuna cosa lasciò, che per sedar l'animo perturbato non vi adoprasse. Ammonivalo, che non per causa leggiera gli apparati sì grandi di tre potentissimi Principi al suo imperio commessi vani render doveva; non la speranza di tutta la Cristianità in lui riposta frustrare; non la gloria d'una incomparabil vittoria che lo aspettava spregiare; e così giocondo spettacolo agli occhi de Turchi vicinissimi appresentare, come sarebbe se le armate cristiane insieme combattendo, nelle lor mani senza fatica venissero. Consigliavalo non dovere i gran Principi a sì gran cosè preposti leggermente e scuza molta considerazione eseguire gli affetti dell'animo, che con la frettolosa escenzione a grave precipizio facilmente conducono; e che le ferite al miscro corpo della Repubblica cristiana dalla altrai ignoranza fatte, non dalla sua fierezza inacerbire, mu dalla prudenza linire e del maturo consiglio medicar si dovevano. Mostravagli non avere il fatto del Veniero in se tanto di male

quanto i maligni e gl'invidiosi della gloria sua gli avevano persuaso. Pereiocchè sebben egli quel fatto non approvava, non era però dal General veneziano da pigliarsi ad ingiuria, come se da qualsivoglia altr'uomo proceduto si fosse; poichè essendo tutto il corpo dell'armata a lui come a capo commesso, ogni eccesso che dai membri si faccia ad esso si riferisce; e perciò avendo un tale eccesso punito, ba egli l'ingiuria del suo capo vendicato. Protestavagli, uon tauto i Priucipi cristiani aver le forze all'ardire, quanto alla prudenza e al consiglio di lui sottoposte; le quali se precipitosamente ad abusare s'induce, si farà reo di tutto il pubblico dauno. Pregavalo che vinecado l'animo irato, ogni sua passione al ben pubblico, alla fama e alla gloria, che di lui resterà, per essersi saggiamente governato volesse donare. Con l'efficaci parole e coi saggi ricordi del Colonna commosso Don Giovanni, non pur di soprassedere a quella sua subita risoluzione s'indusse, ma arrossissi di avergli data occasione di venir seco ad umili supplicazioni; perciocchè nelle ultime affettuose parole per abbracciargli le ginocchia se gli era inchinato. Sicchè solo si contentò di ordinare che il Venioro non s'impacciasse per lo avanti di trattar seco più cosa alcuna: ma che in sua vece il Provveditor Barbarigo, che per l'acconcia maniera che aveva nel negoziare generalmento era amato da tutti, nei consigli intervenisse. Egli intanto ad eseguire quanto nelli passati consigli determinato s'era si diede. Nè volle Mare' Antonio in tutta quella notte lasciarlo, ( perchè il caso più verso la sera era seguito ) finchè di partirsi da quel porto per andare a Lepanto non lo vide ben risoluto.

Ma prima che da quel porto partisse, cosa v'avrenne che molto feco ai Turchi bramare di venire con i Cristiani a determinata hattaglia. Pereiocelò mandandosi in turra schiere di archibugieri per iscorta degli schiavi, che si mandavano a far acqua, alcuni di essi shandatisi ovolonterosi di trovare qualche foraggio dalla truppa allontanatisi, con alcuni Alhanesi a cavallo convennero a searamucciare; e avutane la peggio, pigliando la larga, aleuni di cessi che di nazione erano Spagnuoli, vi rimaser prigioni. Costoro condotti a Lepanto dove l'armata nemica sedeva, interrogati con diligenza della quantità della nostra armata, per molto che sonra tal deposizione fossero tormentati, non seppero mai dir altro, se non che dell'armata cristiana mancavano quaranta galere, le quali con Canaletto s'erano partite. Soggiunsero che credevano che fosser ite alla volta del golfo di Venezia a prender soldati; che le galeazze e le navi medesimamente maneavano, sebben altra cagione render non ne sapevano, se non che impedite dal tempo, non avesser potuto seguire. E credevano veramente essi che così stesse la cosa; perchè le galere avendo veduto partire, non le videro poi quando furon tornate: e le galeazze navigando sempre lontane dalle squadre delle galere per valersi del vento, essi che altro non ne sapevano, non potevano dirne altra cosa. Però ne'detti separati ritrovati conformi, furon cagione di dar animo a' Turchi di procurar di combattere, mentre la postra armata tanto diminuita delle sue forze intendevano.

Ai tre di Ottobre, col nome di Dio, tutta l'armata, con la risoluzione predetta, dalle Gomenizze partissi, ed essendosi in mare allargata, tutta in ordinata battaglia si pose; e scrvando ogni squadra o ogni galera il suo luogo, cosa che ancora per viaggio non s'era fatta, lasciò diligentemente considerare quanto tutta la fronte di casa si stendesse; quanto spazio ciascuna squadra oceupasse; quanto i corne di fuori nell'alto mare allargar si dovesse, per dare alle altre squadre luogo opportuno, che troppo in terra non si stringessero; e finalmente in che modo ciascuna il suo officio ordinatamente facesse, acciocche dal caso improvvise assalite, tra loro non s'intricassero. Con la quale ordinanza che fu di molto gusto a vedere, fino all'isola del Paxo, che fu detta Ericusa, si giunse. Ove arrivando una barca di Greci, che da levante veniva, e di nuovo la partenza d'Uccial) con sessanta galero dall'armata turchesca affermando, tutta la notte seguente a secco navigossi. Ma essendo i venti a segno di ponente e maestro troppo gagliardi , e con una sorda maretta facendosi poco cammino , il

giorno seguente, che fu la festa di S. Francesco, nel canale, che la maggior Cefalonia dalla minore divide, fermossi; e quivi la nuova certa s'intose che ai diciotto d'Agosto Mustafa in Cipro aveva preso Famagosta. Cho eransi i difensori, dopo esser restati in pochissimo numero, per estreuna necessità di fame resi a patti; ma che i Turchi non servando la data fede, con crudelissimi modi il Governator Baglioni avevano ucciso, il Luogotenente Bragadino scorticato, e tutti i soldati fatti schiavi. Quanto facesse costui nella espugnazione di questa tanto importante città, sebben colà a quel tempo non mi trovai, non mancherò di scriver con diligenza, secondo la vera relazione che il Conte Nerstore Martinengo, che al tutto fu presente e nel fine vi rimnse prigione, dipoi al suo ritorno ne diede al Senato di Venezia. Ma trovandomi ora tanto vicino a scrivere la saprema o sempre memoranda vittoria dell'armata cristiana contra a quella de' Turchi, o nou potendo aver pazienza di farvi in mezzo una si lunga parentesi, con buona grazia dei lettori ho risoluto di trattarlo da parte. Dico che attristò questa nuova tanto gli animi d'ogni criatiano soldato, quanto si può giudicare dalla perdita totale d'un tanto Reame come è Cipro, nel quale dopo a Famagosta nessuna altra fortezza rimaneva, che por una minima difesa fare avesse potuto. Maggiormente era anche il dispiacere accresciuto dalla morte del valoroso Astorre Baglioni, dapoi al quale pochi soldati di tauta esperienza alla nazione italiana restavano. Fu nondimeno quel santo giorno ultimamente dal Consiglio confermata la già presa deliberazione, c con tanto ardire e bravura, che mentre si temeva, che gl'inimici per le cagioni predette non avesser voluto combattere, tanto quelli cho dicevan da vero, quanto quelli che lo fingevano, ogni uno se n'attristava. Ma non potendo la nostra armata il giorno seguente uscire dal dotto capale, come desiderava, per essere i venti da levante e scirocco gagliardi, nel porto di Val d'Alessandria si ritenne. Dove essendo Caracoggia con due galere mandato a riconoscerla, ed essendo da nostri scoperto, sebben la maggior parte di essa d'appresso conto.

non potendo però tutta intieramente scoprirla, ch'ella fosse assai minore di quello che era in effetto feco relazione. Ed essendo i Bascia co' lor consiglieri e tutti i capi dell'armata in Lepanto ragunati, per consultare la deliberazione, che contra l'armata cristiana in quel punto dovevano fare, poichè tanto vicina se la sentivano; udita la relazione di Caracoggia, e stando tuttavia nella informazione che dai soldati presi alle Gomenizze avevano avuta, diedero a tutti i capi d'essa loro armata ampia licenza, che ciascheduno sopra tal fatto liberamente il suo parere dicesse; il che fu engione che molte controversie tra di loro s'udissero. Perchè sebbene i più erano desiderosissimi, non dico di combattere, ma di pigliar l'armata cristiana, la quale già tenevano per guadagnata, v'erano nondimeno alcuni, che maturamente discorrendo, il vincerla facilmente non tenevano per cosa leggiera. Eransi già sopra di ciò molti dispareri sentiti ; quando l'ardito e valoroso Hassan Bascià figlinolo di Ariadeno Barbarossa, presa licenza di favellare, così prontamente espresse il suo concetto:

« Benche fino ad ora più valorosi ed esperti guerrieri, » felicissimi schiavi della maestà dell'Altissimo Signore no-» stro, abbiano prudentemente discorso alla presenza di voi, » Signori sopra tutti i potenti amati e altamente onorati da » Sua Gloriosa Eccelsitudino, sopra tutti i casi che ragio-» nevolmente a questa potentissima armata, tremenda, vit-» toriosa ed invincibile avveuiro potessero; ed abbiano evi-» dentemente dimostrato l'augumento della gioria e della fe-» licità, che col mezzo di essa alla suprema Sua Maesta » acquistar si potrebbe; veggo io nondimeno non so che di » ambiguita e di irresoluzione negli animi di alcuni di voi, » circa al deliberaro di andare a pigliare questa armata ne-» mica. La quale indubitatamente vien ora per far pruova, » se col distender per questi mari una confusa moltitudine » di mal governati vascelli, e con minaccevoli modi, potes-» se da lontano ne valorosi cuori di voi, supremi e invitti » Governatori, contra il vostro costume, far nascer timore » non mai conosciuto da voi, gindicando i vostri formida» bili petti dalla pusillanimità e vilta sua ordinaria. Ho preso » perciò ardire di far anch'io palese a voi, Signori Gene-» rali e prudentissimi Consiglieri, che immediatamente la » gloria e l'altezza del nostro detto Signore rappresentate, » quanto l'animo mio fedelissimo instrutto e persuaso da ben » fondate ragioni mi detta : supplicandovi umilmento che le » mie parole, quali elle si siano, con lo stesso affetto che » da me saranno pronunziate, vogliate considerare. Dico » adunque che queste genti cristiane, le quali con questa » loro infelice armata si sforzano di farci spavento sono della » medesima qualità e con lo stesso modo ragunate, come » furono già trent'anni fa, quando dal padre mio Ariadeno, » di cui avete conosciuto il valore, scuza alcuna sorte di » contrasto furono fugate, rotte e fatte prigioni in questi » medesimi mari, o iu questi stessi contorni. Poichè solo » col mostrar loro gli sproni dello nostre galere, confusi » e spaventati dai forti gridi e impeto valoroso de'nostri » soldati, si posero in fuga, lasciando a noi perpetuo te-» stimonio della viltà delle lor pusillanime nazioni, che dal » nostro nome solo impaurite si fuggono. Sono queste genti » tra sè stesse odiose e senza alcuna sorte d'amore; anzi » l'uno all'altro inimici e del tutto contrari, per esser di-» suniti e a diversi Principi soggetti. Laonde non hanno » nè obbedienza nè modo alcuno di regolata milizia, che » pur sappiamo esser la fortezza insuperabile degli eserciti » e delle armate. Sono uomini molli ed effeminati, ricchi » solo di magnifici vestimenti, carichi di delizie e di squi-» site vivande. Sono inesperti e non usi al combattere, sono » poco o niente atti alle fazioni di mare, sono soprattutto » arroganti e insolenti, non sapendo nell'ira loro far con » altro vendetta, che col bestemmiare il nome di Dio. Le » galere poi o vascelli della loro armata sono di diversi Si-» gnori , con molto stento congregate e malamente unite » per iattanza solamente e per vana ostentazione di forze » apparenti e non vere, e non sono qui per combattere, » essendo molto vecchia l'usanza loro di fuggir sempre dalle » voci, non che dalle facce e dalle armi nostre vittoriose.

» Siamo noi all'incontro tra di noi tutti concordi e uniti, » alla obbedienza di voi, eccelsi Governatori potentissimi, » per servizio d'un solo Signor nostro potentissimo, che sem-» pre fu e sarà sempre vittorioso. Siamo alle fatiche e alle » battaglie usati ; siamo delle galere pratichi ed esperti ; » siamo qui solo per valorosamente combattere, sicuri di » riportare al nostro sapremo Signore la desiderata vittoria. » Non sappiamo che cosa sia crapula, non conosciamo de-» licatezze; non parliamo bestemmie. Conoscete adunque, » Signori, la grandezza dell'occasione, conoscete il vantag-» gio. Ma, dato anche che con genti di valore, d'esperien-» za, d'unioue, e d'ogni qualità eguali a noi avessimo da » combattere, non abbiamo noi in armata dugento ottanta » vascelli, tra i quali sono dugento galere e cinquanta » galeotte armate convenientissimamente? Se a queste vit-» toriose forze, per maggior sieurezza nostra e per maggior » terrore de'nostri nemici, aggiungerete voi, Signori, il » compartire in esse i quattordicimila combattenti, per vo-» stro comandamento ultimamente ridotti a queste marine, » e similmente i levantiui, che sono su le nostre fuste pic-» cole, chi dubita non sieno da noi presi, dissipati e scon-» fitti, quanto prima gli avremo veduti? Massime non aven-» do essi più di centocinquanta galere da combattere, co-» me l'esperto nostro Caracoggia ne ha certificati; non aven-» do l'orgoglio delle galeazze, con le quali da Sicilia si » sono partiti; ed essendo già fuor di speranza di poter » più delle loto navi servirsi senza lunghezza di tempo, » poichè da contrart venti sospinte, sono state costrette a » tener da loro troppo diverso viaggio, come da più lin-» gue, che della loro armata abbiamo prese, conformemente » siamo stati fatti sicuri. Aggiungasi a questo, che risol-» vendo così voi, beati Signori, troverete i nostri nemici » in Val d'Alessandria, alle lor solite delizie e alla crappla » dediti, attendendo piuttosto a ristorarsi e ammorbidirsi » con li piacevoli spassi della terra, che ad alcun valoroso » esercizio di guerra; parendo loro di aver fatto troppo » miracoloso progresso, con l'essersi scuza contrasto tanto

» avanti condotti. Ove tosto che inopinatamente ci vedran-» no, e che le voci del nostro conosciuto valore udiranno. » cercando di salvarsi col fuggire in terra, come coloro che » ne' propri lidi si troveranno, piuttosto che di difendersi » col ricorrere all'armi, con poco contrasto e senza pericolo » alcuno nelle nostre mani prigioni verranno, non avendo » grazia di salvare pur un solo vascello. Nè gioverà lor » punto l'opulenza, non i ricchi vestiti, non le diverse vi-» vande ; le quali cose tutte meritata preda de'nostri va-» lorosi è trionfatori soldati saranno. Ecco che il numero mag-» giore delle nostre galere, l'avvantaggio degli armamenti, » l'esperimentato valore de nostri soldati e l'opportunità » d'una tanta e sì facile occasione, mi dà certa speranza, » che voi, saggi e prudentissimi Consiglieri, non vi lasce-» rete uscir dalle mani una tanta vittoria, contra gente di » numero, di valore, di vascelli e di esperienza militare » molto a' nostri inferiori. Dovendosi massime in questo » punto eseguire l'ordine e comandamento di Sua Eccelsa » Macstà, la qual viva per tutti i futuri secoli gloriosa. » Essendo anche con tal deliberazione conformi all'offerta » di non tornare senza aver preso l'armata de' Cristiani , » che con giuramento faceste nelle mani di esso nostro Si-» gnore, quando, oltre a tanti onori, vi diede la dignità » del grado, nel quale oggi vi ritrovate, con l'imperio di » tanto felice e potentissima armata. A voi sta ora, Signori » Generali felici, poiche vi appresenta la fortuna occasione » da farvi con tanta felicità i più gloriosi guerrieri , che » mai sotto l'augusto Imperio Ottomano abbiano trionfato, » a voi sta di procurare, che la subita vostra deliberazione » sia di tanta vittoria esecutrice, prima che le quaranta ga-» lere dal Canaletto guidate, le quali sappiamo ora dall'ar-» mata nemica esser separate, a riunirsi con essa ritornino. » Perciocchè tanto sarcte voi di tal vittoria eternamente lo-» dati, quanto con la prudenza ed intelletto vostro, la fa-» cilità di essa avrete saputo procurarvi, col valervi oppor-» tunamente de' tempi e delle occasioni, le quali dalla for-» tuna per vostra esaltazione vi vengono appresentate. »

L'eloquenza di Hassan e la prontezza de modi, co' qualli esposa questa sua diccira, commosse talmente gli asimi de' molti principali, come lui volontezosi, che subito del merdesiano parece scopertamente dimostrandosi, diedero prentamente i lor voti in confermazione di tale opinione. Ma come che alcuni più vecchii, a' quali l'ardore del sangue giovanile non tanto predominava, meglio comiderassero, e con più mattero discorso fondatamente la ragione bilanciando, con più sani gindio bersagliassero il vero, se gli mostrarono senza intervallo di tempo apertamente contrart. Da che commosso Malemet Bel Sangieco di Negroponte, saldato vecchio e prudente, il quale coi più saggi contra l'opinione di Hassan sentiva, levatosi in piedi alla presenza de soui Generalii, con la segonte orazione fece lor nota l'intenziona sua:

« Non si paò dire, prudentissimi Signori, che i ricordi » e pareri di Hassan non sicno arditamente discorsi, e da » soldato coraggioso, obbediente all'invittissimo Signor nostro » Rc dei Re, dominator de' mari e delle terre, felice esc-» entore del volere infallibile di Dio, che viva e regni su-» premamente beato tutti gli anni futuri. Ma poiche così pia-» ce a voi, Signori Bassa Generali, che dalla cocelsa mano » di Sua Maesta riceveste l'imperio di questa vittoriosa ar-» mata, non posso nè anche restar di dire liberamente e con » ogni debita riverenza quanto nell'animo mio sinceramente » sento, circa questa tanto importante deliberazione, desi-» deroso che ad esso nostro Signore per voi, magnanimi ed » eccelsi Governatori, certa e sicura vittoria de' suoi nemici, » con allegro e felice trionfo, si riporti. E prima conside-» rando io l'orgoglio e l'ardire incredibile, col quale questi » arrabbiati e disperati Cristiani dall'anno passato in qua ci » sono andati continuamente cercando, non mi si fa per modo » alcuno verisimile ( sc qualche cosa posso in tanti anni del-» l'arte militare avere imparato ) che sieno tali costoro, quali » il valoroso Hassan pur ora ve li ha descritti. Poichè pri-» ma per li mari di Levante, fino nei lidi e porti nostri » della Caramania, con segni veraci di combattere ci hanno » cercati; e poi per questo effetto solo dall'isola di Sicilia » sonosi quest'anno partiti, seguendo tuttavia la nostra trac-» cia e le vestigie nostre ; fino a tanto che avendo ultima-» mente udito, che noi con tutta la nostra potentissima ar-» mata iu gnesto commodissimo porto ci siamo ridotti, assi-» curnti dalla fortezza di due castelli, che alla bocca di esso » inespugnabilmente s'oppongono, vengono ora più ardenti » che mai a ritrovarci determinatamente e di loro spontaneo » volere. Nè anche credo che sieno nel modo e con l'inten-» zione che si dice raunati, nè che sia il numero delle lor » galere sì poco, come l'esperto Caracoggia ne ha riferito. » Anzi pur voglio creder io, che un'armata, che cou questa » stagione e con questi tempi si parte dal più fertile e più » comodo paese che abbiano i Cristiani, cercando con tanta » avidità i nemici per questi mari fluttuosi, importuosi e » maligni, non meno che ben armata, ben munizionata ed » esperta possa venire. Ed essendo di questa condizione, » poco savia cosa saria il persuadersi, che ad altro effetto » venga, che per combattere; conoscendosi chiaramente e di » numero di buoni vascelli e di genti da combattere e d'ar-» tiglierie e d'ogni altra cosa necessaria a noi molto supc-» riore. Massime che tutti gli schiavi di essa armata che » abbiamo presi ci riferiscono di modo le cose, che non » possiamo altramente giudicare, se non che questi nostri » nemici, per far l'ultima prova delle forze loro, ad assalirci » ne vengono, sicuri di riportare in una giornata vittoria » tale, che nou pur dagl'istanti pericoli e danni gli scampi, » ma dell'universo mare, senz'altro contrasto, li faccia pa-» droni. Delle quali qualità di essa armata, potremo auche » esser sicuri, se pradentemente consideriamo, che nou aven-» do in questo tempo i Cristiani altro schermo nè altro ri-» paro o difesa, che nei Reami, stati e provincie loro gli » assicuri, che quest'armata, non l'esporrebbono scioccamente » ne così di leggieri ai puri casi della fortuna, per lo più » dominatrice degli eventi delle battaglie, se con ben con-» siderate e ben fondate ragioni la vittoria allo scampo loro » necessaria non si promettessero. Vicne adunque quest'ar-» mata pussente, forte, determinata, unita, atta uon pur a » resistere e contrastare alla nostra, ma a romperla, ma a » dissiparla, ma a pigliarla. E vorrete voi, sommi, vitto-» riosi e prudenti Signori, inconsideratamente e con troppo » volonteroso appetito esporre questo tanto importante e » tanto nobil propuguacolo, spleudore e gloria del nostro » supremo Signore, senza esser necessitati, contra gente ar-» rabbiata per li molti danni e oltraggi, che da noi ha lunga-» mente ricevuti, necessitata al combattere per fuggir gl'immi-» neuti pericoli, disperata d'aver mai quiete senza l'esterminio » totale di questa nostra sempre vittoriosa armata, e risci-» luta di voler piuttosto combattendo morire, che, permet-» tendo che viviamo noi, aspettare d'esser sieuramente tutti » nostri vilissimi schiavi? Deli! piuttosto considerate, Si-» gnori, ebe non meno di riputazione e di gloria i Gene-» rali Governatori degli eserciti e delle armate s'acquistano, » col saper prudentemente le vittorie ottenute conservarsi , » che per ambire troppo affettatamente i nuovi trionfi, tutte » le gloriose lor forze con mauifesto pericolo esporre ai dub-» biosi casi della volubil fortuna. La quale, poiche fino ad » ora tauto favorevole ci è stata, che, avendo forse risguardo » alla grandezza de'vostri nomi supremi, prima che in questo » golfo ei fossimo ridotti, ci ha felicemente tante onorate vit-» torie a danno e strazio de'nostri nemici concedute, ne è » tra di noi alcuno, aucorche minimo soldato, che delle ne-» miche spoglie e di denari e di trofci non sia riccamente » ripieno, chi sa che ormai non cominci a mutare il volere? » Chè sapete pure quanto ella sovente sa farlo, A noi può » ben per ora sufficientemente bastare di aver con questa ar-» mata distrutta una parte del Reame ed isola di Candia, » abbruciato e predato quelle di Cerigo del Zante e della » Cefalonia; danneggiata quella di Corfu; ricuperato Soppotó; » e penetrati nel golfo di Venezia, conquistato Dulcigno e » Antivari, succheggiato Lesina e Curzola, abbruciato Budua » e tant'altri castelli. Dall'altro canto, avendo i nostri in » Cipro acquistato Nicosia e Famagosta, è totalmente sog-» giogato quel Regno. Finalmente essendoci condotti noi qui » con tanto fasto, con tanta gloria, che poco più, quando

» anche questa armata nemica vincessimo, conseguir ne po-» tremmo, senza esporei ora al pericolo di combattere effet-» tualmente con gente, che nella morte sola spera la sua » salute, con un poco di pazienza che abbiamo, indubita-» tamente nelle nostre mani senza nostro rischio capiteranno » dando le debite pene della furiosa temerità che li guida. » Noi già siamo sicuri, che non possono costoro lungamente » fermarsi in questi contorni, nou avendo da questi mari » commodità di vettovaglie ne di rinfreschi, o non potendo » sperare d'esser per buon pezzo dalle loro navi soccorsi; » oltre alle fortune che generalmente ormai turberanno que-» sti mari. Talchè saranno necessitati o di tornarsene addie-» tro senza profitto, o di far forza di venire a trovarei qua » dentro; il che non so che possano fare rispetto ai nestri » eastelli. E quando vi si provassero pure, con infinito no-» stro avvantaggio combatteremmo noi qui, dove solo dalla » artiglieria di essi castelli sariano rotti e affondati. E se » vedessimo elie essa armata fosse della nostra maggiore. » non essendo noi costretti a uscir di qua contra al nostro » volere, li lasceremmo combattere con li castelli, dai quali » sariano facilmente castigati; e noi restandoci sempre al » sicuro, insieme con l'armata, conserverenzio la diguità e » la riputazione del nostro Signore. Parmi anche di ricor-» darvi che non dobbiamo punto fidarci, che andando noi » spontaneamento a trovare i nostri nemici, la disunion loro » non li lasci combattere, fondandoci negli esempi de tempi » passati; perchè altra Lega è la presente contro di roi, » che non fu quella di trent'anni fa; altro apparato, altra » intelligenza de Capitani generali di essa, altro lo stato » in che ora si trovano i Cristiani, e altra la necessità che » ora gli spinge. Siechè, volendo paragonarla all'altra, non » v'è proporzione; essendo che in quella erano insieme con » molti capi molte discordie; non si fidavano i confederati » de Veneziani ne i Veneziani di loro, e di qui la irre-» soluzione del combattere procedette. Ma in questa, con » l'intiere confidenze che ne abbiamo vedute, con una con-» corde risoluzione conoscon per capo Don Giovanni d'Au-

» stria figliuolo del grande Imperator Carlo, e fratello di » Filippo Re di Spagua; glorioso del nome e de'felici suc-» cessi del padro, altiero per lo vittorio ch'egli ha conse-» guite in Granata, assuefatto al combattere, incitato dal » grado supremo e imperio datogli da tutti i confederati, » e riverito, come intendiamo, dagli altri Generali senza » contraddizione. Oltre che, lo cagioni che muove quest'ar-» mata sono troppo di maggiore importanza, cho quelle non » furono per lo quali l'altra volta si mosso nel fatto della » Prevesa. È adunque troppo differente lo stato nel quale » oggi ci troviamo, da quello in che siamo ancora mai stati » coi Cristiani. E però stando tutte le cose predette, a me » pareria, se a voi pare, invitti Signori, anima e intelletto » del nostro sempro felice Signore, a sostentamento di que-» sto potentissimo Imperio, che, senza tentar la fortuna del » combattere, con buon ordine si distendesse l'armata no-» stra in questo luogo sienro, e s'aspettasso di vedere quello » cho gl'inimici facessero, che in breve si dovranno vedere » chiari i lor disegni; massime che, per quanto intendia-» mo, tra oggi e dimanc si condurranno sopra queste isolo » loro della Ccfalonia e del Zanto. Così stareste sempre su » l'avvantaggio, che sapete bene quello che importi ; e da-» reste alto saggio del valore o prudenza vostra, sì con » l'eterna memoria de' gloriosi fatti in aver acquistato tanto » numero di città e castelli, col penetraro fin nel cuore dei » nostri inimici, como in avere in questo tempo avuto pru-» dentissimo avvedimento alla conservazione del potentissi-» mo Imperio Ottomano; offerendomi però io sempre pron-» tissimo ad ogni vostro comandamento, quantunque il con-» trario vi paia di deliberare; poichè ai saggi giudici vo-» stri del tutto mi rimetto, »

So aveva la persausion di Ilassas tutti i cuori giovanili alla deliberazione di uscire incontro all'arenata cristiana e a combatterla abbastanza disposti, non manco questa di Mahemet di operare che i più vecchi o pratichi capi, considerando le vere ragioni, e quello che dalla precipitosa deliberazione succeder poteva, di dar i loro voti a quella mag-

gior parte favorevoli s'astenessero. Berta Bascia vecchio guerriero, a eui la cura della milizia era commessa, sentiva con Mahemet , nè per cosa che l'altra parte in contrario dicesse gli poteva parer bene di combattere, se non in caso che la necessità gli avesse sforzati. Ridevasi delle opinioni di coloro cho dicevano, che i Cristiani per paura del nome Turehesco e per le lor grida si sarebbon fuggiti. Non eredeva alle ultime relazioni, che l'armata eristiana fosse sì poca, come dicevano, sapendo che dai veri ragguagli avutine prima da Caragiali, di maggior quantità era certificato. Nè parendogli verisimile, che tanto smembrata venisse procurando l'occasion di combattere, prudentemente andava deliberando di non uscir del golfo dove si ritrovava al sicuro, se manifestamente più d'appresso gl'inimiei sì fiacehi, come li facevano, non avesse veduti. Al qual parere accostandosi Scirocco Sangiacco d'Alessandria, Ucciali Re d'Algieri, Carabaive Sangiaceo di Sovrissari, e molti altri giudiciosi e di molta autorità, era vieino ad esser la parte sua superiore; quando con ardore e ardire maggiore che mai i volonterosi giovani sollevatisi, cominciarono gridando ad allegare l'eccesso che si farebbe, con la trasgressione dell'ordine che diede da prima il Gran Signore, che per combattere e prendere l'armata eristiana gli aveva fuori mandati, e protestarono che senza lor colpa sarebbe seguito tal maneamento. Ricordarono anche la grandezza dei supplict, cho di non aver volnto combattere sicuramente aspettar si potevano. E con l'esempio di Pialì Bascià l'anno addietro Generale del mare, il quale eon esser genero del Gran Signore e principale in venerazione, per non aver preso l'armata cristiana, quando dal mare di Caramania in Candia ritirossi, poco era maneato che non avesse egli fatto morire, non contento d'averlo vergognosamente deposto; e con gli altri del Bei di Scio e di quello di Rodi, e di molti altri che non avevano secondato la sua volontà, li posero in tanta strettezza, che protestando Bertà ehe benissimo conosceva ehe era grande errore ad uscir da quel golfo, e ad esporsi al pericolo della battaglia, disse che per non disubbidire a chi comandare l'aveva po-

tuto, avrebbe fatto quello che i più avessero approvato. Ali Bascia, giovane più degli altri di combatter desideroso, che il sommo imperio dell'armata teneva, con un copioso sermono recitò quanti ragguagli, e molto approvati, teneva intorno all'essere l'armata e le forze de Cristiani a quelle de' Turchi di molto inferiori. E concludendo, che in esecuzione del comandamento del suo Signore di tentar la battaglia aveva risoluto, con generale applauso di tutti fu sublimato, a lui gli onori a lui le lodi di vero guerricro e di meritevole di tanto imperio furono date; e biasimando Bertà come pusillanimo, a cui gli anni della vecehiezza il solito valore avessero raffreddate, importunamente s'instava, che l'ottima risoluzione d'Ali s'eseguisse. Fauno adunque i Bascià ripartire ugualmente in tutta l'armata i freschi Spahi, che poco prima Mahemet Bel aveva condotti ; levano da Lepanto tutti gli uomini che combattere avesser potuto; e, fatti tutti i lor preparamenti, se ne vanno a Patrasso, la qual città poco dalla boeca di quel golfo è distante.

Frattanto quei del privato Consiglio di Dou Giovanni, che, come bisce tirate a forza d'ineanto, alla battaglia si conducevano, non potendo apertamente ricalcitrare, poichè i lor voti avevano dati, benehè non volentieri, a quella gran risolazione; con molti discorsi cercavano d'inviluppare il giovane generoso, e mostrando di laudare che si procacciasse il combattere, molte difficoltà gli andavano appresentando. E chi potrà credere, dicevano essi, che i Turchi dopo tanti ben fortunati successi, dopo tante vittorie, al sicuro riposti, di ritornarsene alle lor case con i trionfi risoluti, con l'armata shandata e di soldati sguarnita, vogliano col combattere di nuovo tentar la fortuna? Ma sia come si voglia, è l'audata lodevole, la quale non pnò portare se non riputazione ; purchè ben s'avvertisca di molto presto sbrigarsene. Potrebbesi ancora, se così paresse bene, a qualche impresa attendere in quei contorni; perchè così provocati i ucmici ad uscire con l'armata, darebbon comodità di compire il nostro disegno; ma soprattutto cosa di presta spedizione bisogua cercare. Sforzandosi poi di mostrare che mal sicuramente poteva egli andare alla bocca del golfo di Lepanto, procuravano di divertirnelo con dire, che so qualche fortuna di mare ve l'avesse assalito ( di che in questa stagione doveva molto temere ), non avendo in tutta quella costa altro porto che quello della Prevesa, che di là resta quaranta miglia lontano, grandissima strago vedrebbono i nemici di questa florida armata senza pericolo loro. Di che gli adducevano l'osempio dell'Imperador Carlo suo padre, che per tal caso ad Algieri l'armata perdette. Però che molto beue bisognava pensaro il come v'andasse. Conobbe il reale intelletto di D. Giovanni l'ascoso veleno, con che dalla generosa risoluziono ritrar lo tentavano; e accettaudo in bene i lor ricordi, umanamento rispose, che senza molta considerazione non s'esporrebbe ad alcun pericolo, e che per questo aveva determinato all'uscir di quel porto di non andare così di prima volta a tentare il nemico, ma di voler con tutta l'armata tirarsi alla Prevesa, e di la molto bene speculare quello che più convenisso di fare. Danquo a' sei di Ottobre con tale intenziono, dal porto di Val d'Alessandria si parte, e contrastando tutto il giorno col tempo, per uscir del canalo della Cefalonia, appena con la notte s'ottenne. Ma essendo ancora gran pezzo avanti al giorno, per uon andar di notte tanto a'nemici vicino, prima che agli seogli Curzolari, dagli antichi detti l'Echinade, arrivasse, per aspettare il giorno, fermossi. I Turchi cho per molti avvisi di trovar la nostra armata nel canale della Cofalonia si tenevan sicuri. levato anche da Patrasso e da tutti i contorni di quel golfo gli uomini dei presidt, e stivata l'armata, sebben di gente poco utilo, come colore che dover loro bastar lo voci per combattero si persuadevano, al pigliar della gnardia della Diana fuori della bocca del golfo si tiravano. Sicchè molto a buon'ora ai sette l'una armata con l'altra vedutasi, ne risultò, col favore di Dio, quella tremcada battaglia, quella gloriosa vittoria ai Principi cristiani, che veridicamente ( como da me trattata ) senza adulare ad alcuno e senza alcuno interesse di scrivero m'apparecchio.

## COMMENTARI Della guerra di cipro

## LIBRO TERZO

## 多過多

IUN giorno fu mai tanto tremendo, nè tanto ricordevole e glorioso, dopo che Iddio operò in terra l'umana salute, quanto il settimo d'Ot-

tobre dell'anno 1571. La memoria del quale, mentre la penna tengo per descriverlo, fa che per l'orrore mi ai dirizzino i capelli sul capo, che mi tremi la mano e che in effetto ora io conosca il timore, che con l'armi e col cuore trattando il gran fatto non seppia illora conoscere. Era quel giorno festivo al Signore, venerando per la Domenica e por la memoria della gloriosa Vergine e Mar-

tire Giustian. Quando nello spuntar del giorno, l'extatosi D. Giovanni con tutta l'armata, all'isole Carciolare giungendo, ed avendo il vento contrario, non senza molto travaglio delle ciurne, si proreggiava. E poco da poi che altatosi il sole sopra la terra, lasciava chiare do cose vedere, cominciò la guardia del Calese della Reale a dar segno prima di aver scoperto da le trante due soli vascelli, e quelli tanto lottani.

che ancora non discerneva se erano galee; e poscia uscendo ancora la nostra armata dalle Curciolare, cominciando egli più distintamente a vedere dalla punta delle isole Peschiere, da' Greci dette Mosologni, uscire di mano in mano molte galee, diede segno a D. Giovanni d'aver veduto l'armata nemica. E quasi nel medesimo tempo, tornando le fregate, che ordinariamente andavano innanzi per far la scoperta, di averla similmente veduta circa a dieci miglia lontana certificarono; ma che per tornare a darne prestamente l'avviso, non avevano osato di trattenersi, fin tanto che quanti vascelli appunto erano in essa avessero contato. Fece allora D. Giovanni con la sua Reale il caso, e un pieciol sagro da poppa sparando, diede il segno ordinato a tutta l'armata, che ciascuu legno al suo luogo assegnato si mettesse, e che pigliando le armi i soldati al combattere si preparassero. Onde con prestezza si videro tutte le nostre galee impavesate, e intorno a' fianchi ed alle rambate di esse i soldati con le armi, con segno di tanta allegrezza nell'universale, che per qualsivoglia ben desiderata novella non si sarebhe potuto mostrarlo maggiore. Era la nostra battaglia, secondo l'ordine, in tre squadre distinta, tutte ad un filo appareggiate. Quella di mezzo sessantasei galee con due dietro alla Reale per servizio di essa avea; il corno destro cinquantatre; ed il sinistro einquantacinque ne conduceva; e per soccorso o retroguardia trent' altre più a dietro la seguitavano. All'incontro della quale avevano gl'inimici tutta la loro in altre tante squadre ripartita, e nel corno destro cinquantacinque galee, nel ainistro ottantaquattro, nella battaglia novantasci tutte ad un paro, con dieci dietro alla Reale del Bascià avevano collocate; facendosi anche essi a dictro venire trenta fuste con alquant'altre galee (18). La situazione del luogo, dove queste due potentissime armate s'incontrarono e con effetto realmente combatterono, come che sia fatale alle battaglie navali , è venerando prima per la memoria della vittoria da Ottaviano contra Mare' Antonio e Cleopatra ottenuta, circa il Promontorio Attio, dove è oggi la Prevesa, che dagli antichi fu detta Petalia. Ed all' ctà nostra, nou più di treataquattro ami prima di questa battaglia, eho en scrivimon, due armate inili a questa, una di Solimano Signore de Turchi, della quale era Generale Ariadeno Barbarossia, el lattra del medesimi Principi eristiani nello stesso modo conefederati, sotto l'imperio del grande Andrea Doria, sebbene con effetto non combatterono, pure al medesimo luego della Prevesa, per lungo spazio di tempo l'una all'altra opposta in ordinata battaglia, non manearono di dare lo spettacolo. Ed ora finalmente questo medesimo lungo pomposamente illustrando il suo nome con la presente vittoria, d'ogni altra maggiore, almeno per le sue eggioni; sembra meritare che se ne deservita la natural situazione.

Non molto differente da un lago d'intorno rinchiuso, come sono quelli di Bolsena, di Fueino, e di Perugia in Italia, anzi a guisa d'un' artificiosa Naumachia, vedendosi terra da tutte le parti, ha quivi il mare forma d'un ampio teatro. Pereioceliè dal lato di tramontana da una costa dell' Albania, o vogliam dire dell' Epiro, detta da' Turchi Natalico, si ripara; la quale dall'isola Leuca, che oggi si dice di Santa Maura, che con un ponte solo alla terra ferma resta congiunta, fino alla bocca del golfo di Lepanto. anticamente detto di Corinto, ottanta miglia si stende. Da levante la costa del Peloponneso, che oggi chiamano la Morea, lo gira; la quale costa dai Dardanelli di Lepanto fino a capo Tornese, che fu già il Promontorio Ciparisso, per miglia settanta si slunga. Da mezzodì l'isola di Giacinto, detta Zante, che di lunghezza ha miglia venticinque, se gli oppone. E da ponente l'isole della Cefalonia grande di miglia quaranta, e la piccola di quindici, che più veramente chiamata Itaca diede già nome a quel mare, lo chiudono. È questo luogo, per quanto ne disse il comito reale (\*) del Turco, pria che si venisse alle mani, ugualmente distante da Roma e da Costantinopoli; quasi che avendosi a trattare di due potentissimi Imperi, nel mezzo appunto tra essi

<sup>(\*)</sup> Comito è quegli che comanda la clurma, e sopraintende alle vele del naviglio. Il comito del vascello o della galea reale dicesi comito reale.

si trattasse la causa. Tutto il circuito del mare, che tra la Cefalonia e la terra ferma rimane, è di miglia circa dugento einquanta, ma di lunghezza non più di venti fino in venticinque, quando sia molto. Da una parte di questo seno, poco più di un miglio dalla terra ferma distante, gli scogli e l'isole Curciolare predette s'inualzano, le quali sono tre isolette assai grandi con un'altra minore. Queste per lungo tempo fino ad oggi di oscuro nome , senza memoria alcuna di esse giaciute, con la fama superba che di questo gran conflitto s'aequistano, mi danno ora materia di non lasciare incognita l'origine loro. Dicono i Naturalisti e gli autichi Cosmografi, che dall'impeto del fiume Acheloo che incontro ad esse prorompe nel mare, furono prodotte; il quale dalla terra ferma assai pieciole le disgiunse, e poi coll'alluvioni dell'arena, degli alberi e tronchi l'accrebbe. Che da' Greci vedute poi aver quasi sembianza di quei ricei, che euoprono le castagne, da essi ebiamati Echinos, Echinade furono chiamate. Agli antichi poeti diedero ancora cagione di favoleggiare, e dire che furono già in corpi umani tante giovani Ninfe, del numero delle Naiadi; le quali avendo dieci giovenehi necisi in sacrificio ai rustici Dei, non onorarono nelle lor feste con pari sacrificio la deità del fiume Acheloo. Di che egli per lo sdegno gonfiatosi, tanto superbo dal suo letto levossi, che danneggiando con l'onde tutto il paese, come del suo nume despregiatrici nel mare per affogarle le trasse. Ma vedende che per esser Ninfe sì bravamente nuotavano, che facilmente salvar si poteano, egli di tanta quantità di arena e di terra, che dal proprio lito divise, le cinse, che del tutto immobili fatte, nella forma che or tengono le ridusse. E perchè eran elleno in numero cinque, dicono, che una di esse detta Perimele, dall'adirato fiume riconosciuta, come che del verginal fiore di essa s'avesse goduto, e da lui gran pezzo per compassione sostenuta, lmon tratto lortana delle compagne nuotasse, e al fine da Nettuno, a prieghi dell'amante, che tardi del suo furore s'era pentito, fosse in quell'isola trasmutata, ebe oggi comunemente chiamano le Peschiere ; la quale all incontro delle Echinade, presso alla bocca del golfo di Lepanto, nel luogo detto Galanga risiede. E questo basti aver detto per dare dello Echinade qualche contezza.

Ora condotte le due armate nel sito di questa natura, già al combattere necessitate si conoscevano; perciocchè qualsivoglia di esse, che di schifarlo avesse tentato, non potendo se non in disordine ritirarsi, per dover passare tra le angustio, che tra tante isolo scarsamente alla battaglia distesa porgon la via, agevolmente, dalla nemica investita, sarebbe stata sconfitta. Avevan gl'inimiei quella stessa mattina di nuovo a riconoscer la nostra armata Caracoggia mandato. Il quale, nello spuntar del giorno, dalle Cureiolare vedutala passare, tutte le galce che erano nella battaglia di mezzo e nel corno destro avea contate; ma non così del eorno sinistro avea potuto fare ; perchè passando tra le Cureiolare e la terra ferma, non fu veduto da lui, come non potè certo numerare le trenta galee di soceorso, che di gran tratto a dietro venivano. Però avendo egli di nuovo accertato li suoi Bascià, che la nostra armata non era tale, che con la loro competere avesse potuto, fu cagione di far loro eredere fermamente, che tosto che tutta la loro armata scoperta si fosse, la nostra confusamente si sarebbe fuggita; ed in questa opinione fondati, vollero essi essere i primi, che un grosso tiro di cannone dalla lor galera Reale sparando, la battaglia chiedessero. Al qual tiro fu subito da D. Giovanni con un altro di simile tenore risposto. Il qual D. Giovanni avendo già mandato un pratico piloto detto Cecco Pisano con una fregata a riconoscere quell'armata in battaglia, assai presto a sè ritornato lo rivide. Perciocelè non potendo egli bene e distintamente per quella via numerarla, chiese licenza di andare in terra con quella fregata, per poterlo far meglio; ed ottenuto che l'ebbe, tra certi scogli alpestri si fece sbarcare. Di dove non potendolo gli inimici vedere, ancorehè lor molto vicino fosse, avendo fino a dugento settanta vascelli grossi da combattere contati, se ne tornò; e per non far mal animo a D. Giovanni ed a quelli che l'udivano, disse che i Turchi di molto alla nostra

armata crano inferiori, në volle lasciarsi intendere. Ma subito andato a trovare il Colonna: - spuntati l'amphie, Signore, disse, e combatti, chè n'è bisogno-; ed accussadogli il numero vero de vascelli da lui veduti; gliene diede certa relazione. Fa in quel punto con effetto veduto il valore e la prontezza non simulata dell'asimo invitto di D. Giovanni, il quale siccome ne'Consigli ed in ogni azione di tatta la navigazione s'era montrato desideroso di combatter l'armata, così all'ora si montrò contentissimo, che se gliene fosse presentata loccasione; sebbene all'improviso non poco tarbossi, per cagione di molte galec, che malamente proreggiando, si trovavano ancora gran pezzo lontase. Ma avendo prestamente mandato a dietro altrettante delle migliori, che lo aiutassero, assai presto comparvero in fila a' lor luoghi con le altre.

Non mancavano intanto que' suoi Consiglieri, che mal contenti del fatto presentaneo si trovavano, di procurar qualche disturbo a quella assecuzione. Ed ancorchè conoscessero non potersi più ritardare, pur gli facevano istanza e l'importunavano, che ancora una volta il Consiglio adunasse per consultare più cautamente quel che in quel punto far si dovesse. A' quali intrepidamente egli rispose, che essendosi fino allora assai consultato, non aveva più luogo il consiglio : ch'era già il tempo venuto di valorosamente esegaire quel che s'era deliberato; e che quell'ora richiedeva più il cuore e le mani, che la lingua e le dispute. E subito con memorabile ardire chiamando la sua fregata, insiome con Giovanni Sotto suo sceretario vi scese; e facendo in un'altra scendere il Commendator maggiore suo Luogotenente, lo mandò per poppa alle galce del corno sinistro a ricordar loro di combattere valorosamente, e di servare in ogni cosa gli ordini che avevano avuti; ed indi egli tutta la battaglia e'l corno destro scorrendo, fece con la presenza sua e con affettuose esortazioni a tutti animo grande. - Ecco. diceva, o valorosi guerrieri, che di quello che è stato in mia mano di procurarvi, l'occasione di combattere, gli onorati desideri vostri ho secondati. Eccovi I ora desiderata, la quale più che in altro tempo mai richiede da voi l'usato valore. L'occasione è presente di reprimer con la vostra virtu l'arreganza di questi nemiei non men di Dio, che nostri ; i quali per li felici successi, che nelle occasioni passate hanno sortiti, di sfrenato furore e di temerario ardire vengono gonfi. Ho eseguito io in grazia vostra quello che a me toccava. Non mancate in esecuzione di quel che a voi tocca, di preparar gli animi intrepidamente al combattere, di adoperar le forze arditamente come solete. Più grande occasione nè più degna di questa sperar non potete; essendo che il guadagno in tutti i modi, e col vincere e col morire, molto certo n'aspetta. Non mancherà Iddio di dar l'eterna vita ed i beni del cielo a quelli che in così giusto e santo conflitto riceveranno la morte. Non mancherà il mondo di dar gloria suprema non pure a quelli che rimarran vivi, ma duplicata ancora ai medesimi morti. Il nostro stendardo, il nostro Capitano è Cristo Crocifisso. Egli combatterà per la causa sua ; seguiamolo arditamente ; chè ne darà la vittoria. A queste efficaci parole, a queste degne esortazioni s'incitavano gli animi, tanto da' propri affetti abbastanza disposti , che impazienti della tardanza , altra risposta non poteva D. Giovanni sentire, se non che facesse forza eoi remi, se non che affrettasse il combattere, che ogui eosa era pronta.

I Turchi istanto vedendo, che la nostra armata (concessi avevano creduto) non si fuggiva, e non credendo aucora che avesse osato di aspettare la hattaglia, per veder pure che motivo facesse, di nuovo spararono due tiri di guati con la medesima gelea dei Bassió Generali. Ai quali con la medesima prontezza fu dai tre nostri Generali con un tiro non minore per ciascuno risposto. Era giù il sole circa a tre ore di questo giorno in alto salito, quando lo stesso Iddio che a' prieghi del buon Giosuè fece altre volte il sole in dictro tornare, volendo far chiaro ad ogni ereatura conosecre, quanto grata gli fosse l'oblazione, che il pupolo col saugue dell' unigenito suo Figlio dalla perpetua morte ricompresso, gli faceva, o elle sponer prostaneate

ciascuno la propria vita, per difensione della sua sacra Chiesa militante; miracolosamente ed alla onnipotenza sua conforme, fece ogni contrario vento totalmente cessare, e contra alla natura del tempo talmente quietare quel travagliatissimo mare, che non a golfo per sua condizione di continuo fluttuoso, ma a riposatissimo stagno in ben tranquilla calma rassomigliava. Di modo che l'orgogliosa armata nemica, la quale il vento avendo in poppa, con eccessivo avvantaggio sopra alla nostra con gonfia vela veniva, essendo in un subito costretta di ammainare, in un medesimo tempo perdè l'avvantaggio e la credenza che fino all'ora della fuga della postra aveva tenuto. Perciocchè essendo già cominciata a distendersi con modo ordinato tanto la battaglia, quanto l'uno e l'altro corno della nostra armata, dava di sè tanto magnifica vista, che stendendo la fronte per lunghissimo tratto di mare, si faccya chiaramente conoscere molto maggioro di quello che i Turchi l'avevano riputata. E saria stato forse questo solo a sufficienza bestevole cagione da far loro in gran parte l'arroganza e l'orgoglio deporre, se nello stesso tempo non gli avesse Ali Bascià con una affettuosa orazione rincorati; e mostrando loro pubblicamente il comandamento che aveva dal Gran Signore di pigliare e di disperdere in ogni modo l'armata cristiana, soggiunse, essere il tempo vennto di dar felicemente esecuzione all'alto comandamento del lor detto Signore, e che bene avventurosi potevano essi chiamarsi , finchè sì grande e così ricca preda veniva loro da Cristiani portata fin dentro, si può dire, delle lor case. Di modo che ogni uno di loro, che a se stesso non avesse mancato, poteva ben esser sicuro che si saria in quel giorno fatto per tutta sua vita riceliissimo: poichè solo col guadagnar quella armata, tutti gli universi paesi de' Cristiani in brevissimo tempo sariano da' Turchi scorsi, abitati e predati. Con le quali parole ed esortazioni portate intorno per la sua armata da uomini principali e di autorità, incitò talmente quegli animi ingordissimi alla preda, che feccro in generale segno di grandissima festa, e dando di mano alle gnacchere, tamburri e piferi, cominciarono al suono di quegli istrumenti, come matti, a ballare; chiamando i Cristiani galline bagnate e promettendosi di essi sicuro il trionfo e la vittoria.

Nell'armata cristiana all'incontro, avendo tutti i capitani ed uomini principali preso l'esempio di D. Giovanni , ciascheduno fece a'suoi soldati un sermone al meglio che seppe, ricordando loro l'obbligo che, come Cristiani c come soldati di onore, avevano con Dio e co' Principi loro, cd esortandogli a combattere arditamente e valorosamente, per sodisfare ala religione della fede ed alla legge dell'onore, che più che in altro tempo mai lo comandava. Nè solo i capitani fecero questo; ma tutti i Religiosi, e particolarmente alcuni Padri della Compagnia di Gesu, che crano con le galee di Spagna, ed alcuni Cappuccini, mandati dal Papa con le sue galee, fecero sopra di ciò caldissime esortazioni, inarborando ne'luoghi più eminenti l'immagini di Cristo Crocifisso, ed affermando che sotto il nome e protezione sna si doveva quel giorno far pruova di fare affatto deporre l'orgoglio a quegli importunissimi nemici del nome e della religione cristiana. E frattanto fu nella galca Reale di D. Giovanni inarborato il grande stendardo della sacra Lega, il quale dal Papa era stato mandatogli con gran circostanze di devozione, a fine che non prima che il giorno della battaglia si dovesse spiegare; nel quale stendardo una gran figura di nostro Signore Crocifisso era dipinta, e con allegrissime e caldissime imprecazioni di felice successo fu salutato universalmente da tutta l'armata con suoni di trombe e di piferi. Ed essendosi tutti alla santissima immagine inginocchiati, ed umilmente ciascuno chiedendo perdono de'suoi peccati, crebbe tanto la volontà di combattere ed il valore ne' cristiani soldati, che in un subito quasi miracolosamente per tutta l'armata in generale una voce d'allegrezza levossi, che iterando altissimamente: - vittoria - vittoria - , fin dagli stessi nemici udir si poteva.

E perchè fiu dal primo giorno che D. Giovanni vide le galeazze, le aveva giudicate molto atte a romper l'ordinauza de nemici, e a far larga porta alla vittoria de Cristiani, si per la gran quantità d'artiglieria che portano, come per la loro forma, che a guisa di eminenti castelli sopra alle galee minori son atte a nuocer molto ed esser pochissimo offese; per non comportare che a dictro allo stuolo delle galee sottili rimanessero, per tutto il viaggio egli stesso insieme con Mare' Antonio Colonna la Capitana di esse avevn rimborchiata, e fatto rimborchiar l'altre da' principali officiali dell'armata. Ora cominciando già a vogare nlla volta de'nemici per investirli, e vedendo che due di esse per la importunità del tempo, erano tanto a dietro rimase, ehe ancora non si vedevano: con ogni santa imprecazione inviò avanti le quattro, che con esso si ritrovavano, con gli ordini stessi ehe da principio avevano ricevuti. E per dar loro comodo tempo, perchè il corpo dell'armata abbastanza distante precedessero, fece frattanto generalmente dalle catene sferrare tutti i Cristiani, che al remo forzati si ritrovavano, e dispensare per tutte le galee molte armi ; /acciocchè con la spernnza della libertà, che in evento di vittoria lor prometteva, avessero nel conflitto potuto aiutare a combattere. Feee anche dare a tutte le eiurme buoni rinfrescamenti non solo di vino, ma delle migliori cose da mangiare che vi avesse, aceiò che alla fatica del futuro travaglio avesser potuto resistere. Frattanto le quattro galeazze essendo un buon miglio avanzate innanzi a tutta la nostra armata, che a voga larga lentamente le seguitava, diedero di sè chinra vista al Bascià: il quale con molto suo dispiacere accortosi della vana credenza, ch' elleno con l'armata non fossero, contr'ogni suo pensiero si trovò necessitato di mutare in quel punto. con qualche confusione, l'ordine della sua battaglia. Percioechè conoscendo egli che all'espugnazione di ciascuna di quelle galeazze non bastava minor numero di otto o dieci delle sue galee migliori, non giudicando che fosse bene di approdarsi con esse, per non aver poi col restante dell'armata ad investirsi con disordine, bisognò che a'suoi officiali in fretta facesse commettere, che mutando il proposito di andar con tutta l'armata unita ad investire, in tre squadre ugnafi tra esse ben distanti si dividessero, e che velocemente ar-

rancando di passar tra le galeazze, senza trattenersi a combatter con esse, procurassero. E questo pensò egli più a proposito essere a suoi disegni; pereioeche speraudo con quel furioso impeto così unito di romper facilmente l'armata cristiana, sperava auche d'impadronirsi delle galeazze senza combatterle. Nè poteva il pensiero se non accorto chiamarsi, se così succedato gli fusse; ma differentemente andava Iddio disponendo le cose in beneficio del popolo suo. Pereiocchè appena fu in quel modo quell'armata divisa, che accostandosi più ad essa le galcazze, le quali a due per parte divise con una certa distanza vogavano, per serbar l'ordine che avevano di coprir tutta la fronte della battaglia, ad allargarsi di nuovo cominciarono, in guisa che restando ugualmente tra esse distanti, si distesero tanto, che non potendo glinimiei con tre squadre passar tutti fra esse, furono di nuovo costretti a mutare il proposito, dividendosi un'altra volta in cinque parti, per fuggir d'approdare, eome dal Bascià Generale era lor stato imposto. Così con questi motivi e col vogar lentamente consumò tanto di tempo. che arrivarono alla battaglia cristiana le altre due galeazze, le quali D. Giovanni di Cardona con alcune galee delle squadre del corno destro rimburchiava. Vedendosi intanto Francesco Duodo tanto vicino all'armata nemica, che con l'artiglieria la poteva arrivare, cominciò con la sua galeazza Capitana a salutarla in sì strana maniera, che avendo col primo tiro di cannone levato il fanale maggiore della galea Reale d'Ali, e nello stesso tempo con un altro rotta tutta una spalla ad una galea a quella più presso, ed un'altra poco distante avendone direnata, furono tutti i Turchi ad un tratto smarriti. Perciocchè tosto che vide Alì il suo maggior fanale dal primo colpo spezzato, prendendo il caso per augurio infelice, prornppe pubblicamente in un rottissimo pianto, prevedendo di già tutto quello che in poco spazio avvenir gli doveva. Ma Ueciali, il quale della qualità delle galce cristiane, e delle forze, che con l'armata di una tanta Lega venivano, molto bene informato, non era mai stato di parcre, che con effetto a determinata battaglia venir si do-

vesse, quando a sì duri principt si vide condotto, come uomo della militar disciplina c particolarmente de'navali conflitti perito, avendo, come dissi, in governo la squadra del corno sinistro, e volendo con utile avviso quell' avvantaggio cercare, che in tal fatto l'occasione gli potea porgere maggiore, procurò di allargarsi talmente coi suoi vascelli, che, a guisa di chi stia a cavallo del fosso, a qual partito gli fosse paruto migliore, appigliarsi avesse potuto; o di abbracciare col numero maggiore di vascelli che aveva quel corno col quale egli doveva combattere; ovvero quando le cose per la sua parte non andassero bene, comodamente schifarlo, e (come poi fece) espedito fuggirsi, ogni interesse d'onore, come buon rinegato, all'util suo posponendo. Il che fu cagione che Giovann'Andrea Doria, il quale al destro corno dei Cristiani comandando, seco azzuffar si doveva, non essendo di scienza nè d'esperienza a lui inferiore, e conoscendo l'inimico disegno, o per non lasciare dalla sua parte tanto avvantaggio, o per mostrare che in nulla cosa gli avesse ceduto, più assai di csso si andò col suo corno allargando, di modo che conducendosi tuttavia innanti tutto il resto della nostra armata, ed egli col suo corno allargando. si, venne a rimanere tanto alla battaglia lontano, che i Turchi che di già spaventati erano di viltà e di timore fino agli occchi ripieni, vedendo questo motivo, bestialmente si persuadettero, che la nostra armata, come prima s'aveano immaginato, dalla loro si fuggisse. E con tal bestialità presero tanto di ardire, che a guisa d'arrabbiati leoni orribilmente gridando, a voga arraneata cercarono d'investire tutta d'un colpo in ogni parte l'armata, parendo loro tuttavia d'averla guadagnata.

Ma non molto potettero in sifiatta credentra perseverare. Percioccibe dalle forti galeazze molto presto incontrati, le quali da innumerabil copia di grossa e buona artiglieria da tutti i luti erano benissimo armate, e cominciando impetuosamente a sparare, girando e volteggiando con molta aglittà ora le prore ora i fianchi ed ora le poppe, col famo gli accessavano, col tunono gli stordivano, con le palle degli

spessissimi tiri gli uccidevano, ed insicme con molte delle galee loro li sommergevano. Videro allora in na momento un glorioso principio alla vittoria cristiana, che andava crescende ; alla quale veramente è necessario di dirc , che le galeazze predette aprissero valorosamente la porta, introducendola ed accompagnandola sino alla fine. Essendo che fu queste primo incontro di tanta importanza, ed ai nostri nemici diede tanto di danno, che quantunque molto uniti e ristretti si sforzassero di passare squadra per squadra, per investire con impeto unitamente sopra le cristiane galee; furono nondimeno contro ogni lor pensiero costretti ad allargarsi e disunirsi, confendendo ogni ordine preso, ed aunullando ogui già fatto proponimento. Ma benchè da questo primo incontro molte delle lor galee rotte e fracassate vedessero, oltre a quelle che del tutte affondare avevano vedato ; nen restarono però tanto per ancora impauriti , che fieramente e con maggior rabbia non si spingesscro avanti; sicchè avendo anche i capitani cristiani fatto forza eoi remi, in brevissimo spazio (come d'accordo ne fossero) tutte due le armate intieramente con le prue s'investirono. Nel quale orribile e spaventevol congresso rimasero iu nn subito melte galee sconquassate, e non sentivasi nè vedevasi altro che innumerabili tuoni di artiglierie, e d'ogni interno sangue, morti e ruine da non potersi contare, con tanta spessa tempesta di frezze e d'archibugiate, che da niuna parte il cielo veder si poteva; mentre d'ogni intorno infinite trombe, palle e pignatte di fuochi artificiati ( che ancora nell'acqua inestinguibilmente ardevano ) col fumo e col fetore talmente l'aere condensavano, che non pur l'ora del mezzo giorno, com'era; ma nè anche la mezza notte più scure tenebre avrebbe rappresentate. Parca veramente che, tutti gli elementi insieme confusi, ed estinta affatto la lucc del cielo, tatto il monde in quel punto insieme con la stessa natura profondar si dovesse. Ma se in ogni parte delle armate gagliardamente e con melta bravura si combatteva, più che in ogni altro, certo, dove le due Reali s'azzuffareno, fu lo spettacolo sanguinoso, acerbo ed orribile. Perciocche avendo Ali Bascia con quattrocento eletti Giannizzeri la sua rinforzata, e D. Giovanni la sua con altrettanti scelti archibugieri Spagnuoli, oltre a gran numero di cavalieri venturieri o della sua famiglia; ed essendosi da lontano agli stendardi ed ai fanali ed altre insegno reali, che portavano, conosciuti; deliberatamente, e con incomparabile ardire, con tanta furia o con tanta bravura andarono ad incontrarsi, che non si potria pure immaginarlo maggiore. Quosti dopo che ebbero scambievolmente sparato le artiglierie, ed insieme le lor galce con uneini di ferro incatenate, ebbero tra di loro tanto aspra hattaglia, che siccome per la sua grandezza diffido io di poterla narrare, così che non la possa mai altri pienamente rappresentare mi confido. Stavano alla prora della Reale di D. Giovanni su le rambate D. Lopez di Figueroa c D. Michele di Moncada Macstri di campo, o vogliam dir Colonnelli; D. Bernardino di Cardenas, ed il Castellano Salazaro. Al focone ed allo schifo D. Pietro Zappata e D. Luigi Carillo, Allo stendardo D. Giovanni stesso, insieme col Commendator maggiore, il quale nella sua galea padrona, avea lasciato a sno luogotenente Stefano Mottino dell'ordine di S. Giacomo; che tanto buon conto gliene diede, che essendosi abbordato con la padrona reale del Turco, cbbe in sorte di far prigioni i due figli di Alì; per lo che fu poi da D. Giovanni dichiarato, che quella galea a Stefano si doveva. Stavano appresso a costoro il Conte di Pliego, D. Luigi di Cordova, D. Rodrigo de Benavides, D. Giovanni de Guzman, D. Filippo d'Hercdia e D. Ruidiaz di Mendozza, tutti cavalicri di nobiltà, d'animo o di valore approvati. De' personaggi che furono sopra la Reale turchesca non ho procurato tanto minuto ragguaglio. Beu so che ella era in mezzo di sette galee di fanale, nelle quali erano Bertà Bascià Generale di terra , Mustafa Esdei tesoriero, Mamur Rais Agà de' Giannizzeri, Mahamut Saderbei Governatore di Metelino, Giaur Ali corsaro e Caracoggia capitano della Velona, corsaro similmente famoso. Era all'incontro D. Giovanni nel mezzo di quattro fanali, che furono da man destra Marc'Antonio Colonna Generale della Chiesa e Luogotenente della Lega, nella cui galca erano principali Pompeo Colonna suo Luogotenente, il Commendator Ramagasso, Antonio Carrafa Daca di Mondragone, Michele Boncllo fratello del Cardinale Alessandrino, nipote del Papa, Pirro Malvezzi cavalicro principale e di molto valore, Orazio Orsino di Bonmarzo, Lelio de' Massimi, il Commendatore di S. Giorgio, e molti cavalieri di Malta e signori Francesi venturieri; Camillo de' Marchesi Malaspina cavaliero di S. Stefano con circa a venti altri gentiluomini, sue lance spezzate e della sna famiglia officiali. Ed appresso al Colonna la Capitana del Duca di Savoia governata da Monsignor de Lynì, nella quale era il Principe d'Urbino con Alderano Cibo Malaspina Marchese di Carrara, suo cugino e figlio di Alberico Principe di Massa, e molti signori che venivano seco e molti cavalieri dell'ordine di S. Lazzaro. Alla banda sinistra era appresso a D. Giovanni Sebastiano Venicro General di Venezia, con grosso numero di nobili della sua Repubblica. Ed appresso a lui la Capitana della Repubblica di Genova, della quale era Geperale Ettore Spinola cavaliero d'Alcantara, nella qual galea era il Principe di Parma, con una gran mano di scelti cavalieri, non meno nobili che valorosi. Avevano poi egualmente D. Giovanni, il Colonna e'l Venicro alle poppe delle lor galee due altre galee per ciascuna, le quali di continuo rinfrescavano e rimettevano genti in esse, entrando e soccorrendo dove il bisogno portava. Ed erano similmente alla man destra da poi alla Capitana di Savoia, Onorato Gaetano Generale delle genti del Papa, con cui io mi trovava; ed alla sinistra da poi alla Capitana di Genova Paolo Orsino di Lamentana, che in vece di Generale governava i soldati de Veneziani; segucado poi Ascanio della Corgnia Macstro di campo generale della Lega da un lato, e dall'altro il Conte di Santa Fiora Generale della gente Italiana per il Rc. Ultime finalmente nelle punte della battaglia a man destra la Capitana di Malta con Fra Pietro Giustiniano Priore di Messina, che n'era Generale; ed alla sinistra la Capitana di Pier Battista Lomellino, nella quale era Paolo Giordano

Orsino Duca di Bracciano. Sicchè essendo iu queste poche galee il fiore della nobiltà e del valore d'ambe le parti, facilmento egni uno paò giudicaro di che maniera tra loro seguisse la pugna, o qualo sforzo da ogni parte per superar lo galee contrario si facesa:

Fu nel principio, ed anche per qualehe spazio, l'impeto de' Turchi tanto gagliardo, che non poco fece dubbioso l'esito della sanguinosa battaglia; perchè più volte essi fieramente sforzaronsi di superar la Reale di D. Giovanni, più volte la prora ne occuparono; ma sempre valorosamente dai difensori ne furono ributtati. E vedendo che col guadagnar quella galea la dubbiosa vittoria in favor loro sarebbe caduta, vi concorrevano da tutto le parti tanti e tali furori, che furono sforzate la padrona reale e la Capitana del Commendator maggiore, le quali alla Reale erano da poppa, insieme con le due galee di Giovanni Loredano e Caterino Malipiero, ch'erano alla poppa del Veniero, di sottentrare al peso di quella battaglia, nella quale i detti Capitani Loredano e Malipicro dalle archibugiate furono uccisi. Ed essendo con tali aiuti i Cristiani entrati arditamente nella Reale turchesca sì fattamente, che fino all'arbore l'avevano occupata, furonvi dalla poppa nuovamente introdotti dugento Turehi freschi, dai quali furono costretti i nostri a ritirarsi. Nel quale impeto D. Bernardino de Cardenas da una palla di smeriglio nella rotella d'acciaro, che avea, fu colto; e senza sfondarla, gli diede siffatta percossa, che fattolo addietro su la coscia caderc, senza cavargli pur una di goccia sangue, l'uccise. I soldati frattanto del Malipiero e del Loredano non punto per la morte de lor Capitani sbigottiti, anzi alla vendetta più accesi, superarono con valore le due galee turchesche, con le quali era toccato loro di azzuffarsi, come feccro anche il General Veniero, Ascanio della Corgnia, il Conte di Santa Fiora, Onorato Gaetano, i Principi di Parma e di Urbino, Paolo di Lamentana e Paolo Giordano Orsino. Ma essendo Marc'Antonio Colonna primo degli altri con vittoria espeditosi dalla galea che l'avea combattuto, e vedendo con quanto periglio passavano le cose tra le due

Reali, tanto opportunamente con le due galee, che aveva per li suoi bisogni , v'accorse, che investì in quella d'Alì con urto tanto gagliardo, che tutta la prua fino al terzo banco dentro vi pose, ed alla prima sparata degli archibugi che fecero quei soldati, si videro i Turchi quasi tutti da tutte le bande cadere. Ed entrativi dentro gli Spagnuoli e molti altri soldati degl' Italiani, fu in un tratto essa galca spogliata degli stendardi e di tutte le insegne reali ; le quali sopra la vittoriosa di D. Giovanui riposte, essa colla poppa a rovevescio molto rotta e maltrattata, come vinta fu trascinata. Quello che della persona d'Ali succedesse, molto altramente da quello che gli Spagnuoli si vantano, d'aver cioè il suo capo sopra una picca a D. Giovanni recato, dagli uomini della sua propria Reale, che di vista son testimoni, a me vien riferito (19). Perciocchè mi dicc chi l'ha veduto, che quando finalmente vide la galea non più potersi difendere, vinto altrettanto dalla disperazione a che la sua bestialità lo conducea, quanto dal valore di coloro che egli aveva creduto di spaventar con le voci, prese una piccola cassetta di ferro, nella quale le cose sue più care, sì di gioie come di superstizioni, nelle quali molto si confidava, tenea; e ridottosi alla parte di dietro della poppa, dove ha luogo il timone, con un coltello che dalla cintura si trasse, nella gola feritosi, di là con quella cassetta nel mare gittossi, di maniera che poscia il suo corpo non s'è più ritrovato.

Bertà Bascia dal General Veniero condotto a lasciare ormai la vita con quella galea, uon potendosi più acheraire, bestemmiando il suo fiero destino, che a farc a senno d'Ali l'avesse condotto; tutto abbruciato una spalla dal fuoco d'una tromba artificiata, sopre una fregata che a poppa per li casi si avera ritenata, fa da'suoi in terra salvato. Due figli giovanetti d'Ali, che con Mahemet Bel Re di Negroponte dall'altro lato della Reale la battaglia sostennero, presa la lor galea dal Colonna, insieme con esso Mahemet restarono prigioni. Gli altri più efferati dispregiatori de Cristiani, i quali con le loro bevarate averano fatto risolvere Ali al combattere, tra'quali Hassan Bascià, che siscome alla persuasione.

ne era stato il più caldo, non volle al provvedersi allo scanpoe essere il più fancio, parte, abhandonato le galce loro, sopra altri legnetti si fuggirono in terra, e parto ostinatamente combattendo, vi lacatierono la vita. Fra quali froron Mustafa Esdel, Mamur Rais Capitano de Gisunizzeri, Malamust Saderbei, Gisur Alt, Hassau Bei Governator di Rodi, e molti altri; le galee de'quali essendo o dalle artiglierie e dagli scontri affondate, ovvero dal valore delle armi cristiane conquistate, davano alla vittoria molto incermento.

Dall altra banda il famoso Caracoggia essendosi con la galea del Papa azuaffia o dore Onorato Gaztano, e per lui io scrittore alle genti del Papa comandava, quantunque meglio degli altri di gente da combattere, d'artiglieria e di vascello avvantaggioso armato si trovasse, e fosse anche gggliardamente dalla galea d'Ali Capitano soccorso, il quale nel più bello della znifia al luogo del focone, mentiregli contatteva per prua, con lo sperone ne remne ad investire; fu però l'uno e l'altro ben presto ammazzato, restando tatte due le lor galeci in poter della nostra Grifona (20).

Aveva Ucciali con quel suo allargarsi e trattenersi saputo far tanto, che avendo trovato il riscontro di Giovann'Andrea Doria non meno scaltrito di lui, non solo dallo investire nei primi impeli si astenne; ma anche da poi che tanto innauti erano passate le cose, quantunque nel suo corno si ritrovasse trenta vascelli più di quelli che il Doria aveva nel suo, aspettava tuttavia di veder la risoluzione del nemico, per investirlo con avvantaggio. Ma temendo forse il Doria, e con ragione, di quel numero maggiore, se gli andava mantenendo tanto lontano, che piuttosto di volersi fuggire, che di voler combattere dava segnale. Il che fu cagione, che essendo da alcuni Capitani della sua squadra conoscinta tanta irresoluzione, non potendo soffrire, mentre che tutto il resto dell'armata combatteva, di star essi soli con quel corno a vedere, più coraggiosi che cauti, poco ordinatamente si spiccassero da quella squadra, e arrancando gagliardamente per aver parte nella vittoria, non come quelli che stavano a vedere, ma come quelli che menavau le mani

trapassassero avanti. Ma tostochè l'accorto Ucciali quelle galee dalle altre vide separate, conobbe anche nel Doria poca voglia di andarlo a trovare; e vedendo che quando anche impedirlo avesse voluto, tanto lontano se lo trovava, che non poteva a tempo più arrivare a sturbarlo; con tanto furore con tutta la sua squadra si volse contro di quelle, che avendone in un attimo dodici guadagnate, nelle quali insieme con i loro Capitani tutti i difensori valorosamente combattendo morirono, troppo miserabil danno vi fece. Nè posso io tacere l'animo invitto e generoso di Benedetto Soranzo, gentilnomo Veneziano, che in quel misero numero ritrovossi. Poiche dopo aver egli tauto bravamente combattuto, che solo ormai nella sua galea vivo avanzava, vedendosi dalle galee nemiche circondato, e già la sua galea ripiena di Turchi, spontaneamente diede fuoco alla munizione della polvere in sua vendetta; la quale con la furia che ogni soldato può immaginarsi, non solo uccise i Turchi predetti, ma col fuoco, che sparse copiosissimo, fece ancle a molte convicine galee notabilissimo danno (21).

Morirono però in questo fatto copia grande di Turchi; e tra gli altri il vecchio e bravo Caragiali, capitano d'Algieri e luogotenente di Ucciali, e molti altri corsari chiari di nome. Allora vedendo il Doria che Ucciali tutto intento alla preda di quelle galee con tutte le sue forze vi si trovava occurato, e conoscendo che non aveva più a temere di riceverne danno, col resto della sua squadra tanto opportunamente gli fu sopra, che in breve non solo ricuperò quelle galee che di già prese si trovavano, ma prese anche buon numero di quelle di Ucciali. Con che gli diede tanto spavento, che quando costui dalle altre spiccarsi lo vide, e tirare alla volta sua determinato d'investirsi seco, egli che già della Reale del suo Bascià e della sua armata aveva veduto l'infelice successo, a poco a poco ritirandosi con circa venti delle sue galee, destramente fuggi dallo incontro e cercò di salvarsi. Nella stessa sua fuga però fece sentire gravissimi danni a Fra Pietro Giustiniano Generale di Malta, il quale avendo al suo luogo valorosamente combattuto, e preso la galea con cui s'era azzuffato, mentre ora a questa, ora a quest' altra galea andava faceaudo gravissimo danno, alle notissime insegue da Ucciall conosciuto, fit da lui con tutte quelle galee che seco travas fieramente investito. Al quale impeto non potendo egli resistere, dopo che tre gravi fertie che ricevute e che tetti i cavalieri e soldati della sua galea farono morti, fu necessitato a rendersi viato. Ma come piacque a Dio, che lo andava aiutado, sopraggiungendovi due altre galee de'ssoi propt Cavalieri, i quali, avendolo veduto in angoscia da lontano, v'accorsero, insieme con alcune altre di soldati Spagnuoli, in da'Turchi per forza quella galea abbandonata; avendosene Ucciali seco portato lo stendardo e le cose mi-gliori, che ritrovate vi aveva.

Non meno infelice caso di questo ai cavalieri di S. Stefano avvenne nel medesimo corno; i quali da soverchio ardire trasportati a cerear di combattere, con la lor galea detta la Fiorenza tanto avanti si fecero, che avendo passata la galeazza che era innanzi a quel corno, ed allontanatisi molto dalle altre galco, furono da quelli stessi nemici, che dalla larga tentavan di foggirsi, tanto gagliardamente combattuti , che avcudo con la lor sola galea valorosamente pugnato, e fatto lor molti e gran dauni, al fine con soli quattordici uomini vivi, ma tutti anche feriti, la lor galea tutta rotta, e fracassata rimase. Frattanto avvedutosi Don Giovanni di Cardona, che quelle galee de'ucmici di fuggirsi tentavano, per far pruova che vano quel disegno lor riuseisse, con la sua squadra delle galee di Sicilia si mosse loro all'incontro. Ma furono quelle sì preste a procurarsi lo scampo, che vedendole il Cardona tanto francamente vogare, come quelle che danno non aveano ricevuto, e giudicando che sosse vaue di seguitarle con le sue, che stracche e maltrattate si trovavano, dall'impresa si tolse. Ucciali quantunque della perdita dell'armata turchesca afflitto e molto confuso si trovasse, alticro nondimeno, e molto contento d'aver acquistato l'oporato stendardo di Malta, in segno di vittoria sopra la sua poppa lo avea inarborato. E vedendo che non potea, se non con molto periglio, alla larga tirarsi, rispetto alle molte galee cristiane, che quelle che fuggivano avevano seguitato, fece pensicro per il suo meglio d'accostarsi alla terra , con disegno anche di abbandonare i vascelli , come avevano fatto molti altri , quando dalla necessità ne fosse stato costretto. Ma molto meglio di quello che presupposto s'avea, gli succedette. Perciocebè quando dalle nostre battaglie, con lo stendardo di Malta inarborato, fu veduto venire, giudicandosi che non pur del corno del Doria, ma di parte ancora della battaglia fosse stato vincitore, e che per combatter di nuovo così francamento venisse, fu cagione che tutte le galee a D. Giovanni convicine tagliassero i capi, coi quali le conquistate galce si rimburchiavano, e che alla nuova battaglia si apparecchiassero. Ma egli, che a salvarsi pinttosto che a combattere studiava, facendo co'remi lo sforzo che potea maggiore, e innanzi alle prue della nostra battaglia velocemente passando, fece che ognuno credesse che per soccorrere alle galec turchesche, che nel corno di terra dai Veneziani maltrattate si trovavano, mosso si fosse. E non potendo le nostre galee per difetto del palamento, che tutto nel conflitto aveano rotto e perduto, e delle cinrme stracche c quasi tutte ferite, ed in gran parte su questa e quella galea shandate, così presto come bisognava. segnirlo, tosto che di poter pigliar qualche poco del vento che da terra spirava s'avvide, faccado vela co'suoi trinchetti, e sforzo maggiore anche coi remi , fece chiaramente la sua fuga manifesta. Ma erano le cristiane galec per le dette cagioni tanto impetenti a seguirlo, cho essendosi egli alquanto allargato, e ai venti più gagliardi i bastardi spiegato, menando seco una galea cristiana Corfiotta, in breve senza contrasto a salvamento ai trasse.

Fu questo fatto cagione, che molti della battaglia cristina a, i quali più degli altri di arrivardo si sforzacono, quando poi senza profitto tornaronsi, di aver perduto le galec che col valor loro a averano combattendo goadagnate, s' accorgessero. Pichè essendo loro perciò convento d'abbandonarle, dagli altri che venivano più tardi crano senza fatica state occupate e del tutto spogliate. Di che io, come di

causa propria, buen conto renderne posso; chè avendo colla galea Grifona le due di Caracoggia e d'Ali Capitano con molto travaglio guadagnate; in pro delle galee di Napoli, che a dietro col Marchese di Santa Croce venivano, mi trovai d'aver faticato. Perciocchè sebbene per sentenza di D. Giovanni quelle galee alla nostra Grifona furono restituite, essendo gli scafi e le artiglicrie della Lega, non ne chbe però utile alcuno, eccetto l'onore e la fatica di rimburchiarle nel trionfo fino a Messina. Basta che avendo fuori trovato la galea Fiorenza de' cavalieri di S. Stefano tutta fracassata con pochissima gente viva, e tutti malamente feriti; per pietà che ebbe Onorato Gaetano di essi, acciocchè della necessità nella solitudine di quel mare non si morissero, a rimburchio la prese, e fin dentro al porto di Santa Manra la condusse; dove da D. Giovanni fattone cavare l'artiglieria, nella festa, che vi fece per la vittoria, fu fatta abbraciare.

Ma tempo è che io dica del corno destro inimico da Mahemet Scirocco Sangiacco, ovvero Governatore, d'Alessandria, governato. Costui con cinquantacinque galee dovendo col sinistro della nostra armata, da Agostino Barbarico con cinquantatrè comandato combattere, ed avendo dalle galeazze Bragadine grandissimo danno ricevuto, tatto confuso ed in disordine alla volta della terra poco lontana se n'andava; forse per salvar le persone, abbaudonando i vascelli ; o per poter con maggior vantaggio da quella banda i nemici per fianco investire. Quando avvedutosene il Barbarico, tanto presto gli andò a rinchiudere il passo, che ad approdarsi hen presto sprone con sprone con le galee Veneziane l'astrinse; contro delle quali tanto fieramente combatterono i Turchi, che avendo i Veneziani contra loro gli odi molto maggiori, che qualsivoglia altra nazione, per gli eccessivi danni ed ingiurie che langamente n'aveano ricevati, tanto aspra ed orrenda fu la battaglia tra loro, che per lunghissimo spazio da qual parte la vittoria dovesse cadere non fu conosciuto. Poichè furono nel principio i Veneziani in grave timore d'avere a sentirne il danno maggiore; perciocchè entrati i Turchi nella propria galea del Barbarico, e fattovi

sforzo tremendo, mentre egli valorosamente difendendosi a far animo a' auoi soldati a'affaticava, mortalmente ferito da una freccia sopra un occhio, di che il giorno seguente morì, fu costretto di ritirarsi. Il che diede a'suoi tanto terrore, che mezzo sbigottiti, quasi al furor Tarchesco cedendo, non seuza pericolo di perdersi affatto, fino all'arbore lasciarono entrare i nemici. Ma molto opportunamente con la sua galea il Conte di Porcia sopraggiungendovi, non solo con molta bravura li ributtò, ma avendo di essi ucciso la maggior parte e rincorato i Veneziani al combattere, di molte galee nemiche in breve spazio fu vincitore; mentre che il valoroso Giovanni Contarino da molt'altre galee nintato, con molta strage de' nemici, molte altre delle lor galee, che con pari furore se gli opponevano, rompendo mise al fondo. Ed avendovi fatto i Provveditori Canaletto e Ouirini quelle prove, che dal loro conosciuto valore aspettarsi poteano, fu finalmente la galea Capitana di esso Scirocco superata e presa; nella quale essendo stato cgli mezzo morto trovato, dall'impeto de' soldati fu affatto ucciso ed affogato (22).

Fu veramente quel giorno in ogni parte delle armate accrbamente e con grave periglio combattuto. Ma tra questi due corni particolarmente l'uccisione e'l danno d'ambe le parti fu senza comparazione maggiore che in altro lnogo; sì perchè avendo i Veneziani contra a' Turchi odi maggiori, che le altre nazioui, pon fu di esso alcuno che a fare schiavi attender volesse; come anche perchè tutti quei Turchi che, d'ogni altra parte fuggendo, qualche scampo alle vite loro ai procacciarono, non avendo altro rifugio che la terra ferma, in quella parte dalle lor genti abitata, secondo che ivi arrivavano, e la battaglia fieramente attaccata vi trovavano, non mancavano di porgere agli amici loro gli aiuti che in tanta confusione maggiori potevano. Di modo che fu la vittoria in questo lato tantó sanguinosa, che se l'acquisto che della maggior parte delle galee nemiche vi si fece, non contrapesasse, si potria dir veramente che il danno dalla parte de' Cristiani fosse stato maggiore. E se nelle altre squadre avessero i Cristiani tanti vascelli perduti, quanti ne perdettero in questa, non si potria se non dire che molto più che noi avessero i Turchi guadagnato. Ma benedetto e lodato sia Dio I Il quale, di poi a tanti e gravissimi danni del popolo suo, finalmente pieno di misericordia sopra ai suoi Cristiani ha riguardato; cd una volta tenendoli con la sua potentissima mano insieme uniti e concordi, ha fatto chiaramente agli orgogliosi Turchi conoscere, che sebbenc la discordia de'nostri Principi ha fatto tante volte ch'essi vincitori ne sian ritornati , non sono punto però nè d'animo nè di ardire nè di valore ad essi inferiori, avendo quel giorno ogni cristiano soldato, ancorchè minimo fosse, tante e sì chiare prove mostrate, che non avran punto cagione d'invidiare alla gloria di qualsivoglia degli antichi famosi trionfatori. E se il valor di ciascnno, e capitano c soldato, fu della sempre memoranda vittoria autore, la molta prudenza e l'esercitato sapere del Marchese di Santa Croco v'ottenne certo onoratissima parte. Poichè quantnuque ne' primi congressi di combatter non gli toccasse, tanto opportunamente in ogni luogo dove il bisogno lo richiedeva con la sna squadra soccorse , che avendo agli evidentissimi danni che la nostra armata avrebbe ricevnti riparato, fece chiaramente conoscere quanto nelle battaglic navali il forte e ben governato soccorso sia necessario. Sforzami tuttavia a dir qualche cosa l'onorato valore de' nostri coraggiosi capitani ; ma quello veggio pinttosto potersi ammirare, che in parte almeno non che a pieno raccontare. Principalmente lo stesso gloriosissimo D. Giovanni, oltre l'avere in ogni occasione compitamente fatto l'ufficio di prudente d'ardito d'invitto Generale, nel conflitto ancora non potè contenersi d'esercitarsi combattendo come gli altri soldati. Perciocchè essendo nel principio della zuffa dal Commendator di Castiglia caldamente pregato, che per fuggire ogni danno che da sinistro accidente, con troppo comune interesse, nella persona sna fosse potnto venire, si contentasse di stare almen tanto nella camera della poppa, che l'orrore e'l periglio di quel primo congresso fosse passato, non solamente di ciò compiacerlo non volle, ma stando anche sempre nei più erti e pericolosi Inoghi della

galea scoperto con gli altri combattenti, più volte incredibilmente si volle mischiare; dando non solo con le parole, ma con l'esempio grand'animo a' suoi di francamente c senza timore combattere. E che potrei dir mai di Marc'Antouio Colonna? Il quale essendo continuamente stato tutto scoperto al luogo dello stendardo, per comandare e provvedere a' bisogni non solo della propria galea, ma di tutta quella parte dell'armata, che da lui scoprir si potea; ed essendo, come si può credere, con infiniti tiri di archibugi, artiglieric e di frecce bersagliato, intatto e senza una minima offesa fu da Iddio preservato; per dare alla Cristianità con tanta vittoria la compita allegrezza della importante conservazione d'un suo tanto forte ed onorato campione. Con quali parole esprimer potrci l'incredibile ardire e'l valorosissimo cuore di Sebastian Veniero? Il quale con la sua veneranda decrepità, non punto dall'orribil congresso e dagli estremi perigli smarrito, bramoso di riportare ( anche con la sua morte ) alla cara patria la desiata vittoria, armato a gnisa d'ogni altro soldato con la sua corazza e cou la celata, scorrendo più volte tutta la corsia, non pur dava animo di combattere ai suoi, ma di sua mano prove stupende faceva. Poichè non potendo per li molti anni bene aiutarsi delle forze del corpo, di quelle dell'animo si ben si valeva, che facendo da un suo servitore di continno una grossa balestra caricare, con essa di mira ne'capi disarmati de'Turchi, con palle di ferro, molti giusti colpi faceva; con tanto contento, che in così orribil fatto mai non conobbe paura; e benchè malamente in una gamba vi fosse ferito, non cessò mai dal combattere con ogni fervore. Che narrerò io del non mai abbastanza lodato Principe di Parma? Il quale nell'età giovanile di maturo consiglio, come il più veterano ed esercitato soldato del mondo, con tanto ardire saltò sulle nemiche galee, e del sangue turchesco insangainossi talmente, che diede di sè al mondo maraviglia e stupore. Che di quello d'Urbino? Che con intrepido cuore sostenendo la rabbia ed il furore. de' Turchi, con allegrissima faccia nel luogo de' perigli maggiori si mostrò sempre di dover essere vittorioso. Come farò credere io le pruove di Paolo Giordano Orsino a quelli che non l'hauno vodute? Il quale quantunque da una freccia in una gamba sì malamente rimanesse ferito, che tutto il resto poi della sua vita, che furon molti anui, la cicatrice aperta portonne, si portò nondimeno talmente, che non nomo, come egli era, corpulentissimo, ma il più agile, il più pratico ed ardito di tutti si fece conoscere. O sommo Iddio, voi pure nei bisogni maggiori della Cristianità, avete in ogni cosa mostrato la onnipotenza vostra, accendendo fino i cuori puerili alla vendetta contra i nemici del glorioso nome di Gesti Cristo. Dico, che fra tutte le maraviglie, l'ardire e la costanza di Michele Bonello nipote del santissimo nostro padre e pastore Papa Pio Quinto diede stupore; il quale essendo ancora in così tenera età, che ad ogni uomo faccva parere impossibile che la spaventosa vista di così orrendo fatto avesse potuto soffrire; mostrò nondimeno in tutta la fazione tanto di cuore, che non solo non fu mai veduto temere, anzi mentre che alcuno, che di veterano soldato si pregia, nella medesima poppa fattosi innanzi un gran baluardo di materassi, per timor delle archibugiate, non osava di muoversi punto di dietro al tabernacolo, dove s'era riposto; ed altri fingendo d'aver avuto una archibugiata in un occhio, senza aver male, nella camera da basso si era nascosto, e che più di tre mesi continui da poi iu Roma, quell'occhio sanissimo portaudo coperto alla brava, si medicasse; egli intrepidamente attese a scaramucciare, sparando molte volte il sno archibugio di mira, fiuo a tanto che da un colpo d'artiglieria fu, molto vicino a lui, il maggiordomo del Colonna nella testa percosso ed ucciso; dal quale colpo, con le cervella di quel capo e col sangue fu a lni tutta la faccia e tutta la persona imbrattata. Superfluo mi pare di allargarmi con molte parole in commendazione del valore di tanti e tanti onorati Signori e gran Capitani, i quali per le azioni loro, essendo per l'addictro conosciuti dal mondo, in quel giorno con le lor degne fatiche eternamente gloriosi si fecero. Perciocchè quand'io pur qualche cosa dir volessi di Ascanio della Corgnia, di Onorato Gaetano, di Pompeo e di Prospero Colonna, di Fabrie Serbelloni, di Paolo Orsino di Lamentana, del Conte di Santafiore, e di Paolo Sforza suo fratello, del Conte di Sarno, di Sigismondo Gonzaga de' Provveditori Veneziani Barbarico . Canaletto e Quirino; non ho dubbio alcuno elie ad essi potrei far torto non dicendo della virtù loro quanto si conviene, ed a me procaeciare biasimo di avermi con la bassezza del mio stile persuaso di potere l'altezza di tanti onori aggnagliare; poichè non veggio, che nè qualsivoglia pregiato scrittore, quantunque molto diffuso, far lo potesse. Ma non vò per questo tacere un egregio fatto di Paclo Ghislerio nipote del Papa, il quale sebbene da Sua Santità per qualche disgusto datole cra stato di Roma scacciato e bandito, non volle però maneare che eon gli altri nobili venturieri in cost santa guerra non comparisse. Ouesti con la galea di Carabaivel incontratosi, il quale d'un altro Rais, di cui egli gran tempo era stato schiavo in Algeri, essendo caro compagno, da lni cra ben conosciuto; nella sua lingua turchesca datogli da lontano di sè notizia, gli disse: che se si voleva rendere a lui e darsi suo schiavo, si gittasse a marc; che sulla parola di cavaliere lo salverebbe. Ma mostrandogli Carabaivel ignuda la scimitarra, e dicendo che con essa voleva difender la libertà sua, Paolo prestamente abbassando l'archibugio, di mira nel petto lo colse; nè mai pereiò volle quietarsi fin che da' Cristiani rimessa quella galea, cgli con gli altri v'entrò, o di sua mano spiccata la testa di detto Carabaivel, con essa vittorioso alla sua galea ritornossi. Nemmeno lascerò di dire la ventura che v'ebbe Monsignor Domenico Grimaldi, Commissario del Papa, il quale dappoi di aver all'officio suo picnamente soddisfatto, e con molta sua lode, non si trovando contonto se ancora con l'armi, e col combattere non si fosse in tanta occasione non meno valoroso che saggio fatto conoscere, nel conflitto onoratamento menò le mani. Ed al fine, che alcuni soldati nella sua galea tra loro non s'uccidessero, volendo impedire, mentre per un Turco che avevano preso su la scalcita della poppa contendendo erano venuti alle mani, con tanto ardore vi si trasse, che avendo appena preso quel Turco per levaruelo, arma10. com'era, d' un corsaletto e celata a hotta d'archibugio grevissimo, gli singgirono i piedi e di colpo cadde nel mare. Di che senza dubbio si sarebbe afiogato, se mon che per sua rentara nel cadere seco lo seltiavo si trasse, il quale essendo huon muotatore, tosto che fa nell'acqua, se gli pose sotto alla pancia, e sostenendolo a nuoto, tanto che da quelli della galea fosse siutato, ambeduo insiemo furono salvati.

Era durato l'impeto della pugna, e l'orrore della necisione già tanto che, stanco il Sode di mira le harvura dei Cristiani, declinando a poco a poco i suoi raggi, ad imbrunir la sera si cominciara. Quando essendosi pienamente la suprema vittoria ottenuta, e cominciando gli amici di Cristo vittoriosi a congregare insieme le disperse per tutto il mare e conquassate galec, non poco arterbbono avtuo da temere d'esser dalle notturna tenebre soprappresi, prima che in porto alcuno di riposo avesser potuto ritrarsi. Se non che gl'ineendi, che d'orgin intorno nei nemici vascelli si vedevano, davano con le lor fiamme tanto di luce, che veramente pareva tutto il grande elemento del fuoco dalla sua sfera seeso avere in quella notte con l'acqua fatto unione; se acqua però fosse potuto parere quel mare tutto fino al suo fondo turbato, e dalle uecisioni inenarabili nero divenuto.

Onde fa dato fine alla gloriona e sempre memoranda lastaglia narate, nella quale comobbro i Turchi quanto vagliono le armi cristiane unite insieme e risolate a combattere. I Cristiani s'accorsero di quanta importanza sia il difendere una causa giusta ed avere Iddio dalla loro. E restò tutto il mondo chiarito che l'orgoglio che fino allora i Turchi sopra a Cristiani averano avato, non procedeva dalla molta potenzo, ne dal proprio valore di essi; sibbene per le discordio de obsorti Pineipi, o per altri accidetti occorsi, forse per i nestri peccati, si fosseco fino allora chiamati vincitori. E per tornare a dire degli spessissimi ardenti usongibelli, che qua e la per lo mare seminati si vedetano; cra fra essi egni cosa piena di giubbe, di turbanti, di careassi, di frecece, di archi, di tamburri, di gnacchere, di graccher, di gnaccher, di gna

di remi, di tavole, di casso, di valige, e sopra d'ogui altra cosa di corpi umani; i quali uon avendo sucora finiti di moriro andavano a nuoto gittando l'anima iusieme col sanguo, cho dalle mortali ferite spandevano; non umovendo, con tutta la miseria loro, pur un poco di compassione nei cuori de'nostri soldati; da'quali in cambio di pietate e di aiuto, colpi di archibugiate e di zagagliate, mentre ad essi si offerivano, ricovevano.

Ritirossi la nostra armata quella notte nel più vicino porto detto Petela, o piuttosto ridosso, che opportuno nella terra ferma si porse, ove a Dio renduto le proprie grazie, e pioni di tanto contento quanto ciascuno può immaginarlo maggiore; col cibo e col riposo si diede ai corpi il necessario ristoro, e poco altra cosa in tatta quella notte si fece, che iteraro i carissimi fraterni abbracciamenti fra D. Giovanni e gli altri Principi dell'armata tanto venturicri, quanto di essa officiali; i quali con affetto di cuore incomparabile furono tutti da D. Giovanui sommamente ringraziati del valore che in quel benedetto giorno avevano dimostrato, e della prontezza con che in perigli sì grandi l'avevano seguito. Particolarmente con Michele Bonello tante e tante volte abbracciossi, che non parendogli, che l'aprirsi il enore per riceverlo bastar gli dovesse; di non poter trovaro parolo bastevoli diceva, per ringraziar lui in persona del suo santissimo Zio, dalla santità , dall'autorità e dagli ainti del quale quella sublime vittoria d'avere a riconoscer confessava. Nou si potrebbero certo per me ridire le grandi ed onorate parole che fece cou Marc'Antonio; come con quello, che essendo stato della santa Lega fattore e conservatore; da lui la gloria, l'esaltazione e la quiete del popolo cristiano s'avea. Ma mentre per seco rallegrarsi il general Veniero nella sua Reale saliva; volendo il Colonna pregarlo che i disgusti che avea seco passati gli rimettesse, non gli diede D. Giovanni tempo di dire quanto voleva; poichè tosto che l'ebbe vedato, con allegrissimo viso ad abbracciarlo correndo, non esser più tempo di alcuna offesa ricordarsi, prontamente gli disse; ma che solo, rallegrandosi insieme fraternamente, a

Dio di tanto bene le debite grazie dar si dovevano; ringraziando egli frattanto e la persona sua e la Signoria di Venezia, elio tanto gran parte in così onorata vittoria avevano avuto. Più particolari grazie rendeva a Francesco Duodo, delle magnifiche galeazze eapitan Generale, le quali confessando essere state potissima eagione della felice vittoria ; come quelle che prime gl'inimiei avevan disordinato ; con una patente, che gliene fece di onoratissimo tenore, volle elle al mondo fosse manifesto. In questo felice successo, a chi con vera fede voglia il tutto considerare, in molti modi la onnipotenza di Dio, ehe con segni miraeolosi si eompiaeque di darne nuovo pegno d'amore, fu manifesta. Che se dalla stessa navigazione vogliam cominciare, como possiamo se non miracoloso chiamare l'effetto di tanto tranquillo viaggio in tempo e stagione importuna, con armata sì grande e da tanti imbarazzi impedita, con tanta prestezza condotto al suo fine? Non parerà forse miracoloso che l'armata turchesea di tanti felici successi e di tante vittorie per due anni continui altiera, nel comodissimo golfo di Lepanto, o vogliam dir di Corinto al sicuro riposta, donde di ogni nostro sforzo solo col non uscire burlarsi poteva; senza che alcun bisogno la provocasse, al periglio della battaglia spontaneamente s' esponesse? Non fu di Dio opra maravigliosa, che tanto lontano l'armata nemica fosse dalla nostra quella mattina scoperta, che d'impavesar le galee, d'allestir gli armamenti, di ragunar i vascelli e di disporre le schiere comodissimo tempo ne desse? Ma ehi potrà opra dell'assoluta potenza di Dio non confessare il gran beneficio, che nello stesso fatto ci feee, quando soffiando il vento a'nemici favorevole, ed alla nostra armata contrario, subito dato il segno della battaglia, non solo totalmente cessò, ma poco dappoi in favor nostro girando, col fumo che sopra i Turchi portava, di tanto lor toglicva la vista, elle con infinito avvantaggio ( quello che essi far non potevano ) da'nostri bersagliati di mira, venivano uccisi? Ed a qual altra cosa che allo amore che Iddio ci ha portato, ed alla protezione che ha tenuto di uoi di attribuire osati saremo, l'essere i

marine all themes

Turchi tanto accecati, che delle marittime guerre maestri, potendo a lor voglia l'armata nell'alto mare distendere, di quanto danno lor fosse il combattere vicino alla terra, nella quale i lor soldati confidar si potessero, non abbian conoseiuto. ? O sommo Iddio, fino alla immagine vostra, nello stendardo maggiore della Lega dipinta, voi stesso avete con la vostra potenza difesa. Non erano antenne, non crano sarte, nou alberi, non insegne, non palmo di cos'alenna nelle galee, che dalla tempesta delle archibugiate trafitto, non si vedesse talmente di spessissime frecce coperto, che verisimilmente la pelle di un porco spinoso rappresentasse. Ne però quel benedette stendardo, nel quale con imperio sovrano l'immagine di Cristo Crocifisso splendea, il quale all'aura sventolando tatta la poppa della Reale adombrava, da colpo alcuno rimase stracciato; talchè mentre tatti gli altri stendardi, e le bandiere tutte non riserbayano in parte alcuna una spauna d'intiero, questo solo fra tutti, che più degli altri doveva essere infranto, chiaramente mostrava da qualche armata schiera d'Angeli invisibilmente essere stato coperto. Similmente i Reverendi frati Cappaccini, che aveva il Papa nelle sne galee ripartiti, ancorchè ne' più scoperti luoghi delle galec, tenendo ciascnno un Crocifisso in mano inalberato, si facesser vedere, a' quali è da credere che infiniti colpi di mira fosser drizzati, niun però di essi rimase ferito. Anzi ne furono diversi da archibugiate percossi, a'quali le palle di piombo, senza far lor punto di male, ne' propri panni se gli erano morte. E di questi ho veduto io sopra la mia galea Fra Marco da Viterbo, al quale ho levato di mia mano la palla di dentro al cappuccio, che nello entrar di essa in diversi luoghi era forato; senza che il buon padre offesa n'avesse sentito. Furono dopo questo gran fatto tanto desiderate e mendicate le ferite da quelli che ricevute non ne avevano; che come quelle che del valor loro dovessero fare testimonio, pareva che ognuno volentieri quelle de'suoi compagni per gran prezzo s'avrebbe comprate. E quelli che alcuna, ancorche minima, se ne trovavano, non solo medicarle non volevano, ma facevano auzi ogni giorno quanto potevano, perchè o lungamente aperte si mantenessero, o almeno i segni con cicatrici maggiori che possibil fosse vi rimanessero. Ma non voglio per ora ad uno dar nome, poichè assai comunemente conosciuto, darebbe a molti di rider cagione; il quale perchè più degli altri di tal vittoria si vanta, più assai d'ogni altro della gloria di essa pretende. Non essendo egli quel giorno in alcun luogo scoperto mai stato veduto, e dalla soverchia ambizione troppo alla sua codardia inimica, per sua disgrazia nella poppa con sicurta di molti strapunti tirato; col primo colpo d'archibugio che egli sparò, che facilmente fu il primo che a'suoi giorni sparasse, avendo invece d'un Turco lo atendardo della poppa investito, il quale in sua vendetta d'una scheggia sopra un occhio lo ripercosse, fanciullescamente piangendo, e dicendo di aver ricevuto un'archibugiata, con tanta ansietà nella camera rinchiuso si fè subito medicare, che per parecchi giorni di poi, con l'opinioue dell'archibugiata nella testa da tutti gli occhi s'ascose; e sebbene il secondo giorno poco o nulla di male più gli restasse, non mancò per questo di portarvi più di due mesi cotinui un suo ceroto di negro coperto, fin tanto che chiarito che non aveva chi gli credesse, con la diligenza d'uno accorto maestro vi si fece imprimere un segno. Saprei ancora molto distintamente, come da me veduto, alcuno gran Capitano qui nominare, il quale per contrapporsi al testimonio che coutra di sè l'inimica sua coscienza deponeva; è andato dagli scrittori procacciando gli encomi e le lodi, co' falsi scritti de'quali la innata viltà e la resoluzion ferma di non s'esporre al periglio della battaglia pensando di ricoprire, di molto maggior gloria di quella, che il mondo può dare, s'è andato gonfiando. Ma vadano pur con questi quegli altri, i quali essendosi quel giorno molto vigliaecamente portati, per far bella faccia con quelli, da' quali sanno di non essere stati veduti, coi danari frodati a coloro che con molto valore se li hanno guadagnati, molte inimiche bandiere e stendardi sono andati comprando, i quali in diversi luoghi spiegando, e delle giubbe de morti Turchi vestiti, lungamente pompose mostre sono andati facendo. Non voglio per ora dilatarmi scrivendo i mancamen-

ti di coloro, che quando questi miei Commentari leggeranno non meno avrauno cagione d'amarmi, per non aver io i nomi loro pubblicati, che di odiarmi tanti valorosi ed oporati Cavalieri, perchè di ciascuno di loro non abbia fatto particolar menzione. Ma sieno da me pregati a perdonarmi tutti quelli a chi tocca d'esser taciuti; poichè non potendosi in fatto sì grande tutte le cose che occorse vi sono da un solo scrittore a parte a parte narrare, non potranno mai senza gloria quei nomi giacere che più coi fatti propri virtuosi, che con gli altrui detti artificiosi si sono illustrati. Io, mentre di scriver le cose più principali mi sono affaticato, di nua cosa mi pregio, che interno ad esse non si potrà mai dire con verità, che io n'abbia detto bugia. Quanto a'particolari, non paia strano se solo coloro che più da me sono stati trattati e conosciuti v'ho posti: ma qual bisogno hanno gli onorati fatti di tanti valorosi Capitani d'esser da me celebrati, se col proprio valore han superato le lodi? Con quali scelte parole gli onori di coloro che con la loro morte la gloriosa vittoria ci han parterito, e con la memoria de' loro egregi fatti la vanno illustrando, da veruno scrittore potransi narrare? Tale fu quella di Agostino Barbarigo, e di D. Bernardino de Cardenas, de'quali s'è fatto menzione; e tale fu quella di Orazio Orsino di Bonmarzo, e di Virginio Orsino di Vicovaro, i quali mentre l'antico valore dei loro avi illustri con ardire e bravura incomparabile rappresentavano, il primo da due archibugiate in una coscia, e l'altro da un' altra arehibugiata in un braccio feriti poco di poi si morirono. Ma sia quì fine di questi particolari, e la general fazione seguendo, ormai dell'armata vittoriosa diciamo.

La notte, che alla memoranda vittoria immedistamente successe, da tanta pioggia, da sì gagliardo vento, da tonoi tanto orribili il tempo fu agitato, che tra l'aere, i venti, i folgori, e'l mare non potrebbe uomo immagiansi turbazione maggiore. Onde sì totoch che il giorno con la sua prima luco a riconfortarci n'apparve, partendosi dal ridosso, dore s'era ricoverata tutta l'armata, in diversi piccioli porti poco lontani audossi a dar foudo. Il mare già sazio della

ingorda voragine sua, a sommo gli umani corpi de morti aveva cominciato a gittaro , o quelli dal vento , che tuttavia verso la terra ferma gli sospingeva, crauo insieme talmente ristretti, che non bastava la vista a mirar tanto lontano, cho chiaramente l'acqua del mare scoprisse; poichè per quanto altri si raggirasse, niuna altra cosa che ignudi capi d'uomini morti poteva vedere . E non maneò di poi elii dicesse che dal vento che quella notte gagliardissimo avea soffiato, gran quantità fino in Candia ne fossero stati sospinti. Stavasi ogni nomo stupido riguardando, e parendo di avere la precedente giornata segnato, mentre il numero tanto grande dei morti si contemplava, impossibile ancora agli stessi uccisori pareva elle dalle mani cristiane tanta strage uscire fosse potuto. Attendevano i marinari, e gli sforzati tutti a pescare con gli uncini quelli ch'erano vestiti ed a spogliarli. Continuamente si trovavano pendere da' colli de' morti borse con buoni danari, giubbe, turbanti, tappeti di cuoio, cassette piene di molte curiosità, ed altre cose infinite, che tutte a galla di poco in poco tra i densi corpi apparivano.

Ouando prima l'armata del luogo dove aveva combattuto partissi, si mosse primo D. Giovanni, e seco Marco Antonio, e Giovanni Andrea Doria eon otto altre galce per riconoscere il luogo, dove in effetto l'armata nemica s'era conquistata, accioceliè quando qualche vascello vi fosse rimaso, perchè nelle mani de'Turchi non ritornasse, a rimurchio lo conducessero. Andavano essi Signori con le tre loro galee innanzi, seguiti poco appresso da tro altre, e poco più lontano da cinque altre, e dando segno la guardia dal caleese di due arbori verso la terra, presto si diede all'armi di piglio. Ma conosciuto esser galee dagl'inimici abbandonate, e di esse una quasi tutta brugiata, e l'altra tra quei scogli in modo incagliata, che quantunque Marc' Antonio cou la sua capitana tre strappate gli desse, non poteva cavarnela, giudicarono bene di cavarno le artiglierie e qualche remo, che al bisogno dello lor galee si accomodava, il resto diedero in preda ed a saeco alle ciurme; ed indi gittatovi il fuoco, del tutto le fecer brugiare. Appena di

là si partivano, quando da lontano tredici galce nemiche scopersero; le quali forse per dare qualche aiuto a coloro che il giorno avanti tra quelli scogli e lidi s'crano fuggiti, alla volta della terra venivano. Ma non sì presto delle nostre s'accorsero, che voltando le poppe se ne fuggirono. Così avendo i nostri a lor voglia riconosciuto e scorso tutto quel golfo; la sera stessa a riunirsi con l'armata tornarono; la quale il giorno seguente tutta insieme ridotta, rimburchiando le prese galee, che non erano meno di centoquaranta, e sapendosi corto che da circa a cinquanta in poi, elie con la fuga s'eran salvate, tutte l'altre s'erano affondate, o brugiate; e non mancando delle nostre se non quindici, le quali per colpa di chi non volle combattere s'eran perdute; nel porto di Santa Maura si condusse. Quivi adunato da D. Giovanni il consiglio, e proposto in consulta quello che dopo tanta vittoria, con quell'armata fosse bene di fare; non fu par uno de' Consiglieri e de' capi che non dicesse, che senza tentare altra cosa, ne'lor porti le armate per isversare si dovean ridurre. Del qual consiglio tre principali cagioni assegnavano. I vascelli inabili per difetto del palamento quasi tutto perduto, e per mancamento de difensori in gran parte morti, e quasi tutte le ciurme ferite; le vettovaglie già di tanto mancate, che se con quelle che s'eran trovate nelle galee de Turchi non si rimediava, poco mancava a morirsi di fame; e la stagione già tanto avanti. che non lasciava luogo di pensare a più lunghi viaggi, essendo in pericolo manifesto che dalle fortune, che di ragione dovevano cominciare, fosse lor potnto vietarsi il ritorno. Sogginngevano, assai per quell'anno essersi fatto; poichè avendo l'armata del Torco, e le sue forze marine annichilate, non potevano più molto contrasto trovare alle imprese future; le quali, quando anche le lor galce avessero ben rimediate, e di pnovo munite, sariano sempre stati a tempo di fare. Il qual consiglio da D. Giovanni approvato, risolve che ristorata con l'inverno l'armata, che conquassata dal combattere si ritrovava, fortificata di defensori, e ben munizionata, l'anno seguente alle nuove fatiche, ed ai certi tri-

onfi, molto più atta sia per uscirc. Fu questa risoluzione però comunemente dal mondo biasimata; pereiocchè da severi censori, che nelle lor delizie godevansi l'ozio, ventilata, non mancavano satrapi, che andassero discorrendo: ehe se avesscro i Cristiani della grande occasione saputo valersi , col servirsi solamente della riputazione di quella vittoria, per la quale impauriti gli animi de'nemiei, non avrebbero saputo resistere, si sariano in un subito non solo della costa di terraferma, e del Peloponneso con lo stesso Negroponte fatti padroni; ma le circonvicine isolo, ma tutto l'Arcipelago, ed insieme Costantinopoli sariano loro stati facili a eonquistare. Allegavano di questi discorsi apparenti ragioni, con dire che, essendo tutta la Grecia da eristiani al Turco forzatamente soggetti, abitata, la natura de quali è di facilmente ad ogni piccola aura, che sperauza di libertà lor porga, sollevarsi con l'armi; a tanta occasione che se ne fosse lor presentata, indubitatamente si sarebbono offerti; col favor poseia de'quali a progressi maggiori si sarebbe aperta la porta. Aggiungevano a questo il timore, dal quale fino a Costantinopoli, per tanto spazio lontana, talmente i Turchi diecvano essere percossi, che i Costantinopolitani stessi, come se già dentro alle mura si vedessero gl'inimiei, a'Cristiani, che v'abitano s'andassero raceomandando, e che le gioie ed altre cose preziose, con isperanza di salvarle dal saeco, a serbare ad essi portassero. Delle tre ragioni che del ritornare ne' loro porti i nostri Capitani assegnavano, come di cose molto frivole, si burlavano, e così all'opposto rispondevano: Che al difetto del palamento tanto numero di guadagnate galee dovea rimediare; e non esser tanto grande il numero de'morti soldati, che maggiore non fosse de'vivi vittoriosi, de' quali uno sarebbe valuto per ceuto. Che le vettovaglie non potevan mancare a coloro, che essendo padroni del mare con la comodità delle navi, senza sospetto che lor fossero prese, da Sicilia sempre se le avrebbon fatte portare; oltre che il fertilissimo Pelopouneso abbastanza n'avrebbe somministrate, massime che avendo i Turchi per rinforzare l'armata tutti quei presidi di difensori spogliati, potevano

i cristiani valersi delle lor fatte provvisioni, delle quali partieolarmente in Patrasso si sapeva trovarsi molti magazzini stivati. Al periglio delle fortune del mare piucchè alle altre eagioni s'opponevano, dicendo che nei lunghi e dubbt viaggi quelle possono spaventare; ma nello brevi e certo vittorie, come sarebbero state le loro, non si dovevan temere. Ma se fossero questi bravi discorrenti stati nel fatto, se avesser veduto lo stato delle galce da poi d'aver combattuto, ed avesser provato il male e'Iperiglio, cho per ridurlo a Messina provossi; se avesser provato la fame, che fin che a Corfù si tornasse nell'armata, sentissi, per colpa del mare che non avendo rispetto a'vittoriosi, il viaggio alle uavi carielle delle vettovaglie vietava, avrebbono anch'essi il consiglio di tanti valorosi e prudenti capitani approvato. Davasi da tutti molta colpa a Sebastiano Veniero general Veneziano, e pareva che importando alla sua Repubblica più che agli altri confedorati il conquistaro la Grecia; troppo dopo la vittoria da quello ardore, che prima mostrava, si fosse raffreddato, dicendo che tutto intento a curar la ferita della sua gamba, poco più dell'amministrazione del suo generalato si ricordasse ; pareva a tutti incredibile maraviglia, che quando ognuno di ritornare aveva determinato, non avesse egli colle forze della sua armata partieolare, quelle altre imprese tentato; poichè le forze sue sole da fare in quelle parti mirabili progressi giudicavan bastanti. Andavano però con doppia cagione D. Giovanni scusando; l'una per l'espresso comandamento, che aveva dal Re di non isvernare con l'armata dai suoi porti lontano, per cui a procurare che dalle fortune della stagione uon gli fosse il ritorno impedito, era sforzato; l'altra perchè dovendo per i capitoli della Lega il Peloponneso, quando acquistato si fosse, in utile de' Veneziani cadere; e non si riscaldando per quella conquista il General loro più di quello che facea, a lui nou toccava di mostrarsene ardente. Sopra di tutte queste cose, quelli che meuo sapevano, più severamente giudicavano; ed io sapendo quanto l'ardire e' l valore del Veniero sia stato e conosciuto ed ammirato in tutte le occasioni; non bo voluto mancare di riferire le mormorazioni volgari , lasciando a' più saggi , che senza interesse ne faccian giudizio. Mentre nel porto di Santa Maura sopportando l'orgoglio del mare, che ogsi giorno più altiero gonfiava , tutta l'armata si trovava ridotta; sebbene il consiglio di prestamente tornarsene era stato approvato , fu nondimeno pensato, che prima che quelle forze si disunissero fosse stato beno di espugnare quella fortezza, cho sola inquell'Isola si trovava. Così ad Ascanio della Corgnia, ed a Gabrio Serbelloni fu dato il carico di riconoscerla, e di riferire al consiglio quello che per tale esecuzione opportuno gindicassero. I quali menando seco Prospero Colonna e Lelio de'Massimi con alcuni altri pratici cavalieri, vi vanno. Ma non potendo per la mala qualità di quel sito paludoso e stravaganto bene da tutti i lati scoprirla ; un'altra volta con più genti in più comodo luogo smontando, poichè tutta pienameute l'ebber riconosciuta, al consiglio ne fanno relazione: Non potersi sperare di espugnarla senza l'artiglieria; nè potervisi quella condurre se non con lunga opera di fascinate, per cagione delle paludi ; poichè da altra parte non si poteva ella sbarcaro: avere i Turchi già fatto i loro preparamenti per la difesa con bruciare i borghi, e tutti i luoghi, onde nuocer loro si fosse potuto; nè potersi in modo alcuno vietare il soccorso, che già con buon numero di cavalleria era cominciato a venirvi per il ponte, col quale essa isola con la terraferma si congiunge, e che dalla propria fortezza con bravi tiri di artiglieria è guardato : non potersi perciò con meno di quindici o venti giorni sperarne l'intento. Parve cosa stranissima, che nn'impresa di così poca importanza como Santa Maura, tanto travaglio, come se di molta qualità stata si fosse, richiedesse, la quale dappoichè conquistata si fosse , non avendosi ne contorni altra cosa i cristiani, più d'impaccio e di spesa, che di ntile o di comodo era loro per apportare. E non avendo nell'armata vettovaglie, se non per pochissimi giorni, poichè le navi ch'erano cariche, come s'è detto, per i tempi contrart non potevan venire; non fu giudicato che fosse bene di tentarla. Con questi motivi, mentre sopportando difficilmente l'orgoglio del turbatissimo mare, ed aspettando pure che i venti mitigati la partenza di la avessero farorito, fino alla Domenica, elhe fa l'ottavo giorno del felico successo, passossi; il qual giorno destinato a dar grazio a Dio del gran benclicio, ed a farea ellegrezza, in una tenda festevolnente in terra accomodata, con ogni possibil solemità di musiche, di odori e d'istrumenta is fece il anno sacrificio della Messa. Dopo la quale, sparando ogni galea almeno tre tiri d'artiglieria, fessi una salva di camonante tanto ampla, che chi quella stessa non abbia seutita, non potri mai imangianarela tale.

Ed essa finita, i conquistati vascelli, l'artiglierie e gli schiavi dalla vittoria apportati diligentemente si rassegnarono; e di farne la partizione, secondo i capitoli della Lega, si prepararono. E perchè v'erano molti vascelli talmente rotti e fracassati, che senza molto travaglio e manifesto periglio de buoni che rimburchiati gli avessero, nei nostri porti condurre non si poteano, fatto prima una scelta di buoni, che tra galec e galcotte furono cento settantotto, e degli altri eavato l'artiglieria, la quale aggiunta con l'altra arrivò al numero di cento venticinque cannoni grossi, cannoni pietrieri vent'uno, e cannoni piccioli dugento ventinove, si disarmarono totalmente quei fusti ; e tntti nel medesimo porto la medesima sera s'abbruciarono e si gettarono a fondo. Il numero degli schiavi che in effetto vennero in poter della Lega, non passò settemila novecento e veuti ; benchè certo si sappia che per lo meno altrettanti ne fossero da' particolari nascosti, e non consegnati. Fatto dunque di tutto la ragionevol divisione, toccarono al Papa galee ventisette, cannoni grossi diciannove, cannoni pietrieri tre, cannoni minori quarantadue, e schiavi mille e duecento. Al Re di Spagna, galee ottantnna, cannoni grossi settantotto, cannoni pietrieri dodici, cannoni piccioli cento settantotto, e schiavi tremila e seicento. La parte della Signoria di Venezia fu di galec cinquantaquattro, cannoni grossi trentotto, cannoni pietrieri sei , cannoni piecioli ottantaquattro , e schiavi due mila e quattrocento. A D. Giovanni, come a principal Generale della Lega, toccando del tutto la decima, ebbe per essa galce sedici e schiavi settecento venti; ma dell'artiglieria non potè per allora aver la sua parte, per qualche differenza che nacque nel determinarla, e che fu rimessa alla decisione del Papa. Ma ben ai dette a tutta la cristianità la sua carissima parte, con più di diecimila schiavi cristiani dalle infelici catene de Turchi liberati, che alle lor case con allegrezza se ne tornarono. Restarono in mano di D. Giovanni i due figli d'All Bascià nipoti del gran Signore dei Turchi, Mahemet Bei re di Negroponte, il segretario generale dell'armata, o molti altri Rais e personaggi di simile condiziono; de' quali volle D. Giovanni l'onore di mandarli in potere del Papa, perchè con l'autorità sua e degli altri collegati, secondo le occasioni si disponesse di loro. Continuando poi tuttavia la malvagità del tempo sempre più aspra, era a sì mal termine condotta l'armata, che generalmente già vi si pativa la fame, non vivendosi più d'altro che delle fave o del riso, che ne' vascelli turcheschi s'era trovato. Quando ecco ai venti di Ottobre Filippo Bragadino del golfo di Venezia Generale con tre galcazze cariche di vettovaglie v'arriva: il quale dal Senato mandato con tredici galcazze per aggiunger forze all'armata, ed a Corfù ritrovando che le navi con le munizioni navigare non avevan potuto, avendo caricato quanto poteva esse tre, e lasciando le altre che similmente se ne caricassero, aveva procurato di portarne il soccorso. Le doglianze che ei fece che dal tempo non gli fosse stato permesso di giungere a tempo a quella giornata non si posson ridiro, e con tanto cordoglio, che a chinnque l'udiva faceva compassione. Narrava che quel giorno dei sette ritrovandosi dall' impeto de' venti con que' grossi vascelli per forza ritenuto all'isola di Payò, o vogliam dire di Steriensa, fin di là lo atrepito delle cannonate, che nella gran fazione furono sparate, sentiva. Non mancò questo Filippo, che strettissimamente non pregasse il sno Generale Veniero, che rimediando fino a cinquanta galee della sua armata, a sè desse cura di andar nella Grecia, e nel Pelopouneso; dicendo che non avrebbe egli temuto di assalire con esse le province nemiche; confidando che mentre i Turchi abigotiti, e aprovristi per la difesa si rittovasano, qualche hello e ricordevole acquisto far si sarebbe potuto. Ma non poterono però i suoi preghi mnover quel Generale, il quale rispondendo, che quello che a lui toccava di fare, e che bene presto di eseguirlo sperava, non voleva che altri facesse; accousentir non lo volle.

Cominciò dunque l'armata in questo porto a sbandarsi, essendo già fatto decreto, che ciascuno al sno migliore avvantaggio se ne ritornasse. Però avendo ai ventidue cominciato a mitigarsi l'asprezza del tempo, il giorno seguente chi prima e chi poi, si fece partenza, e ben presto per la grazia di Dio a salvamento all'isola di Corfu ritirossi; dove la prima volta si rividero le navi, che avendo sempre dall'armata fatto diverso viaggio, dappoiche da Messina partiгово, пои più mai s'eran vedute. Quivi con quant'allegrezza, e con quali onori fosse l'armata de' Veneziani ricevata, immaginarlo piuttosto, che descriver si puote; basta che venendo ancor dalla lunga le nostre galee, cominciò la fortezza con tanti tiri di caunonate a salutarle, che non rimanendovi pezzo che niù d'una volta non fosse stato sparato. parea che quel castello fosse stato tutto di fuoco; e poi fatti più vicini, cominciaron le navi ad una per una a farne gli stessi saluti, con tanto rumore, che ciascuna di esse parca un altra Corfu. Smontati in quella fortezza i Generali, e presi i desiderati rinfreschi per quattro giorni rinnovando il palamento delle galee, e di esse i membri più offesi rimediando si stette. E v'avvenue, che avendo Prospero Colonna lungamente con mal animo sopportato qualche maltrattamento di parole, e di qualche atto altiero, che in dispregio di lni cra andato dicendo e facendo Pompeo Ginstini da Castello, che come lui, de' Veneziani era Colonnello; risoluto di non comportare che quella insolenza crescesse, mentre egli più oltre l'avesse dissimulata; allo smontare che di galca faceva Pompeo, Prospero in terra l'attese; e volendo del passato farlo emendare, mentre molto altiero incontro senza salntarlo gli veniva, gli disse, che se gli cavasse la berretta; alle quali imperiose parole volendo l'altro

con la spada rispondere, tanto presto Prospero gli su sopra, che cavare non la potè, ma percuotendolo di gravissima punta di pugnale nella testa, presto ai piedi morto sel se cadere. Parve il fatto molto aspro, ed a' Veneziani particolarmente cagione di risentimento; ma allegato dai procuratori di Prospero le gran cagioni, ch'egli n'avea, per le quali come soldato di tanto onore e di sangue illustrissimo sopportare non dorea; ed essendosi egli subito con una fregata allontanto, non sen se see sece altro rumore.

Fatto dunque quello che la necessità richiedera per le nostre galee, restando il generale Veniero con tutte le galee Veneziane a Corfin, D. Giovanni e Marc'Antonio cou le galee del Papa e del Re, rimburchiando i vascelli d'ambe le parti, si partirinon; se ptoti il buono e valoreso vecchio Veniero negli abbraccismenti della partenza contenersi da tenerissimo pianto, con quello anche ambedeu strettamente supplicando, che per tempo alla mova stagione, per le imprese masgicio in timissero.

Era già un pezzo che i tempi cattivi e molto piovosi regnavano, nè si potè con tanto buon tempo far la partenza . che nella navigazione non si patisse fortuna; sicchè assaliti da impetuosissime piogge e da venti gagliardi , mezza una notte convenne di correr con le vele dei trinchetti, come nelle fortune maggiori si suole; e non fu poco che la contrarietà de'venti, che fino a mezza notte tormentarono, finalmente in sì gagliardo maestrale spirasse, che prima che il giorno fosse spuntato, ne trasportasse vicino a Messina. Dove nello entrare nel faro molte galee, che più alla larga trovaronsi, patendo dal vento maggior violenza, furono tanto in terra sospinte. che nella sabbia di Cariddi incagliarono di sì strana maniera, che molto vicine furono a rimanervi sommerse; come molti dei rimburchi vi rimasero, per cui non fu curato di prendere tanta fatica. E furono i remburchi quella notte di pericolo e di danno eccessivo alle galee, che li rimburchiavano; perchè ritrovandosi vacui e leggieri con la gagliarda agitazione del mare di si fiere spronate le poppe delle nostre galee investivano, che assai maggior danno quella notte lor fecero, che quando cariche de lor difensori nella battaglia combatterono. Nello arrivare adunque quella mattina a Messina, parve che il tempo, il mare ed il sole con noi e co' Messinesi volesse fare della vittoriosa catrata allegrezza; così rischiarissi, così bello quel giorno si fece, che ben pareva che la notto precedente ci avesse burlati. Sicchè vedendo D. Giovanni e Marc' Antonio il favore del chiarissimo sole, fecero co'più ricchi tendaletti tutte le galee adornare ; e spicgate lo fiamme, gagliardetti e bandernole, diedero ordino a tutte, che almeno tre tiri di artiglieria per ciascuna nello entraro sparassero. Frattanto avendone i Messinesi da lontano veduti apparire, erano in tanta frequenza alla ripa del porto concorsi, che non vi chhe donna nè fanciullo nè sorte d'uomini alcuna, che a quella trionfalo e gloriosa entrata applandire non volesse. Avea ogni nostra galea alla poppa ligato il rimburchio almeno di una delle prese galce, e molte di due; e dietro con le poppe rovescio, ciò è alle nostre voltate, le trascinavano. Sopra di questi infelici vascelli molti miseri schiavi con tutti gli abiti loro vestiti e con le mani di dietro ligate s'eran mandati ; i quali da'nostri marinari e soldati scherniti , intorno a' filaretti delle balestricre e battagliuole accomodati, con le loro armi intramezzate facean trofei. Le insegne, fanali, stendardi, fiamme, gagliardetti e banderuole nemiche, tutte ad un modo crano attaccate, parte sulle nostre galee e parte su gli stessi rimburchi, con le punte delle aste all'ingiù. in modo che per lo mare con lunga coda si trascinavano. Non mancavano Cristiani, che essendo lungamente stati schiavi, ed avendo amaramente imparato di suonare quei loro timpani, gnacchere o ciaramelle, eon gli stessi stromenti venissero lor facendo vergogna, o rimproverando gli strazi che essi ricevuti no avevano, di tanto in tanto si andassero vendicando. In questa guisa entrati trionfanti nel porto, cd alla bocca di esso infiniti colpi d'artiglieria sparati, cominciarono i soldati che in punto con le armi si ritrovavano, a fare con l'archibugiate rare e stupendo gazarre. Quando poi accostatesi a terra la Reale di D. Giovanni e la Generale di Mar-

c'Antonio, ebbero preso le lor poste, cominció la città da tante bande a scannoneggiare, che non si vedeva da niuna parte altro che fumo , che dalle spessissime cannonate , che per lungo spazio non cessarono , usciva. Il quale tosto che alquanto si fu sparito , si cominciò a godere l'applauso e l'allegrezza, con che tutto quel popolo ci accoglieva. Mentre ogunno di tanta preda e di tante spoglie stupiva, non cessava di domandare or questo or quell'altro soldato; ingordi tutti di sapere come il gran fatto era passato. Smontati poi D. Giovanni e Marc'Antonio in terra, insieme coi Principi signori e cavalieri , che l'armata avevano accompagnato; furono dall'Arcivescovo con tatto il elero, e dal magistrato di Messina su le stesse pietre del porto con solennissima processione ricevuti : cantando e replicando più volte il cantico Benedictus Dominus Deus Israel , e l'antifona Benedictus qui venit in nomine Domini ; portando tutti sacerdoti e secolari in mano verdi rami d'olivi e di palme. Con tal modo fino alla Chiesa maggiore procedendo, di dove le divote ed affettuose preghiere nella partenza s'erano sparse, ivi le debite grazie con altrettanti sacratissimi sacrifict a Dio furon rendute. Ouindi dal magistrato D. Giovanni e Mare'Antonio fino al palagio reale accompagnati, furono da tutto quel popolo quasi adorati. Erano in Messina i soldati come se ognuno di essi fosse stato un sacco pien di zecchini d'oro riguardati; perchè quelli a'quali era toccato più il buscare, che il combattere, essendo genti basse, tanto poco usi ad aver denari, che non sapevano che farne, andavano tanto prodigamente spendendo, che come coloro a'quali gli aspri d'argento crano venuti in puzza, si sdegnavano di comprar cosa, benchè picciola fosse, con altra moneta, che con quelli zecchini, non replicando mai a prezzo che lor fossa domandato; di maniera che chi uon aveva in quel tempo zecchini malamente a' suoi bisogni provvedeva. Eran poi quelli, che avevan denari da far queste cose, pochissimi, perchè il guadagno dell'armata, quanto alla grossa preda de' danari , non era stato in più di tre galce. Perciocchè da quella de Contatori in poi , che portava le paghe e la

Capitana di Rodi e la Reale del Bascià, non so che in altri vascelli si trovasse quantità d'oro nè di argento, nè in moneta nè in vaso. Ben è vero che generalmente quasi ogati soldato basso, almeno nello spogliare i morti, guadaguò qualche cosa; perchè quasi tutti i Turchi ne fondelli del for turbanti, averano, come reliquia sacra, qualche zecchino cucito, oltre che delle giubbe e delle spoglie andarano sempre facendo qualche danaro. Da Messina i Principi e gii altri signori venturieri licentiatisi, ciascheduno secondo la sua comodità, chi prima e chi poi, partironsi. Intanto i Generali per aspettare che le galee dai danui da rimburchi nel viaggio ricevuti si risarcissero, con molta noia si trattenevano.

Non mancò quivi chi proponesse, per alleggerire al Papa la spesa, che a' soldati delle sue galce si saldassero i conti e si sbandassero. Ma per non v'essere il Commissario, a cui ne toccava la cura, (il quale avendo inteso la morte di Giorgio Grimaldi sno fratello, a Genova per provvedere alle cose sue cra andato) ebbero par i soldati quel poco di comodo d'essere fino a Napoli ricondotti. Dove, ritornato che fu il detto Commissario, tanto minutamente fu fatto loro il conto, che, come se mai fazione alcuna avessero fatto, non procurando per loro chi ne doveva aver cura, fu lor fatto pagare fino alle proprie munizioni, che col sangue loro dai nemici, combattendo, s'avevano guadagnate. Di modo che non essendo lor donato la paga (che sebbene con nome di donativo, molto debitamente dopo le generali fazioni si deve) e ritrovandosi la maggior parte di essi senza danari, licenziati che furono, non bastò loro vendere le armi per vivere, ma nel ritograre alle lor case scalzi e spogliati, di andar miseramente mendicando furon costretti. Aggiungevasi alla lor miseria ancora, che essendo in Napoli ed in Roma prima di essi comparsi quelli che più avevano procacciato il guadagno che combattuto, ed avendo di molt'oro fatto mostra pomposa, furon cagione elle quando essi meschini, elle da buoni soldati onoratamente avevano fatto il debito loro, così maltrattati vi giunsero; eredendosi ognuno che solo i vigliaechi e da poco guadaguar non avesser saputo; non solo non trovarono chi li aiutasse, ma furono di più comunemente scherniti. Questi furono i primi trofci, che in Roma si videro della ricca vittoria! Questo fu il guiderdone delle onorate fatiche di chi col sangue e col valore l'avevano partorita! Questi gli ornamenti di chi di essi doveva aver più cura, che di sc stesso, quando fosse pure stato degno d'esser chiamato soldato! Intendami chi può; che ben so io che mi intende a chi tocca. Ad esser soldato altro bisogna, che abbondar nella erapola tanto, che si rida dell'onorevole patimento comune. Altro che ostentar nelle ricchissime pompe le delizic esquisite, stimando poi, fuor delle comodità sue, più un piccol danaro, che tutti i soldati del mondo; giuocando molte migliaia in un'ora, ed in tutta una guerra non soccorrendo d'un danaro un nomo d'onore; ed abborrendo di sentir ragionare delle cose appartenenti alla guerra. Oh! quanto meglio si converrebbe a chi conosce d'aver in se queste parti, di riserbar la delicata sua vita per le cacce e per le dauze, corteggiando le dame, e vestendosi anche talora delle nemiche spoglie, o dopo il fatto comprate, o per forza tolte a poveri soldati, che con l'armi e col valore se le hanno acquistate; piuttosto che ambire fra gli onorati cavalieri nelle guerre i gradi maggiori, e tra' valorosi soldati d'onore indeguamente cinger la spada. Vinca il vero, e perisca il mondo. Sono sforzato di diro, perchè, come soldato, non posso non odiare coloro, che nemici de soldati mentitamente si ebiaman soldati. Non fo professione di punger niuuo, sebben in atto di veridico e fedele scrittore mi converrebbe in questo proposito di scriver qualche cosa di taluno, che vive oggi pur troppo onorato; ma voglio per qualche rispetto far prova, se lasciandolo nella penna, muterà condizione; poichè quando pur voglia seguire il mestiero delle armi scaza farne l'emenda, dalle proprie azioni sue sarà manifesto.

Torno ora a dire delle galee del Papa, le quali da Marco Antonio in Napoli licenziate, per isversare nel lor porto, a Livorno se ne tornarono. Delle allegrezzo che si fecero a Napoli in questo ritorno mi pare che senza che altro io ne scriva debba ognuno immaginarle, non punto minori di quelle che si ferono a Messina. Sebbene non ebbero i Napolitani la vista sì bella nell'entrata, come ebbero i Messinesi; perchè quivi erano sole le galce del Papa con quelle di Napoli, non menandosi con esse i guadagnati rimburchi, perchè non facessero simil danno o peggiore di quello che da Corfà venendo a Messina avevano fatto. Or mentre che Marc'Antonio, facondo pagare i soldati del Papa in Napoli si tratteneva; andava il Senato e popolo Romano meditando riceverlo nel suo ritorno in Roma con quell'onore, che al gran merito suo di convenirsi stimavano, o che più anche dell'amore e della divozione loro verso di lui potesso far fedo (23). Poichè senza contradizione affermar si sentiva, dall'autorità, dall'industria, e dal valor sno aver avuto effetto la santa confederazione, da cui il glorioso frutto di tanta vittoria s'era ottenuto. Raccogliendo quindi gli spiriti generosi (che ancora uon mancano di pullulare in Roma ) di quelle gratitudini antiche, con che il conoscinto valore de'lor chiari vincitori solevano celebrare, e lussuriando tuttavia ne'lor forti petti romani la magnificenza di quella pietà, con la quale di fomentare, o di dare incremento alla virtà de' suoi si sono sempre sforzati; a questo lor principalissimo Barone, a questo fortissimo e prudentissimo vincitore di apparecehiare un trionfo determinarono; che, come per la vittoria maggiore di quante no abbiano mai ottennte i Cristiani, se gli doveva; così di splendidezza di apparato e di fasto, a niuno di quelli, che dagli antichi Imperadori nello stesso Campidoglio sono mai stati condotti, avesse ceduto. Poichè non contenti d'ergergli archi, di condurlo con carri, di coronarlo di lauri, aveva anche deliberato di andar con tutta la pompa, e eol Magistrato fino a Marino, prima terra del suo stato nel Lazio ad incontrarlo. Ma come che negli onori supremi rare volte s'avverta, che dall'atroce veneno dell'invidia non vengano contaminati; con le lingue viperinc della sua sferza fece ella asprissimamente alenni Spagnuoli mormorare, con dire che ad altri che a D. Giovanni, il qualo della Lega era principal Generale, il trionfo non si doveva. Onde quantunque

desiderasse il Papa ogni onore, ed ogni grandezza di Mareo Antonio, temendo pondimeno che il disgusto degli ambiziosi alle cose future portasse disturbo, sebbene acconsentisse che il magnifico ricevimento si facesse, moderò nondimeno la pompa di nome e di effetto; perciocchè senza carro e senza corona concedendogli di entrare in Roma con moltitudine armata, dalla quale fosse solo alla porta della città ricevuto, non ebbe propriamente nome di trionfo. Basta che essendosi comandato dal Senato al popolo che s'armasse, per andare in ordinanza ad incontrarlo alla porta; tanta allegrezza ne fu fatta da tutti, che sforzandosi ognuno di comparire meglio degli altri, furono presto fatte spese di vestimenta incredibili. E dovendo Marc' Antonio entrare per la porta Capena, oggi detta di S. Bastiano, e per la via Appia passare all'arco di Costantino, e di poi a quello di Tito, e per quello di Settimio salire in Campidoglio, e del Campidoglio audarsene al Vaticano, furono tutte le strade spianate, e di festevol modo con bella maniera adornate. Iunanzi alla porta due gran trofci gli farono eretti carichi di spoglie turchesche con molti pezzi di galec fracassate, e ciascheduno due prigioni con le mani ligate di dietro teneva. Aveva poi quella porta, oltre agli altri moltissimi ornamenti di arme e di pitture, nel frontespizio alla parte di fuori questa iscriziope : M. Antonio Columnae, Pontificiae classis Praefecto: de Apostolica Sede, sociorumque salute, ac populi Romani dignitate optime merito S. P. Q. R. Dietro alla quale nella parte di dentro aveva quest'altra: Exultans in Domino clarissimum civem suum victorem amplectitur Roma, Circa ad un miglio fuori di questa porta fu incontrato Marc' Antonio da una onorevole e pomposa cavalcata, non solo di principali personaggi di Roma, ma dagli stessi magistrati e dal Senato con tutti gli officiali di esso riccamente vestiti, ciascuno secondo il suo uffizio, con vaghe e costose livree : e quello che maggior gusto portava era il vedere tanti vestiti secondo l'uso degli antichi, a'moderni curiosissimo; il che dopo alle perdute feste Agonali e di Testaccio, non s'era altre volte veduto. All'entrar della porta da un'esercito di circa a cin-

que mila armati fu ricevuto, i quali tutti tanto riccamente erano d'arme e di vestiti coperti, che non s'era forse mai più veduto sfoggio maggiore. Questi in tre manipoli sotto ventotto insegne ripartiti, ed essi tramezzati da diversi Capitani e sergenti maggiori, con molto ordine a nove per fila precedevan la pompa. Dopo i quali i Turchi presi, ed a due a due con le mani ligate, seguivano; e dopo essi l'insegne tolte ai Turchi si strascinavano. Seguivano poi due grandi stendardi, uno di Santa Chiesa e l'altro del popolo Romano da' dne gran Gonfalouieri con molto fasto portati. E finalmente il glorioso campione da' Conservatori e dal Senatore segnito, e dall'una e l'altra guardia del Papa circondato, rallegrava i riguardanti con la maestà, con la presenza e con lo splendore, il quale non meno della sua persona veneranda s'aveva, che da' valorosi suoi fatti con gloria incomparabile lampeggiava. Passarono con quest'ordine all'arco di Costantino, al quale nella faccia dinanzi che l'altro settizonio riguarda, in laogo delle antiche iscrizioni fatte per Costantino erano con molti ornamenti poste le tre seguenti, cioè in mezzo sopra l'arco maggiore : Cogita aditum jam tibi patesteri ad Costantini urbem, juvante Deo, recuperandam; alla man destra sopra un arco minore; Primus Romanorum Imperatorum Constantinus, Crucis vexillo usus, cum acerrimis christiani nominis hostibus felicissime certavit; ed alla sinistra sopra l'altro arco: Primus Romanorum Pontificum Pius V. cum Rege Catholico, et Republica Veneta societate inita, codem salutari signo fultus, victoriam contra maximam Turcharum classem consecutus est lactissimam. Da quest'arco passando a quello di Tito, vi si leggeva con belli ornamenti l'iscrizione seguente : Laetare, Hierusalem, quam olim Titus Vespasianus captivam duxit , Pius V. liberare contendit. Nell'arco di Settimio Severo essendovi tre iscrizioni, quella di mezzo diceva così: Stat ctiam nune vetus Parthicae victoriae S. P. Q. R. monumentum, ut novos de Parthis triumphos, Deo approbante, excipiat. Quella della man destra: Prisci illi duces, Romanum imperium, Parthorum armis vastatum, fortiter puquando, in suam pristinam diquitatem restituerunt. E quella della mano sinistra: Nostri, insigni, atque inusitato prorsus navali proelio, parta victoria, Turcharum furorem a Christianorum cervicibus repulerunt. Il palazzo de Conservatori e de magistrati Romani nella cima del Campidoglio aveva su la porta principale queste lettere: Adhuc viget virtus , flagrat amor, pollet pietas ; e sotto al verone maggiore, nel mezzo della facciata: Romanus adhuc viget vigor : Romana virtus emicat. Quivi arrivato Marc'Antonio, e con ogni sorta di musici concenti dolcemente ricevuto, mentre senza smontar da cavallo per andare al palazzo Apostolico discendeva, fu con gran numero di artiglieria, con suoni di campane e con voei affettuosissime salutato. Ma lo strepito dello sbombardare che fece il Castello di S. Angelo nel suo passaggio, non è cosa che facilmente si possa narrare. Finalmente su la gran piazza di S. Pietro arrivato tutto l'esercito, in due parti con bella ordinanza diviso, fece ala; e passato che egli si fu per lo mezzo, fecero tra di loro, infinite archibugiato sparando, pompose gazarre ; finchè arrivato Marc'Antonio al cortile del palazzo, prima dal Patriarca di Gerusalemme Vescovo di Pola, con i canonici e tutto il clero di S. Pietro, de'quali egli era Vicario, fu incontrato; e poichè nella chicsa furono a Dio con suoni e canti le debite grazie rendute, fu da camerieri secreti del Papa ai piedi di Sua Santità nel pubblico concistoro introdotto. Il qualo con ogni sorte di dimostrazione di amore avendolo onorato, diede alla posterità chiarissimo testimonio della gratitudine, che allo sperimentato valore di lui la Santa Chiesa teueva.

La ricordevolo ed allegra giorunta, col ritorno che Mare' Antonio privatamente fece in sua casa, già declinava, quando non potendo in tanta festa le tenebre avere il loro luego, con spessissimi lumi e con pubblici fuochi, con falgori e raggi artificiati gran parte della notte fa rischiarata. Ma dovendosi il giorno segrente, con la medesima pompa, dallo stesso Senato accompagnar Marc' Antonio a dar la parte convenerole delle grazie alla Madro di Dio nella Chiesa di Aracacii, che ella ha nel Campidoglio, ed avendo ordinato

per compimento della generale allegrezza, di dargli a costo del pubblico nello stesso Campidoglio un lauto banchetto; come a notizia venue di Mare'Antonio, richiese egli il Senato e volle ottenerlo, che tutta quella spesa che nel convito erano per fare, poichè ad altro non tendeva che ad onorar lui davvantaggio, il quale troppo fino a quel segno si teneva onorato, in tante opere pie, a sovvenzione di povere fanciulle da maritare si dispensasse. Ciò fu cagione che la solennità delle grazie fino al giorno di Santa Lucia si differisse. Il qual giorno andò il Senato con tutti i suoi magistrati con lunga cavalcata al palazzo di Mare' Antonio, e presolo in mezzo, alla chiesa predetta nel Campidoglio l'accompagnarono. Era essa chicsa tutta festevolmente con ricche maniere apparata, nè solamente di dentro, ma di fuori anche la facciata fin sino alle porte, che riccamente eran gnarnite, tapezzata, e sopra la maggior porta questa iscrizione si leggeva: Quas olim Gentiles Ductores idolis, pro re bene gesta, in Capitolio stulte agebant; eas nune ad Coeli aram Christianus victor ascendens, vero Deo Christo Redemptori, ejusque gloriosissimae Matri, pro gloriosa victoria, religiose et pie agit habetque gratias. Quivi con ogui solennità celebrata dal Voscovo di Minuri la messa, per ordine del Senato Marc'Antonio Mureto, nella lingua latina facondissimo e grave oratore, asceso la cattedra, orò eloquentemente. Finita l'orazione, offri Marc' Antonio a quell'altare una colonna d'argento coronata d'oro, secondo che si vede nelle armi della sua illustro famiglia, la quale aveva in cima di finissimo lavoro scolpita una statua di Gesti Cristo risuscitato con la Croce nelle braccia, e d'intorno ad essa colonna crano fitti dodici rostri di galee dorati, e nel piedestallo erano scritte le parole che seguono: Christo nictori. M. Antonius Ascanii Filius , Pontificiue classis Praefectus, post insignem contra Turchas victoriam, beneficii testandi causa. Dopo la quale offerta, una processione fu fatta di sessantatre fanciulle giovani da maritare, alle quali fu dato per ciascuna una veste di panno resso, ed una borsa con certa quantità di danari per nome di dote. Il tutto fi-15 .

nito, ritornatosi Marc Autonio in sua casa, volle il Senatocho perpetua memoria del gran fatto nel Campidoglio si conserranse; ed a tale effetto una simil colonna rostrata di marmo, ma molto maggiore nel palazzo de Conservatori al piano del cortile gli crosse.

Mentre che queste cose in Roma con tanta gloria di Marc' Antonio si facevano, il pazzo volgo, com'è di costume, sfrenatamente parlava del valore e della viltà ; de'fatti e de' mancamenti di questo e di quel capitano dell'armata; lodava , biasimava , sindaceva e tassava; e quelli che meno sapevano, più severamente giadicavano ognano. Di modo che arrivandovi in questo tempo Ascanio della Corgnia Mastro di campo generale della Lega; e non esseudo ricevuto dal Papa, nè con accoglienze nè con parole, come egli si pretendova di meritare; anzi sentendosi accusare di molta freddezza usata, ed anche di peggio nel procurare l'occasione del combattere, la quale opinione non pur nelle genti volgari, ma nelle menti de' più nobili ancora sentiva esser radicata; da tanto dispiacere fu preso, che gravemente ne cadde ammalato. E benchè con ogni suo sforzo si purgasse dalla calunnia e desse copia a molti di tutti i discorsi e pareri, che in tal materia egli aveva dati a D. Giovanni, ne' quali faceva vedere quanto prudentemente, e con quanto giudizio avesse proceduto, diede però universalmente da credere, che da quel dispincere gli fosse venuta l'infermità e la morte ancora, che in assai breve spazio gli succedette. Fu il suo luogo dalla Lega provvisto, e ad istanza del Re, che lo proponeva, al Conte di Sandriano fu dato. Aveva egli l'anno addictro in tempo di tanta occasione non solo perfettamente governato in Sicilia, come Stratico di Messina; ma come Presidente in luogo di Vicerè, dopo la morte del Marchese di Pescara, tutto quel regno provvisto, finchè il conte di Benevento nuovo Vicerè vi venisse; e fu allora con quel grado rimunerato.

Frattanto dovendo D. Giovanni per ordine del Re suo fratello, e col consenso della Signoria di Venezia maudare al Papa quei prigioni d'importanza, che appresso di sè erano

Towns Co.

rimati, molto bene accompagnati a Roma mandolli; ma essendosi per viaggio uno dei due figli del Bascia generale ammalato, senza che rimedio alcune gli potesse giovare, ostinatamente per non voler mangiare, in Napoli si mori. L'altro, in compagnia di Mahemet Bei Re di Negroponte; col Segretario generale dell'armata, e con molti altri Rais e capitani di conto a Roma condotti; da un messo di D. Giovanni, che pubblico istrumento ne fece, alla Camera Apostolica furono consegnati. E nel palazzo dell'aquila in Borgo custoditi con huoni ed onorevoli trattamenti, vi si temero tento, che nel Castello di S. Angelo più commodamente furono trasportati; e per gli accidenti, che nei seguenti libri si leggeramo, alle lor patrie (tropo costitititi.)



## COMMENTARI DELLA GUERRA DI CIPRO

## LIBRO QUARTO

536

iccome niuna vittoria mai di tauta importanza, ne di tauta riputazione s'ottenne, che a quella, che nel precedente libro abbiamo descritta, aggua-

gliar si potesse; coal di frutto ne di util minore di essa niun'altra se ne ricorda. Le cagioni di ciò debbo ora io fedelacente narrare. Ma mi ricordo che per non contaminare il gusto della vittoria, cui la nostra armata cra vicina quando la naora doloroca della percittà di Fannagosta vi giunse, lasciai di narrare quello che nello assedio lungo, o nella espuguaziono di essa seguisse, lagrimerole certo

e di compassione degnissimo. Prima quindi che d'altra materia la penna m'ingombri, voglio che questi fatti sieno soggetto della mia scrittura; acciocche appresso al posteri nostri la virtà de'valorosi difensori Cristiani non venga frodata delle debite lodi. Nel che fare seguirò la minuta relazione, che ne fe nel suo ritorno al Duce ed alla Signoria di Venezia il Conte N'estore Martinengo, il quale con norato grado v intervenne, e con molti altri compagni da Turchi fu preso e fatto schiavo.

Espugnata che fu da' Turchi con possente esercito Nicosia, città principale e Metropolitana del Reame di Cipro, Mustafà Bascià molto più altiero e orgoglioso divenuto, si volse contro Famagosta, che di presidio mal si trovava provvista per resistere all'impeto di tanto nimico; e con tutto l'esercito vi pose l'assedio. Minacciava spietatamente la morte e ogni strazio a' difensori, se non si rendevano; ma non solo non potè punto di timore negli animi valorosi introdurre, ma uscendo essi arditamente più volte, con gagliarde sortite, facevano a' Turchi non piccioli danni. Di che il superbo Bascià fieramente sdegnato, non cessava di fare ogni sforzo per vendicarsi contra quella città, e per espugnarla, tenendo i soldati di essa in continuo travaglio; di modo che quando il soccorso lungamente aspettato non fosse loro opportunamento venuto, poco per se stessi avrebbon potuto all'impeto furioso resistere. Ma poiche dal Provveditor Quirini vi furono portati quattromila fanti Italiani dall'armata capati, e dugento Albanesi a cavallo, non solo ebbero speranza di poter per un pezzo al forte nemico francamente resistere, ma di ridersi ancora d'ogni suo sforzo, finchè dall'armata de' confederati con forze maggiori fossero stati soccorsi. Onde essendosi ai sedici di Febbraro del 1571 da quel porto partiti que' vascelli, che il detto soccorso vi avevan condotto, con maggior diligenta che prima si cominciò di dentro a fortificar la città da tutte le bande. Ne solamente i lavoratori e le genti del presidio a tal opera travagliavano, ma i nobili stessi e i Signori del luogo per esempio degli altri, non perdonavano a qualsivoglia fatica, visitando di giorno e di notte le gnardie, acciocche vigilantemente custodissero. Ne più alle solite scaramucce di prima, se non di rado, e per pigliar lingua de'nemici, si usciva.

Mentre che di dentro queste provvisioni si facovano, con non minor diligenza i neinici di fuori le cose necessarie all'espugnazione della fortezza provvedevano. Etano le

provvisioni gran quantità di saechi di lana da farsi trincee, legnami, artiglierie, palle, polvere, zappe, pale e istrumenti diversi tanto navali, quanto da terra. Le quali cose tutte dalla Caramania e dalla Soria in gran copia e con molta prestezza loro eran portate. Cou questi apparecchi e diligenze di ambe le parti fino al principio d'Aprile passossi; e passando per di là Alì Bascia nuovamente creato Generale del mare, con ottanta galee, trenta ve ne lasciò, le quali di continuo tragittavano genti, munizioni e rinfreschi, oltre a quello che faceva una gran quantità di Caramasali, Maoue, Palaudre cd altri vascelli che in servizio di quell'esercito s'affaticavano. Il tutto con molta fretta e timore facevano, temendo d'essere dall'armata cristiana soprayvenuti. A mezzo di detto mese fece Mustafà da Nicosia condurre quindici pezzi d'artiglieria grossa; e levati gli alloggiamenti del campo di dove erano, s'accampò ne' giardini, più vicino, e dalla banda di ponente, oltre di un luogo detto Precipola. Ai 25 poi diede principio a far bastioni per piantare l'artiglieria destinata alle batterie, e fece le trincee per gli archilougieri, l'una all'altra vicina, accostandosi, ancorchè a poco a poco, con modo inevitabile alla maraglia; alla quale opera lavoravano, ma per lo più di notte, quattromila guastatori.

Vedatosi il disegno degli nimici, ed il luogo donde pensavano di hattare, fa atteso di dentre con prontissima diligenza a riparare. Stava di continuo grossa guardia nella strada coverta della contrascarpa e nelle sortito, per difendere esas contrascarpa. Si cavarono nonori fancolti ; si feccer traverse su i terrapieni; e fecesi da tutta quella banda della murgilia che dovera esser battata, una trincoa di Pittica lata abbastanza e larga due piedi; con le feritoie per gli archibugieri, co' quali si difendera la contrascarpa. Attendevano a queste cose in persona e con molta cura Marc'Antonio Bengadino Provveditor generale in Cipro per la Signoria, od Ettore Beglioni Governatore, con la presensa dei quali passavano le cose con buosissimo ordine. Il pane per li soldati tutto in un luogo si facera, di che avvax cara

Lorenzo Tiepoli Capitano di Baffo, il quale non perdonando a fatica, diligentemente s'esercitava. In Castello era Andrea Bragadino, con diligente guardia alla banda del mare, acconeiando e eavando nuovi fianchi per difender la parte dell'arsenale. Era Capitano dell'artiglieria il Cavalier Goito, e sopra i fuochi artificiati furono fatti tre Capitani con venti soldati per uno. Si condusse auche tutta l'artiglieria buona da quella parte dove s'aspettava la batteria, e fecersi a tutte le cannoniere i paioli. Nè si mancò di travagliare i nemici con l'uscir fuori spesso da tutte le bande a disturbarli , facendo loro anche notabili danni; ma essendo una volta usciti fuori trecento Famagostani, ageorchè dai nostri fossero i nemici posti in fuga con ucciderne molti, crebbero nondimeno in tanto grosso numero, ehe avendo trenta de'nostri ammazzati , ne ferirono fino a settanta ; il che fu cagione elte non s'uscisse più fuori, poiche s'andava a manifesto pericolo. Arrivarono i nemici a poco a poco con le trincee predette fino in cima alla contrascarpa; e avendo finiti i forti, a'diciannove di Maggio cominciarono la batteria con dieci forti , nei quali erano sessantaquattro pezzi d'artiglieria grossa, della quale quattro erano basilischi di smisurata grandezza. Presero a battere tutta la parte della porta di Limissò fino all'orsenale, facendo cinque batterie; una nel torrione dell'arsenale, il quale era battuto con einque pezzi dal forte dello scoglio; una nella cortina d'esso arsenale, battuta da un forte di nadici pezzi; una nel torrione dell'Andrucci eon duc cavalieri ehe v'erano sopra, battuto da un'altro forte d'altri undici pezzi ; un'altra nel torrione di Santa Nappa, il quale era battuto con li gnattro basilischi. E il cavaliero alto che era sopra la porta di Limissò eol suo revellino cra battuto da sei forti con trentatrè pezzi d'artiglieria grossa, ove attendeva in persona Mustafa. Non attesero molto i nemici da principio a minare la muraglia, ma tiravano dentro alla eitta senza mai riposare, ed alla nostra artiglieria , facendo per un pezzo gran danno. Perchè subito che si comiuciò la batteria, tutti i soldati e Greci di dentro audarono ad abitare alla muraglia, ove stettero fino alla fine. Alloggiava il Bragadino nel torrione dell'Audrucci, il Baglione in quello di Santa Nappa , ed il Ticpolo in quello di Campo Santo: ed essendo presenti a tutte lo fazioni davano animo incredibile ai soldati, gastigaado rigorosamente gl'insolenti e quelli che mancavano. Ed essendo morto in iscaramuccia il Cavalier Goito, fu data la eura dell'artiglieria a Luigi Martincago, essendo prima stata data la sua compagnia a Nestore Martinengo. Ne mancando a Luigi il sapere e la diligenza, compartì le poste dell'artiglieria a'suoi capitani , acciocchè con ogni diligenza avessero cura a quanto facesse bisogno a bombardieri, e assegnò ad ogni posta una compagnia di Greci per li bisogni dell' artiglieria. Attendeva al torrione e cavaliere grande dell'arsenale il Capitano Francesco Bugone; alla cortina ed al eavaliero di Volti col torrione di Campo Santo il Capitan Pietro Conte; al cavalicro di Campo Santo o a quello dell'Andrucci e alla cortina fino al torrione di Santa Nappa il Capitano Nestore Martinengo; al cavaliero di Santa Nappa c a tutta la cortina fino alla porta di Limissò il Conte Ercole Martinengo; al revellino e cortina verso il baluardo il Capitano Orazio da Velletri; e al cavaliero di Limissò, ehe cra più molestato di tutti, il Capitano Roberto Malvezzi.

In quei giorni che cominciò la batteria fu per commissione di Marc'a Atonio Bragadino alto da vivere a sollati, così Greci come Italiani, ed ai bombardieri vino, minestra, formaggio e carne salata, essendo il tutto portato alla muraglia con hono ordine; talchè il soldato spendeva solo due soldi al giorno in pane, ed erano pagati con molto studio ogni tretta giorni da Giovanni Antonio Quirini. Per diezi giorni continui fu fatto di dentre controbatteria con tanto impeto, che furono ai nemici imboccati quindici petri d'artiglicira dei migliori, o necisi di essi circa a treatanila uomini, in modo che nou crano sicuri dentro al 'or porti, ed erano molto spaventati. Ma prevedendo i nostri, che la polvere sarebbe renata meno, feero una limitatione che uou si sparasse più di treata tiri per pezzo con trenta pezzi, e sempre con la di treata tiri per pezzo con trenta pezzi, e sempre con presenza de lor capitani, che avevano cura che non si tirasse indorno.

Così combattendo arditamente fino ai ventotto di Maggio, giunse di dentro una fregata da Candia, la quale empiendo i nostri di speranza d'esser soccorsi, crebbe molto l'animo a tutti. Avevano i nimici già gnadagnato le contrascarpe con grave contrasto e mortalità d'ambe le parti : onde cominciarono a gettare il terreno dalla contrascarpa nella fossa molto appresso alla muraglia. Ma e quella terra, ed auche la ruina della muraglia fatta dall'artiglicria era da'nostri portata dentro, lavorandovi tutti non meno di giorno cho di notte, finche non feccro i nemici alcune feritoie nel muro con legni, fiancheggiando tutta la fossa d'archibugieri; e impedirono così il potervi più andare, se non con grave pericolo. Ma avendo inventato Giovanni Mormorì ingegniero una forma di tavole, che si portavano congiunte per assicurarsi dulle archibugiate, si portò anche dentro molt'altro terreno. Nelle quali operazioni morì esso Mormorì con molto dispiaecre d'ogni uno, per aver sempre fatto buoni servizi in ogni occasione. Avendo poi i nemici gettato tanto terreno, che giungeva al paro della fossa, e fatta una porta nel mezzo della contrascarpa, col terreno che gittavano innanti a poco a poco fecero fino alla muraglia una traversa da dno bande in tutte le batterie ; le quali traverse ingrossarono poi con sacchi di lana, e con fascine per assicurarsi da nostri fianchi. Impadronitisi della fossa, e provveduto che non potessero essere offesi, se non di sopra alla ventura , cominciarono a cavar mino al revellino, al torrione di Sauta Nappa, a quello dell'Audrucci, e a quello di Campo Santo, alla cortina e al torrione dell'arsenale. Non potendo dunque i difensori prevalersi più de'lor fianchi, s'aiutavano solo con avventar loro molti fuochi artificiali, i quali oltre alla uccisione, danueggiavano molto, attaccando fuoco nelle fascine e nella lana. Ed avendo il Bragadino costituito a'soldati un ducato per ogni sacco che gli avesser recato, non mancarono molti che arditamente nelle fosse uscissero, e mentre i nimici dal fuoco eran confusi, bene

spesso buon numero di sacchi riportassero. Si feccro di dentro contramine in tutti i luoghi delle batterie, alle quali attendeva il Cavalier Maggi. Ma non si scontrarono se non quella del torrione di Santa Nappa, quella dell'Andrucei o quella di Campo Santo. Si uscì più volte nella fossa di giorno e di notte a riconoscer lo mino o appiecar fuoco nelle fascine e nelle lane; ne si cesso mai con grave fatica d'Ettorre Baglioni ( che a tutto queste cose provvedeva ) di disturbare i nemici con ogni sorte d'ingegno e d'arte, compartendo le compagnio per tutte le batterie, e aggiungendo in ogni luogo una compagnia d'Albauesi, i quali così a piedi, come a cavallo fecero sempro molto bene il debito loro, o mostrarono valore. Ai veutuno di Giugno diedero gl'inimici fuoco alla mina del torriono, dove attendeva di fuori Giambelot Bei; la quale con gran rovina spezzó la muraglia grossissima, aprendo anche esso torrione gittandone a terra più di mezzo, o rompendo auche una parte del parapetto fattovi per sostenere l'assalto, Subito saliti i Turchi sopra quelle rovine, s'appresentarono con l'insegne fino in eima. Eravi in guardia con la sua compagnia il Capitano Pier Conte; e fu essa compagnia dalla rovina della mina molto conquassata, Ma a tempo arrivandovi Nestore Martinengo con la sua, ne furono gl'inimici ributtati ; e benche cinque e sei volte vi si riufrescassero, non noterono avere l'intento loro. Onivi combatte in persona Ettorre Baglioni ; e'l Bragadino e'l Quirini stavano poco lontani armati a rinfrescar le genti, e il Castellano con l'artiglieria dallo sperone fece gran mortalità de nemici, mentre che davano l'assalto, il quale durò cinque ore continue. Ed essendovi morti molti Turchi, vi morirono de nostri, computandovi quelli che rimaser feriti, e che ne morirono appresso, fino a cento. Ciò fu per una disgrazia de fuochi artificiati, che essendo con poca avvertenza maneggiati, abbrngiarono molti de'nostri. Vi moriron tra questi il Capitano Bernardino da Gubbio, e il Conte Giovanni Francesco de Covo, rimaneudo malamente feriti di sassate Ercole Malatesta, il Capitano Pier Conte, ed altri Capitani ed Alfieri.

La notte seguente arrivo un altra fregata da Candia, la qualo portando nuova assicurata che doveva presto arrivare il soccorso, diede di nuovo allegrezza ed ardire. Si feecro con l'opera del Cavalier Maggi e del Capitano Marco Crivellatore le ritirate ben fiancheggiate in tutti i luogbi dove si sentivano cavar mine, con botti, casse e sacchette piene di terra bagnata, e con materazzi di lana e di cottone, e altre cose simili. Avendo i cittadini e tutti gli altri. Greei, soldati e Capitani portato spontaneamente eiò che avevano, e quando uon ebbero più canevacci, portarono spalliere, tappeti, cortine e fino alle lenzuola per fare i sacchetti; con li quali si ebbe modo buonissimo e presto per rifare i parapetti, che erano rovinati con la furia dell'artiglieria, che mai non cessava. Tutto quello che il giorno rompevano, si rifaceva di notte, non dormendosi mai, e stando i soldati continuamente su la muraglia, visitati da' padroni, i quali neanelie dormivano, eccetto sull'ora del mezzodi, nel maggior ealdo del giorno, non essendovi altr'ora da riposare; pereliè i nemici davano all'arme ogni momento, per riconoscere e per non lasciar riposare.

Ai ventinove del detto mese diedero fuoco alla mina del revellino fatta nel sasso, la quale spezzò ogni cosa, e fece grandissima rovina, dando agl'inimici comoda salita. Ed essi furiosamente vi salirono in eima, essendovi presente Mustafa. Fu questo assalto sostenuto un pezzo dal Conte Ercole Martincugo con la sua compagnia, e furono gl'inimiei ribattati da'nostri, che combattevano alla scoperta, essendo rovinato dalla mina gran parte del parapetto. Vi morirono de nostri il Capitano Meceni, Sorgente maggiore; il Capitano Celio de' Fochi, e il Capitano Erasmo da Fermo. Furono feriti il Capitano Soldatello , il Capitano Antonio d'Ascoli, il Capitano Giovanni Antonio di Storia, e n.o.'ti alficri ed altri officiali, con la morte di più di trenta soldati. All'arsenale furono ben ributtati con maggior danno loro, e maneo de'nostri, de' quali non morirono che cinque, tra'quali fu il Capitano Giacomo da Fabriano, e restovvi ferito Nestore Martineago di una archibugiata. Durovvi l'assal-

to sei ore, e vi andó in persona il Vescovo di Limissò con la Croce, facendo animo a tutti: e furono anche molte donne valorose che v'andarono con armi sassi ed acqua a dare aiuto ai combattenti. Vedeudo i nemici d'aver ricevuto gran danno nei due assalti, mutarono stile, e cominciarono con l'artiglieria più furiosamente che mai a battere di dentro tutti i luoghi e tutte le ritirate de' nostri. E lavorando con maggior prestezza che avessero ancora fatto, costruirono sette altri forti più sotto alla fortezza. Da questi con l'artiglieria cho tolsero da quelli più lontani, e con l'altra che vi portarono, fino al numero di ottanta pezzi, battevano con tanto furore, che il dì otto di Luglio si numerarono in una parte della notte cinquemila cannonate. Con questa furia talmente atterrarono i parapetti, che con grandissima difficoltà vi si poteva rimediare; perchè quelli che di dentro vi lavoravano, di continuo bersagliati dall'artiglieria di fuori, e dalla tempesta delle archihugiate, erano ridotti a poelii. Rovino poi talmente la ritirata del revellino, che non essendovi più piazza, anche perche di dentro si restringeva con l'ingrossare i parapetti, fu forza di slargare essa piazza con le tavolate. Nel detto revellino fece il Cavalier Maggi una mina; accioceliè, quando più non si fosse potuto tenere, si lasciasse ai nemici con grave lor danno. Ai nove di Luglio diedero il terzo assalto al revellino, al torrione di Santa Nappa, all' Andrucci, alla cortina e torrione dell'arsenale; ed essendo durato sei ore, furono ributtati nei quattro luoghi. Ma il revellino, secondo il proposto, si lasciò ai nemici con molto danno loro. Ve ne fu nondimeno anche molto dalla parte nostra; perchè essendovi essi saliti, e non potendo i nostri per la poca piazza maneggiar le lor picche, volendo ritirarsi secondo l'ordine dato dal Baglioni, si ritirarono mischiati co'Turchi. Onde essendo dato fuoco alla nostra mina, con orrendo spettacolo, così nocque a'nostri come ai nimici, morendovi de'nostri più di cento, e de'nemici assai più. Vi morì il Capitano Roberto Malvezzi, e il Capitano Marchetto da Fermo fu gravemente ferito. Al torrione dell'arsenale morì il Capitano David Noce mastro di campo, e

dalla scaglie dell'artiglieria Nestore Martinengo fu di nuova ferito. Duro il detto assalto cinque ore, nel quale i Fasagostani si portarono mollo bene. Rinanse il revellino tanto disfatto da quella mian, che non fu più ritentato di ripigliare, per non esserri luogo da fermarriai. N'era restato in piedi solo il fianco stanco, nel quale il cavaler Maggi foce un'ultra mina.

Era la porta di Limissò allo incontro di detto revelliuo, ma più bassa; e si teneva aperta, avendovi fatto un portame di ferro, armato di punte aguzzo, il quale, tagliandosi una corda, cadeva con impeto, e a guisa di saracinesca chiudeva l'entrata. Ora essendo stati i nemici quattro giorni scuza andare su detto revellino, finalmente v'andarono e cominciarono a ritirarvisi sopra, ed ai fianchi, non lasciando uscire nessuno dalla porta, la quale era loro di gravo sospetto, per esserne spesse volte usciti i nostri ad assalirli. Onde ai quattordici di Luglio assalirono la porta e dato all'arme a tutte le altre batterie, secondo il solito, piantarono l'insegna fin su la porta. Ma trovandosi quivi Luigi Martinengo, il quale aveva preso a difenderla, saltò fuori insieme cel Baglioni, ed uccisane una gran parte, gli altri mise in fuga. Nello stesso tempo si diede fuoco alla mina, la quale ammazzò fino a quattrocento Turchi. Acquistovvi il Baglioni uno stendardo, il quale tolse di mano ad un Alliere. Il giorno seguente diedero fuoco i nemici alla mina della cortina, e non avendo ella fatto effetto, si restarono di dare l'assalto apparecchiato; ma seguitarono ad ingrossare ed alzare la traversa, per assieurarsi nel dare gli assalti. Avevano cavato tutto il terreno appresso alla contrascarpa, e v'alloggiavano con li padiglioui, che non crano veduti da' nostri. Tirarono anche sopra al muro della contrascarpa diciassette pezzi d'artiglicria, acconci in tal modo, che non eran veduti; de' quali due offendevano il revellino, due il torrione di Santa Nappa, uno l'Andrucci, e due per fronte la batteria della cortina. Andavano con le tavolate coperte di pelli crude per zappare i parapetti de' postri, i quali non maucavano di tirar loro de' fuochi artificiati; uscen-

do anche alle volte dalle ritirate ad offendere quelli che zappavano, ma ricevendovi sempre gran danno dagli archibugieri della contrascarpa, Rifacevano i nostri tutto il guasto con pelli di bufali bagnate, piene di sfilacci, cottoni e terra eon l'acqua, e ben ligate eon corde. Avevano tutte le donne di Famagosta fatto per le contrade compagnie, e guidate da Calogieri andavano a lavorare a' lunghi loro assegnati, provvedendoli di sassi e d'acqua; la quale si teneva a tutte le batterie nelle tinozze, per riparare a' fuochi ehe i nemici tiravano, che crano sacehetti con un pignattino dentro pieno di polvere e di zolfo, ehe cadendo in terra ovvero addosso a'soldati, ardevano quanto toccavano. Non avendo dunque i nemici potuto pigliare la porta, trovarono un nuovo modo; e adunando gran quantità di legni detti teglia, che ardono presto e con molta puzza, li gittarono innauzi ad essa porta insieme con una trave impeciata e con fascine; ed appiccandovi il fuoco, l'accrebbero tanto, che non poterono i nostri estinguerlo mai, quantunque molte botti piene d'acqua dal torrione molto alto, che è sopra ad essa porta, vi gettassero, le quali cadendo vi si rompevano. Durò il fuoco quattro giorni, onde farono i nostri sforzati a ritirarsi più dentro per l'eccessiva puzza e soverebio calore, ehiudendo la porta, poichè non si poteva tenere più aperta. I nemici con le hande calato da' fianchi si diedero a cavar nuove mine; e in un subito (il che ad ogni uomo diede stupore ) rifatta la piazza del revellino, ch'era tutta rovinata, piantarono incontro alla porta un pezzo grosso d'artiglieria; la quale con mirabil prestezza fu da' nostri in tutto atterrata con sassi, terra ed altre materie.

Erano già le cose ridotte all'estremo, ed ogni cosa era venuta meso nella città, eccetto che la sperauza del soccorso, il valor dei soldati e la prudenza del padroni. Era finiti il vino; non si trovava carne, nè fresca nè salata; nè anche formaggio, se non a prezzo fuor di modo caro. Serano mangiati molti asini cavalli e gatti. Non si mangiava più altro che pane molto cativo e fare, e herevasì acqua con aceto, il quade anche poco di poi venne meno. Nel caracto, il quade anche poco di poi venne mono. Nel caracto, il quade anche poco di poi venne mono. Nel cara-

liero della porta, al quale non si poteva rimediare, lavoravano i nemici, e in tutti i luoghi con maggior frequenza che mai; o conducevano nella fossa incontro alla batteria della cortina un monte alto quanto la muraglia, e già nerivava al muro. Sopra la contrascarpa incontro al torrione dell'arsenale avevano fatto un cavaliero tutto armato di fuori di gomene, alto quanto quello della città. Erano rimasti i soldati Italiani sani in ottocento, e questi stanchi dalle lunghe vigilie, ed eccessive fatiche del combattere in quello ardentissimo sole; e de' Greei crono morti la maggior porte ed i migliori; quando si risolverono i principali della città a faro una scrittura supplichevole al Provveditor Bragadino, che essendo la fortezza ridotta a pessimi termini, con pochi difensori, privi d'ogni sostanza e fuori di speranza di soccorso, ed avendo essi messo le vite o le robe in abbandono per la salvezza loro e per servizio della Signoria, volesse coll'arrendersi ad oneste condizioni, aver risguardo all'onore delle lor mogli e donne, e alla salute de lor figliuoli, che sariano andati preda degl'inimici. Fu loro risposto dal Bragadino, consolandoli, che non temessero, che sarebbe tosto venuto soceorso, scemando quanto poteva il timore conceputo negli animi di tutti, e mandando nlla volta di Candia una fregata ad istanza loro, per avviso de termini ne' quali si trovava.

Avevano intanto i nemici condotto a fine le mine, ed i nostri atteso n lavorare per iscontrarle, e per rifare, i parapetti rovinati dall'artiglicria secondo il solito; e non avendo più altra materia, facevano quei sacchetti di Carinea, avendo la cura sopra di ciò il Tiepolo. Ai ventiaove di Luglio diedero fuoco alle mine. Le tre del cavaliero fecero gran rovina, avendo la maggior parte di esso gittato a terra, ove morì il Rondacchi Governatore degli Albanesi; puro vi restò anche un poco di piazza per sostenere l'assalto. La mina dell'arsenale rovino tutto il resto del torrione, avendo soffocato con essa quasi tutta una compagnia de' nostri solati. Essendo però rimasti in piedi i due fianchi, fecero i mendi i soforo loro per pigilatti, e per a siliere el altre battementi soforo toro per pigilatti, e per a siliere el altre battementi.

terie; e durò l'assalto dalle ventidue ore fino alla notte, e furono ributtati con danno loro. Il giorno seguente nello spuntar del giorno, diedero l'assalto generale in tutti i luoghi, il quale durò sei ore con poco nostro danno, avendo combattuto i Turebi più freddamente del solito; non avendo mancato però di travagliare i nostri anche dalla parte di mare con le galere, come negli altri assalti avevano fatto. Difeso che fu detto assalto, essendo le cose ridotte a peggior termine che prima, non si trovando nella città più di sette barili di polvere in tutto, si risolverono il Provveditore e gli altri Rettori di rendersi vinti con onorate condizioni. E il primo giorno d'Agosto dopo il mezzodì si fece tregua, mettendone il segno sulle mura con una bandiera bianea; e venuto nella eittà uno da parte di Mustafa, fu conchinso la mattina seguente di dare gli ostaggi d'ambe le parti per trattare l'aecordo. Per ordine dunque del Provveditore uscirono in mano de'nemici per ostaggi della eittà il Conte Ercole Martinengo e Matteo Colti, cittadino Famagostano. De' nemici vennero dentro il Luogotenente di Mustafa, e quello dell'Agà de' Giannizzeri, i quali furono incontrati fino alla porta dal Baglione con molti cavalli, e con duecento archibugieri. I nostri parimenti furono accettati con molta pompa di cavalleria e di fanteria, e con la persona del figliuolo di Mustafà. Trattò il Baglione i capitoli con gli ostaggi che aveva dentro, domandando che fossero salve le vite de' signori e de' soldati ch' crano dentro con le loro armi, bagaglie, insegne e tutte le lor robbe, con cinque pezzi d'artiglieria dei migliori, e tre cavalli, uno del Bragadino, uno del Baglione e uno del Quirini, che s'erano acquistati da' Turchi; con passaggio di galere per tutti fino in Candia; e clic i Greci e cittadini rimanessero nelle lor case vivendo da cristiani, e godendo i lor beni. Furono questi capitoli sottoscritti subito di mano di Mustafa e sigillati, avendo egli acconsentito a quanto i nostri domandarono; e subito mandando galere e altri vascelli nel porto, fece cominciare ad imbarcare i soldati, pratticando frattanto i Turchi coi nostri con ogni sorte di cortesie di parole e di fatti:

e portando nella città ogni sorte di rinfrescamenti. Volendo poi ni cinque d'Agosto anche i Signori e capi imbarcarsi nelle galere, mandò la mattina il Bragadino una lettera a Mustafa, dandogli avviso ehe la sera volcva audarc egli a consegnargli le chiavi, e che avrebbe nella fortezza lasciato il Ticpoli; ma che facesse egli, che a quelli dentro non fosse in quel mentre fatto dispiacere. E fu della lettera portatore Nestore Martinengo, al quale impose Mustafa che a bocca riferisse al Bragadino, che andasse a suo piaccre, che volentieri lo avrebbe veduto e conosciuto per il molto valore che aveva provato in lui e nei suoi onorati capitani e soldati, de' quali avria ragionato sempre e ovunque si trovasse; c che non dubitasse, che quelli di dentro non avriano avuto dispiacere alcuno. Ritornato Nestore e fatta la relazione, la sera eirca alle ventidue ore il Provveditore usei accompagnato dal Baglione, da Luigi Martinengo, da Giovanni Antonio Quirini, da Andrea Bragadino, dal Cavalier di Saste e dai capitani Carlo Ragonosio, Francesco Stracco, Ettore da Brescia, Girolamo da Sacile e da altri gentiluomini con le spade sole, e da einquanta soldati con gli archibugi. E andò al padiglione di Mustafa, dal quale fu da principio eortesamente aecolto e fatto sedere insieme con quegli altri signori. Ma tirandolo poi d'un ragionamento in un altro, e facendo venire a proposito un'avania, che avesse il Bragadino, mentre che sotto la tregua si trattava l'accordo, fatto ammazzare alcuni schiavi Turchi, di ehe non era vera cosa alcuna; e levatosi in piedi ed in collera, comandò che fossero tutti ligati, essendo i meschini senz'arme, chè con esse dicevano non potersi andare al suo padiglione. Feceli tutti ad uno ad uno così ligati condurre innanzi alla piazza d'esso padiglione, e alla sua presenza tagliare a pezzi. Al Bragadino, dopo avergli fatto porgere il collo due e tre volte, come se gli avesse voluto tagliare la testa, e porgendolo egli sempre intrepidamente, gli fece tagliare le orecchie, e disteso in terra lo dispregiava, e dispregiando il Salvator nostro, gli domandava dove fosse allora il suo Criste che non l'aiutava; alle quali bestialissime parole non

diede agli mai rispota. Il conte Ercole, che era per ostaggio, essendo anore lui ligato, fu anacsota dall'Eunoco di Mustafa fino che la collera gli fu passata; e avendolo poi mostrato, si contentò di donargli la vita, tenendolo per suo schiavo. I Greci, cho furono tro sotto al padiglione, farono lasciati in libertà. Quelli che si trovarono per lo campo al numero di treceuto, furono subito uccisi, non potendo fare alcuna difesa, e non pensando mai alcuno, che si potesse trovaro una perfidit anto scellerata, con tanta cudeltà all'improvviso. E quelli che già nello galere si erano imbareati, furono subito svaligiati e messi alle catere.

Il giorno sceondo dopo la orrenda crodeltà, andò Mustafà dentro alla città, e subito vi fece impiecare il Tiepolo, e tutti tagliare a pezzi quelli che erano seco. Nestore Martinengo, trovandosi quivi si nascose in casa di un Greco per cinque giorni continui; ma non potendo al fine più star celato, si diede schiavo ad un Sangiaceo con taglia di cinquanta seudi, eol quale poi stette nel campo servendolo. Ai diciassette di Agosto essendo il Venerdì festa de'Turchi, fu menato il Bragadino, sempre con la presenza di Mustafa, allo batterie della città, facendogli portare due casse piene di terra una sull'altra all'ingiù, per ogni batteria, e facendogli baciar la terra quando gli passava vicino. Poi condotto alla marina, fu posto sopra a una sedia d'appoggio, e tirato in cima ad un'antenna, fatto cicogna per mostrarlo a tutti i soldati schiavi, che erano nel porto su le galere. Ricondotto quindi alla piazza, e fattolo spogliare, fu messo al ferro della berlina, e con grande erudeltà fu così vivo orrendamente scorticato, con tanta sua costanza fede e divoziono, ehe non perdendo mai punto dell'animo suo generoso, audacemente rimproverava a Mustafa , eli'era presente , la violata e non servata fede : c senza punto smarrirsi si raccomandava divotamente a Dio , finchè in grazia di sua Diviua Maestà santamente spirò. Fu poi quella pelle per ordine di Mustafa empita tutta di paglia e ricucita, mandando per tutte le riviere della Soria a farla vedere appiccata all'autenna di una galcotta (21).

Con questo accrbissimo ed esecrabil martirio fu posto fine alle cose de'Veneziani nel Reame di Cipro ; e non parendomi luogo da ragionar per ora più oltre di essi, dirò qualche cosa dell'esercito cho sotto l'imperio e governo di Mustafà militava, il quale era di numero di dugentomila persone di ogni qualità. I pagati erano ottantamila, tra i quali erano quarantunomila Giannizzeri, cavati dai presidi della Natolia, della Soria, della Caramania, e parte della Porta stessa. I venturieri da spada sessantamila, e il resto d'ogui sorte di gentaccia; e la cagione che vi fossero tanti venturieri fu, sì per la fama cho aveva sparsa Mustafa per tutti i paesi del Turco, che Famagosta fosse molto più ricca che non fu Nicosia, come per il breve e comodo passaggio. Furono tirate da'nemici, in termine di settantacinque giorni che durò la batteria, cento cinquanta mila pallo di ferro, per relazion loro. I personaggi, che furono appresso a Mustafà i quali furono da' nostri più volte e veduti e contati furono gl'infrascritti : il Bascià d'Aleppo nipote del gran Visir, il Bascià della Natolia, quello della Caramania, quello di Nicosia, l'Agà de' Giannizzeri, il Bascià di Chivasse, quel di Maroceo, Forgat Sangiaeco di Malanzia, il Sangiaeco d'Antippo, quello di Tripoli, Fercà Framburaro, tre Sangiacchi d'Arabia, il Framburaro di Vierie, Mustafa Bei Generale de' venturieri , il Beglierbei della Grecia , e altri Sangiacchi minori. Di questi morirono sotto a Famagosta il Bascià della Natolia, Mustafa Bel Generale de' venturieri, il Sangiacco di Tripoli, Forgat Sangiacco di Malanzia, il Sangiaeco d'Antippo, i tre Sangiacchi d'Arabia, il Framburaro di Vierie, e molti altri Sangiacchi e personaggi, de'quali non ho potuto sapere i nomi, col numero di ottantamila persone d'ogni qualità , secondo il conto fatto da Mustafa. Il quale pochi giorni dipoi con venticinque galere, e altri venticinque vascelli carichi di cavalli , se ne tornò a Costantinopoli vittorioso del Reame di Cipro, avendo lasciato al governo di Famagosta il Framburaro che era a Rodi, e in tutta l'Isola ventimila fanti , e ducmila cavalli.

Questo fu il successo di Fansagosta, o per dir me-

glio del Reame di Cipro, nel quale i Turchi dopo a Famagosta non ebbero contrasto. Ma la gran vittoria navale ottenuta non a tutti recò tanto piacere, quanto ne sentì il Papa ed i Veneziani. Anzi quando nella Corte di Spagna s'intese, non mancò di quel consiglio chi dicesse, che quantunque bene fosser succedute le cose, cra nondimeno degno D. Giovanni di severa riprensione; poiche intento solamente alla gloria sua, come giovane troppo volenteroso, non aveva avuto risguardo di porre a rischio tutte le forze che il Re si trovava nel mare; le quali perdute, i regni marittimi tanto importanti non si sariano potuti guardare. Ma ritornando ora a continuar la materia della Lega, la quale invece di acquistare incremento, ogni di nuove difficoltà partoriva; dico, che ritornato in Roma il Cardinale Alessandrino dalla sua legazione, riportò come dal Re Cattolico non senza difficoltà aveva ottennto la sottoscrizione della Lega con li capitoli in essa accordati in Roma. Perciocchè non gindicaya egli ne il suo consiglio, che fosser meritevoli i Veneziani d'essere nei lor bisogni aiutati, mentre essi nel tempo de'travagli degli altri Principi cristiani sono avvezzi di starsi a vedere. Allegava di più la necessità in che egli si trovava per le guerre di Fiandra, che ragionevolmente lo dovevano scusare. Ma la riverenza che portava al Papa, che con tanta strettezza ne lo pregava ( la qual fu anche eagione che ad esso legato facesse riccvimento, carezze e favori grandissimi ) gli faccva far quello, che certo sapeva che per colpa dei Vcneziani non saria lungamente durato. Dal Re di Portogallo, oltre alla prontezza che dimostrava di aiutare la Lega, fino d'allora dichiarando le forze con che per mare e per terra avrebbe l'inimico assalito a beneficio comune, sebben d'entrar nella Lega per le cagioni che si tacciono non prometteva, aveva anche ottenuto, che per servire a Sua Santita, si saria contentato di prender senza dote per sua moglie Margherita sorella del Re di Francia; purche in luogo di dote si contentasse il Rc di Francia d'entrar anch' egli nella medesima Lega. Ma non potè questa condizione aver luogo nel Re di Francia, il quale dalle guerre intestine degli Ugonotti del suo regno era soffocato. Per altro con efficacissime parole s'era sforzato di certificare il Legato, che l'intenzion sua non pur non era lontana dal nome che tiene di Cristianissimo, ma che avrebbe fatto conoscere, che quando gli avi suoi non l'avessero acquistato, era egli bastante con l'opere sue di meritarlo. Ma ben gli prometteva, che vivendo il Pontelice, non avria mosso l'armi contro al Re di Spagna, nè in altro modo disturbata la Lega. Di che porgendo la mano in segno di fede ad esso Legato, un anello che in dito aveva con un diamante di tremila scudi si trasse, e sforzando il Legato, a lui nel dito lo pose, dicendo che quello s'aveva da portare per pegno dell'animo, che egli teneva divotissimo, o a quanto Sua Santità comandava, prontissimo. Ricusava il Legato d'accettarlo, dicendo non convenire da tanta Maesta pegno maggiore, che la real parola riportare. Ma nou per ciò il Re si volle acquietare fino che accettato nou l'ebbe. Anzi per dare esso Re, in quanto poteva, alla Lega favore, disse che con tal patto vi sarebbe egli a suo tempo entrato, che l'Imperador Massimiliano avesse fatto lo stesso. E se da coloro che sanno di ciò si vorrà la cagione senza passion ricercare, assai chiaro si vedeva, che senza che I Imperadore entrasse nella Lega, malamente poteva fidarsi il Re di Francia d'entrarvi. Perciocchè quando gli siuti suoi avessero avuto da esser per mare, poco conveniva alla sua autorità che da D. Giovanni d'Austria, per tante cagioni sospetto, dovessero esser comandati; e se per terra, al che più volentieri si sarebbe disposto, mentre l'Imperadore con Lega si trovava al Turco congiunto, non avendo l'esercito suo altroude il passaggio, non era da fidarsi, che lo potesse ottenere. Le quali stesse cose saviamente dal Re di Spagna furono considerate, ed al Cardinale Alessandrino allegate, mentre la sua legazione da quella corte compita, in Francia s'indrizzava. Ma sebbene fosse da' maligni interpretato, che la poca voglia che aveva il Re di Francia di aiutar le cose ecclesiastiche lo facesse in tal modo parlare, e molte azioni, che fece dipoi per condurre a fine il suo buon proponimento, dessero al Re di Spagna gelosia e sospetto; pur

finalmente, con molta gloria sua, per quello che appresso se ne leggerà, chiari il mondo della cristianissima intenzione, con che si guidava. Onde molto mi pare strauo, che uno, che con un suo volumetto s'ha procacciato gloria serivendo i fatti d'altri, con poco rispetto di questo gran Re, si sforza di farlo conoscere contrario al bene della Cristianità, e intento a disturba la Lega per dara al Turco favore.

Il Pontefice santo che a nessuna cosa con tanto ardore attendeva , quanto all'amplificazion della Lega, ed ai felici progressi, che dalla conseguita vittoria s'aspettavano, non lasciando cosa che non pensasse e con ogni suo potere non tentasse; a tutti i Re, quantunque barbari ed infedeli, purchè del Turco inimici, con affettuose lettere diede avviso del danno che esso Turco in mare aveva dall'armata cristiana ricevuto. E dipingendo loro la fiacchezza , nella quale per la perdita de' suoi più valorosi soldati ed esperti marinari si saria ritrovato, tutti cerco di commuovere ad assalirlo da tutte le bande; promettendo egli di non lasciar con le forze eristiane di perseguitarlo, finchè del tutto spento l'avesse. Al Re di Spagna eon efficaci prieghi persuase, che avendo il Turco di nomini marittimi tanta penuria, in quanta la perdita antecedente posto l'aveva, e non essendogli rimasto altr' uomo di valore in quella giornata che Uccialì Re d'Algieri famoso corsaro; per esser egli già Cristiano, e poi rinnegato, non avesse mancato di farlo con opportuni mezzi tentare, che quando alla sua fede di tornar si fosse disposto, oltre al perdono d'ogni sua colpa, dominio e stati di gran qualità tra Cristiani avrebbe ottenuto, il che tutto quel buon Re promise di fare. Ed a Massimiliano Cesare, ed al Re di Pollonia con onorata legazione mandò, come uomo delle cose di quei gran Principi espertissimo, il Cardinal Commendone gentiluomo Veneziano, che con diverse ambascerie per la Repubblica sua l'uno e l'altro aveva più volte intrinsecamente trattato. Egli il suo viaggio affrettando, e nella corte Cesarea splendidamente ricevato, quando ad esporre la sua ambasceria fu ammesso, di questo tenore dicono che all' Imperadore parlasse:

« Quello che più la Maesta Vostra desiderare poteva, » quello che con ogni spesa e travaglio da lei procurar si » doveva, che i Principi cristiani cioè le lor forze alle » sue aggiungendo, a discacciare il fiero nimico della Reli-» gione di Cristo e suo da lei lontano, anzi da tutta l' Eu-» ropa, seco si collegassero; quello stesso oggi spontanea-» mente le reco io con questo officio che vengo a far seco, » o sacro Imperadore. Allegrar tutti con ragion ci dobbia-» mo, che quella prima ferita che suole Iddio dare a co-» loro, i quali per le lor scelleraggini severamente vuol ga-» stigare, cioè di levar loro la mente, per primo segno del-» l'ira divina contro di lui, sia apparsa nel Turco, nostro » siero inimico. Certamente che il pio nostro Pontesico con » gl'intimi sensi se ne rallegra, e dalle calamità de' Vene-» ziani, che a lui intime e acerbissime sono, spera tal frut-» to, che con l'aver questo perfido tiranno, d'ogni divi-» na e umana legge dispregiatore, a Veneziani mossa l'in-» giustissima guerra, la certa via di estirpar lui e rovinar-» lo, che fino a questo tempo è stata celata a' cristiani Prin-» cipi , abbia mostrata. Di modo tale, che appaia che l'i-» stesso Onnipotente Iddio con l'empio e nefaudo nimico » suo e della santa sua legge, per mezzo del furore in che » l' ha fatto cadere, commettendo la guerra, alla desolazione » e rovina di lui, che con lunghissime e continue ingiurie » ci ha fieramente provocati, ci alletti e inviti. La quale » occasione, o Cesare, con lunghe brame da tutti deside-» rata, se ora, che dalla divina mano offerta ne viene, » leggiermente si lascia passare, senz'alcun dubbio com-» prender potremo, che di maggior cecità, che i Turchi » non sono, siamo noi da Dio percossi. Dal che comprenso dendo il divino Nume più a noi che ad essi contrario, » ogni giorno piaghe maggiori, e finalmente l'ultima ro-» vina certissima dovremo aspettarci ; la quale sebbene al » Cristianesimo tutto comune, alla Maestà Vostra nondime-» no più prossima, per esser più al furor Turchesco vici-» na, si deve temere. Ha zoppicato finora il poter de' Cri-» stiani da una parte, per essere a' Turchi con l'armata di

» mare assai inferiore, sebben con le forze di terra ( quan-» do si congiungessero ) di grau lunga prevalerebbe. La » qual cosa a coloro, che la potenza del Turco in terra e » in mare ugualmente hanno cousiderata, di non offendere » un possente e tremendo inimico, con ragione la persua-» so. Ecco che ora la Divina bontà, dalla parte del mare » ancora facendoci superiori, la languida nostra speranza » vien sollevando. Percioceliè i Veneziani con lunga pace » già al Turco congiunti, poichè l'atroce ingiuria che ne » ricevono al presente nel regno di Cipro ingiustamente op-» presso, da lui gli ha separati, con tutta la Cristianità, » che in tanti modi e tante volte n'è stata inginriata . la » causa loro han fatto comune. Costoro in tante calamità » e nell'ardente desiderio loro non dobbiamo noi abbandona-» re , nè permettere in alcun modo , elie dall'infinita in-» gordigia del Turco sian divorati. E questo per due ca-» gioni: sì per rispetto loro, dalla Repubblica de' quali, nei » tempi calamitosi molti aiuti la Cristianità lia spesso otte-» nuti; si anche per cagione della salute comnec, la quale » con la rovina loro in grave periglio rimane. Nè i poten-» tissimi aiuti marittimi, nei quali consiste la forza da fracas-» sarc il nemico, che spontaneamento offerti ei sono, si » denno spregiare; poichè altronde simili sperar non si » possono. Nè meno dobbiamo noi esser cagione, che dalla » necessità costretti i Veneziani, di nnovo con lega di pace » al Turco si giungano, e che lasciando noi del tutto in-» abili alla difesa, con la potente armata loro le forze ma-» rittime del Turco raddoppino. La qual cosa considerando » il gran Re di Spagna Filippo sno fratello, non volendo » dalla pictà e dal saper sno , e dagli antecessori Anstria-» ci esser dissimile, accettando i santi ricordi del pio Ponte-» fice, con esso e con i Veneziani, a danno del comuno » inimico, ha le sue forze collegate. Quanto dunque più pron-» to deve esser l'ardire della M. V. nella medesima Lega , » quando non solo del medesimo Santo Pontefice i pricghi » l'invitano, e l'esempio fraterno la stimola; ma le conti-» nue offese, che dal medesimo nemico riceve; ma la neces-

» sità della guerra, per sottrarsi alle perpetue ingiurie, ve » la spingouo? Se dunque il puro zelo della Religione, e » il desiderio di vera gloria eristiana, il sno generoso fra-» tello, che dal Turco non sente offesa, ha mosso piamen-» te a prender l'arme nella santissima impresa ; patirà Ella cho » da tante ingiurie è provocata, a cui tanta gran parte dei » suoi regni è stata rubata, con un biasimevole ozio, di » starsi a vedere più tosto, che gloriosamente procurar col » valore di liberarsi per sempre dalla voracità del fiero ini-» mico? Nè almeno vorrà a sì degno fratello, che finora » l' ha prevenuta, in tanta gloria farsi compagno? Ma che » dico io del Re suo fratello, se gli stessi Veneziani, non » solo con l'esempio l'invitano, ma mentre essi cou tant'ar-» dore trattan la guerra di cui ella, come cristiano Impera-» dore, il capo esser dovrcbbe, pare che il disdicevole ozio, » in tanto bisogno della eristiana Repubblica, le rinfaccino. » A coloro de' quali la causa è comune , sono sempre le in-» giurie comuni, e il pericolo uguale. E perciocchè non » meno la Maesta Vostra, che i Veneziani al Turco è espo-» sta, nè meno nelle sue viscere ella, che essi se ne trova » trafitta, non può dire che maggiori ingiurie e danni » di lei, n'abbiano ricevuti essi; a' quali se toglierà il Tur-» co nou solo l'isola di Cipro, ma tutto quanto possedono, » e la stessa Venezia ancora, sempre maggior vergogna ri-» puterassi alla gloriosa casa d'Austria la perdita del gran » regno antico d'Uugheria, che le ha ormai tutto rubato. » Ora se per non soffrire i Veneziani l'ingiuria e il danno » che dal Turco ricevono, senz'aspettar d'esser pregati, » spontaneamente han risoluto di vendicarsi con l'armi; sop-» porterà Ella le medesime ingiurie e danni, che continui » se le fanno di momento maggiore? E con maggior inde-» guità ( mi perdoni la Maestà Vostra ) soffrirà Ella, che i » Veneziani nou soffrirebbero; poichè essi, ancorchè grande » sia la Repubblica loro, sono nondimeno nomini privati, » ove ella in tanto alto seggio di dignità si ritrova, e di tal » progenie discende, la quale con la grandezza de'gloriosi » suoi fatti fino al Cielo s'è sollevata. Oltre di questo s'ag-

r giunga, che avendo potuto i Veneziani, col consentire al » Turco l'isola di Cipro, non solo la lor Repubblica assi-» curare, la quale con questa guerra ai perieolosi casi della » fortuna ospongono , ma le private facoltà loro , che per » la maggior parte nelle mani del Turco si trovano, con-» servare , hauno nondimeno la pubblica dignità e l'onore » ad ogni lor comodo e ntil privato anteposto. Ma consi-» deriamo ora il male, che non abbracciando questa guerra » si commette. Ecco che non solo la occasione d'ogni buon » successo si perde, ma di poter mai più al Turco resistere, » ne il corso delle sue vittorie impedire, mentre le forze » marittime de'Veneziani nelle sue mani cadono, non ci resta » speranza. Le quali forzo, schbene per l'addietro non sono » state con noi , sempre noudimeno si è potuto sperare di » poterle congiungere, e non permettere, che rimossa dal » Torco la paura di quelle, cresca con l'arroganza tanto, » che ogni cosa alle sfrenate sue voglie sia presto per » obbedire, posciaeliè i Veneziani avremo lasciati facilmente » perire. Deh! consideri molto bene la Macsta Vostra di » quanto male, non solo nel cospetto del mondo presente, » ma nella memoria delle età che verranno, si rende colpe-» vole, quando questa tanta occasione tralasci. E finalmen-» te di questo si persuada, che quantunque con le forze di » mare al Turco si possa dar grave danno, non si può però » cou esse distruggere in modo, che dallo sdegno e dal-» l'offesa irritato, non ritorni sempre con più furore alla » vendetta, se a questo non si provvede, che quando per » mare egli si trovi gravemente ferito, con forte esercito di » terra sia del tutto sbranato e sconfitto. Quest' onore, » questa gloria dalla Divina buntà viene alla Maestà Vostra » riserbata; e la fatal felicità della casa d'Austria vuole, » che quando il Tureo sarà dagli altri ferito, dalla gloriosa » sua mano sia lacerato; siechè agli Austriaci soli la glo-» ria d'aver il Turco da tutto il mondo eristiano scaeciato, » e dalla propria sua sede shandito, si debba. A questo sì » grande onore adunque appareechiar si deve la Maestà Vo-» stra, ne permettendo d'esser dal Re suo fratello di religio-

» ne e di grandezza d'animo superato, in tal modo seco » si deve il carico ripartire, che egli dalla banda di la il » Turco per marc travagli, ed Ella di qua per terra, travaw gliato e stordito l'uccida. Il che degli egregi fatti della » famiglia sua per tanti secoli illustrati nella più alta cina » splendendo, agl'infiniti meriti verso la Cristiana Repubbli-» ca farà onoratissimo colmo. In somma questo solo per » fine dirò, che essendo due soli lumi della Cristianità, nei » quali tutto il mondo si specchia, la Santità del Papa no-» stro Signore e la Maestà Vostra; siete egualmente ambedue » obbligati, non meno con l'opere generose e sante d'esse-» re a tutti superiori , di quello , che con i gradi della » dignità incomparabili vi siate. Ed essendo che il Papa » quanto a lui tocca con ogni diligenza procuri di fare ; se lo stesso non si farà per la parte della Maesta Vostra, » nou solo mancherà Ella di quello che deve, ma di grau-» dissimo impedimento ancora sarà al Pontefice, da poter » eseguire quello che tanto caldamente procura. Perciocchò » nè le ammonizioni nè l'esortazioni nè i prieghi nè fi-» nalmente le lagrime sue appresso agli altri Principi saran » di momento, quando intenderanno essi, che la Cesarca Vo-» stra Maestà d'imperial scettro sublime, che come primo-» genito figlio della Chiesa di Cristo, per ragione di ob-» bedienza a difender la Repubblica Cristiana è primamente » obbligata, si poco conto ne faceia. » Con queste ed altre parole avendo lungamente l'eloquen-

Lou queste ed altre parole avendo laugamente l'éloquenza del Cardinal Commendone Cesare stretto, non molto grata risposta n'ottenne. Perciocché cominciando egli a raccontare unas per una tutte le calamità, le uccisioni, le ingiurie, gli imminenti pericoli e la necessità ch'egli aveva di una volta sottrarsene; e diecudo, che a nessuno uomo del mondo potevano elle esser si note, come a sè, che di continuo le provava, quanto poco avese bisogno che gli fossero ricordate, si sfortò di mostrare. E contra alla proposta fattagli dal Legato molte cose opponendo, più d'ogni altra ragione per sua difesa, della tregna si cervira; la quale con solenne giuramento tra sè e l' Turco stabilita, e dovendo accora due altri anni durare, non conosceva pretesto legittimo, sotto del quale da tauto obbligo si dovesse ritrarre. Diceva, che quando del zelo ch'egli aveva della cristiana Religione, e della volontà di giovare alla Repubblica cristiana non bastassero a far fede le tante opere fatte da lui ; le cagioni almeno di tante offese e di tante ingiurie ch'egli avca ricevnte, assai doveano al mondo provare, che nessun più di lui desiderava la distruzione e la rovina del Turco. E sebbene al Re di Spagna non cedesse nel desiderio di aiutar la fede di Cristo, non si maravigliava però, che più facilmente di lui a quella guerra disposto si fosse; mentre succedendogli male, non ogni cosa, come egli, al Turco esposta si trovava. Perciocche avendo egli cagione di molto consideratamente muoversi a tanta impresa, stimava che prima fosse necessario di spiar gli animi degli altri Principi cristiani, e particolarmente quello del Re di Pollonia, a cui egli era mandato per Legato; acciocchè dal saper quello che gli altri fosscro per fare, la risoluzion sua potesse procedere. A queste cose gli rispose il Legato, esser troppo dalla ragione lontano quello ch'egli allegava del giuramento per osservazione della tregua, essendo che darebbe da ridere al mondo con l'osservar fede a colui, che a nessun altro effetto, che ad inganuar le genti, pensava che sia stata trovata la fede; e clie sotto lo stesso legame di giuramento seco obbligato tante volte, quando piaciuto gli era, aveva i suoi campi predati, ucciso le genti e le fortezze assalite. Essere per parere strano a ciascuno che il sommo Imperadore, che con l'opre e con l'esempio suo agli altri deve far strada, volesso prima vedere quello che facessero i Priucipi tanto minori, i quali poco o nullo interesse proprio aveano nella enusa, in cui egli principalmente era tanto interessato.

Così essendosi con molte altercazioni più giorni il negozio differito, alla fine vinto Cesaro dalle ragiosi, disse al Legato, che era pronto di obbedire al Pontefice, entrando in la Lega; ma che non senza nolta considerazione e molta cantela poteva ciò fare. Perciocchè non avendo egli forze abbustanza per assalire un si potente inimico, ragionevol cosa

era che dagli suici collegati gli aiuti opportuni gli fossero mandati. Che prima di tutte le cose, la qualità e quantità d'essi aiuti doveano specificare ; perciocchè non potrebbe essere il suo bisogno, se solamente tante genti se gli maadassero, che alla guardia de'suoi regni fosser bastanti : ma che conveniva tanti se gli mandassero, che ad assalire e a perseguitaro l'inimico ovunque resistesse, potesser bastare. Rispose il Legato, ginsta essere la domanda di sua Maesta, nè dubitare egli punto che a quanto bisognasse per essi aiuti i collegati aon fossero per contribuire. Ma per doppia cagione a Cesare toccare di dichiarar gli aiuti, che se gli avranno a mandare. Si pereliè meglio sapeva sua Maestà con quanto numero di genti potesse commetter la guerra ne suoi pacsi, che non lo sapessero essi; come anche, perchè in mandare innanzi e indietro corrieri per agginstar questo fatto più d'un anno si dovrebbe coasumare ; ove quando cgli il numero stabilisse, ognuno di contradir vergognandosi, al tutto facilmente si condiscenderebbe. Questa disputa, per molti altri giorni ancora il negozio fè differire; per il che stracco il Legato, liberamente a Cesare disse, che non avendo ancor mai, per tutte le istanze e diligenze fatte da lui sopra di ciò, nessuna certa risposta potuto ottenere; e vedendo che ogni più lunga tardanza alla deliberazione delle cose per la Lega poteva grave danno portare, con buona grazia sua, per messo a posta farebbe il Papa avvisato di quanto avea seco senza risoluzione fino a quell'ora trattato: e con questo prendendo licenza dall'Imperadore, partissi.

Ma considerando meglio l'Imperadore quello the alla sau dignità conceiva, di nuovo richiamando il legato, per non comportare che tanto irresoluto scrivesse al Pontefice, dichiarò la quantità do soldati da piedie da cavallo, che dai confederati domandava che so gli contribuissero; i quali riceruti, promise d'assalire il Turco gagliardamente, andando anche all'impresa egli in persona. Allegrossi il Legato di questa risoluzione di Cesaro, e prestamente di quanto avea negoziato ed ottenuto al Papa die avviso; il quale con gli altri confederati volentieri accettò la condizione. E men-

tre che all'impresa di terra si preparavano di provvedere, scrisse il Papa al Legato, che poichè da Cesare già s'era ottenuto l'intento, senza intrattenervisi punto, se ne andasse al Re di Pollonia a far seco l'officio stesso. Si dolse di questo mandato il Cardinal Commendone non poco, perciocchè essendo nel medesimo tempo in quella corte arrivata la nuova della grau vittoria contra il Turco in mare ottenuta, ed avendo provato con quanta freddezza si fosse indotto l'Imperadore a promettere d'entrar nella Lega, con molto gindizio sospettava di quello che avvenne. Perciocchè cessato ehe fu lo stimolo, ehe Cesare avea da lui, parendogli di dovere ormai poco temere del Turco, la rotta di cui si predicava di tanta importanza, non si eurò di sottoscriversi più agli accordati capitoli. Il che fu auche cagione che non potesse il Legato dal Re di Pollonia cosa alcuna ottenere, essendo che sempre rispose, che non conveniva a lui di scoprir l'animo sno contra il Turco, se prima non avesse veduto che Cesare, che doveva essere il capo, avesse fatto lo stesso. Trattandosi adunque lentamente il negozio, sopraggiunse in breve la morte di quel Re, la quale impedì, che più se ne potesse trattare.

Mentre così i negozi della Lega in quelle parti si distracvano, Don Giovanni d'Austria, che in Messina s'era fermato, per ricever l'inverno gli ordini dal Re e dai collegati di quello elie a tempo nuovo far si dovesse, siccome regalmente nella prima venuta da Spagna, e nel ritorno colla vittoria v'era stato ricevuto, fu da quella città onorato con una statua di bronzo fatta all'immagine sua, la quale nella pinzza innanzi al palazzo reale per eterna memoria con questa iscrizione su posta : Philippus Hispaniae et Siciliae Rex invictus juxta uc Catholicus cum Sanctissimo Pio Quinto Pontifice Maximo. Senatuque Veneto, in Sclimum Turcharum Principem, Orientis Tyranum, Christi nominis hostem immanissimum, foedus componit .- Joannes Austrius, Caroli V. semper Augusti filius, Philippi regis frater, totius classis Imperator, summa omnium consensione declaratur. Is in hoc portu Mamertino CCVII. longarum navium, VI. majorum, tetius foederis classe coacta,

ad XVI. Kalendas Octobris, c freto solvit, ad Echinadas insulas hostium Tyranni naves longas CCXC animo invicto Nonis Octobris aggreditur inaudita celevitate, incredibili virtute triremes CCXXX capit. XX partim flammis absumit, partim mergit; reliquae vix evadere potuerunt. Hostium ad XV millia caedit. Totidem capit. Christianorum captivorum ad quindecim millia in libertatem asserit. Et metu quem hostibus immisit, Christo semper auspice, Rempublicam Christianam liberavit, anno MDLXXI. Messanam quarto Nonas Novembris victor revertitur; ingentique omnium lactitia, triumphans excipitur. Ad gloriam ergo et aeternitatem nominis Philippi Regis, tantacque victoriae memoriam sempiternam , Joanni Austrio, fratri benemercnti, fortissimo, felicissimoque Principi statuam hanc acneam, Senatus, Populusque Messanen. P. Patribus conscriptis Christophoro Piscio, Joanne Francisco Balsarco. D. Gaspare Locnio, Antonio Acciarello, D. Thoma Marchetto, et Francisco Regitano MDLXXII.

Non cessava frattanto il Pontefice di provvedere a quanto la nuova stagione avesse richiesto per la continuazione dell'armata, e vedendo che Marc' Antonio Colonna poco si mostrava soddisfatto di Onorato Gaetano suo cognato per la provvisione de' soldati, che per le sue galere apprestar si dovevano, e volendo anche onorare la persona di Michele Bonello suo giovanetto nipote, dipose Onorato dal carico di Generale delle fanterie, e in quel luogo pose Michele, che con molto ardore procurava l'occasione di farsi conoscere. Il Commendator maggiore, rimunerato dal Re col governo di Milano fu da Don Giovanni a Roma mandato, perchè col Papa trattasse l'espedizione delle cose della guerra, e di là al suo governo se ne passasse. Frattanto il General Veniero che a Corfù con l'armata veneziana si trovava, fatto con la gloria della vittoria più coraggioso, non volendo perder quel tempo, e volendo assicarar Corfú dalle fortezze, che i Turchi gli tenevano in terraferma nell'Albania molto vicine, con una buona squadra di galere, e con tutti gli ordini di gnerra mandò il Canaletto a Margaritò, dando la cura a Paolo Orsino e al Bailo di Corfu d'espugnarla con le forze di Prospero Colonna e del Conte Ippolito da Porto, Colonnelli; ehe con quattromila fanti da lor condotti v'andarono. E con un'altra handa di galere mandò il Quirini ad espugnar Soppotò, elie altre volte preso con la sua armata, di nuovo era stato da' Turchi occupato e munito; di che l'nno e l'altro secondo l'intento gli avvenne. Pereiocchè sebben Margaritò tre giorni si tenesse, il quarto arrivativi tre pezzi d'artiglieria, con breve batteria e con l'assalto, nel quale per esser dato disordinatamente, i pochi difensori apparvero valorosi, furono astretti di rendersi a patti, uscendone i Turchi con le sole lor scimitarre, beneliè costasse quella vittoria la morte di fino a cento einquanta de nostri soldati, con alcuni capitani ed alfieri. Ma Soppotò, non aspettando d'esser assalito, ancorche ragionevolmente forte, almeno per lo sito, si fosse, dai Turchi fu abbandonato. Onde fatti arditi quei popoli, e in favore de' Veneziani sollevandosi, lo smantellarono, sieche non poca speranza diede a' Veneziani di futuro comodo l'aver quel popolo numeroso ed armigero alla divozione ritratto. Ritornati i Provveditori Canaletto e Onirini a Corfu, di nuovo il Generale mandò il Canaletto con sessanta galere all'impresa di S. Maura, la quale sapendosi esser poco da' Turchi munita, e da' propri paesani assai sollevata, molto facile si riputava. Ma altrimenti del presupposto gli avvenne; perciocche mentre attendeva il Canaletto a sharear le genti e l'artiglieria, con che aveva disegno di rompere il ponte, con cui la fortezza alla terraferma si giunge, acciocchè di là soccorso non le potesse venire, tanta quantità di Turchi a piedi e a cavallo per un guado del canale nel maro v'entrarono, elic disperando dell'impresa, senz'altramente téntarla, tornossene. Da Corfu il Provveditore Incopo Soranzo, che in luogo del Barbarigo, morto nella battaglia navale, successe, con trenta galere se ne passò a svernare in Candia, e il Venicro col resto dell'armata a Venezia. Il Papa per ovviare a tutte le discordie che tra i Generali potevan suecedere, temendo che il Venicro, per lo sdegno che a D. Giovanni fece alle Gomenizze, sebbene s'era pacificato, saria stato sempre odioso; per mezzo di Giovanni Contarini ( che per la Signoria a lui venne ambasciadore a rallegrarii delle cose ben succedute ) trattò che per facilitar le cose fosse all'officio deposto; il che fecero i Veneziani mal volentieri. Ma per non far torto ad esso Veniero di età e di fatti venerando, nel cui governo si gran vittoria è era acquistata, sebbene eleggessero in son luogo per Generale Iacopo Foscarino, molto principal Senatore, a lui nondianeno lasciarono il luogo appremo e la soprintendenza del Generalato, facendo che a riposo gli onori della patria si godesse. Operò anche il Papa che gli altir l'incipi d'Italia si collegassero; il che, offerendo ciascuno l'aiuto secondo le forze, volentieri acceltarono.

Non lascerò di dire il prodigio che in Roma avveune lo stesso giorno o il segnente che nel Concistoro, conforme alle capitolazioni della Lega, le contribuzioni dei collegati per l'anno seguente si stabilirono. Ciò fù che una saetta dal Cielo sopra il castello Santo Angelo caduta, l'albero di esso percosse; in cima del quale essendo posto un grande Angelo di rame, non si potè mai trovar segno di come fosse sparito, nè v'era però si poca materia che, abbruciandosi l'albero, il metallo disfatto non vi dovesse apparire. Il che parve che predicesse la morte che avvenne quell'anno del Santo Pontefice, e il poco bnon successo di gnelle conclusioni. Le quali furono che armasse il Re Cattolico cento galere con diciottomila fanti; i Veneziani cento altre con quindicimila; e tremila il Papa, con quattordici galere di più a spese di tatti tre ; e per rata cinquecento cavalli , quaranta navi con munizioni per sei mesi, polvere e palle per ventimila tiri d'artiglieria, e diecimila fanti, da pagarsi nello stesso modo, per farli stare al capo d'Otranto, per traghettarli con prestezza ove il bisogno fosse. E questo oltre gli aiuti che si potessero aver da altri, che eutrassero nella Lega, i quali le forze comuni accrescerebbero. Che quanto più si poteva per tempo, si dovessero unire; il che tutto fu eseguito dalle parti sì bene, che per il prossimo mese di Maggio del 1572 avria l'armata potuto incamminarsi ai unovi progressi. Ma aggravato il Papa da una piaga che il mal

della pietra gli aveva causato nella vescica, diede tanto sospetto della sua vita, che con gran tiepidezza all'esecuzioni si procedette. Pur alquanto migliorato, fece in camera la seconda volta gli Agnusdei con l'intervento de Cardinali, e a D. Giovanni mandò la spada e il cappello, che la notte di Natale per simili occasioni suol benedirc. Così mentre nel pubblico si sperava della sua convalescenza, si morì il primo di Maggio con universal dolore di tutta la Cristianità, più che per molti anni si fusse sentito per morte d'altro Pontefice, o d'altro pubblico danno. Poichè la Lega, grandissima opera sua , la quale sì grandi effetti aveva prodetto, per guasta si teneva. Fu Michele Ghislieri, o vogliam dire Papa Pio Quinto, oltre alla bontà de' costumi e santità della vita, intierissimo osservatore della dignità poutificia. Non attese ad esaltar molto i suoi parenti, i quali amò teneramente; si portò in modo in tutte le guerre, che nel suo Pontificato succedettero, che e contra gli eretici e contra gl' infedeli non solo de' tesori spirituali, ma dei propri denari della Chiesa largamente le aiutò. E nondimeno, coutra l'opinione d'ognuno, lasciò in Castello ottoceutomila ducati contanti, ed il complemento anche d'un milione e mezto di assegnamenti sicuri per continuazione della Lega; alla quale pria che morisse caldamente c con ogni efficacia esurtò i Cardinali. Ma avvisato con gran prestezza il Re dai suni ministri di tal morte, e del sospetto che si poteva avere della futura elezione, che s'andava congetturando, che in persona contraria alle voglie di S. M. dovesse cadere, fu il primo disturbo che ebbe l'armata. Perciocchè avendo il Re di Francia nel medesimo tempo, per effettuare l'antico suo pensiero, fatto i motivi che appresso scriveremo per far credere agli Ugonotti, ch'egli volesse far guerra al Re di Spagna; fu ordinato a D. Giovanni, che non si movesse con fretta, per le cose che avesser potuto succedere. I Cardinali a' quali era molto a cuore la continuazion della Lega, con l'antnrità, che ha il Collegio loro, confermarono Marco Antonio Colonna nel Generalato; e il gran Duca sollecitarono, che con prestezza mandasse le sue galere, siccome

col Papa cra stato accordato. Ma stando egli dubbioso della futura elezione, la quale si temeva che andasse alla lunga, s'andava scusando con dire, che le galere non erano in ordine. Al che gli fu replicato, che ne mandasse parte, confermandogli quanto dal Papa gli era stato promesso, e promettendo per lettera ciascuno, che riuscendo Pontefice, saria per fare il medesimo : la qual promessa non solo dal Decano e dal Camerlengo, ma da tutti i Cardinali fu sottoscritta. E per dar fervore alla Lega, prima che nel Conclavo si chiudessero, spedirono Marc' Antonio a Fiorenza per l'espedizione. E poi prevedendo che lo passioni dei più papabili non solo avriano menato iu lungo il Conclave, ma che quando alcuno di essi fosse riuscito Papa facilmente in ogni altra cosa si saria più occupato, che nella Lega; per escludere affatto quei tali , tennero alcune prattiche tra loro sì bene intese, che in termini di dieci ore dipoi che furon rinchiusi, con comune applauso di tutti crearono Pontefice Ugo Boncompagno Bolognese, Cardinal di S. Sisto, il qual si fece chiamare Gregorio XIII; essendo durata la Sede vacante tredici giorni soli. Sopraggiunta la creazione sì subita, e non v'essendo negozio di maggior importanza di quello della Lega, essendo ancor Marc' Antonio poco lontano . fu dal Papa mandato a chiamare. Egli . baciato i piedi di S. Santità, e risegnatogli in mano il Generalato, perchè a sua voglia lo provvedesse, della tanta esaltazion sua si rallegrò seco. A cui il Papa rispose, che non pur nel grado del Generalato e nel luogo che dal predecessor suo e dagli altri collegati gli cra atato dato, lo confermava, ma che avria voluto potere tanto ampliargli l'autorità e gli onori , quanto stimava il merito suo. Indi con molta istanza lo persuase ad unir quanto prima i soldati, e ad andare a corgiungersi con D. Giovanni.

Frattanto il Gran Duca intesa la creazione del Papa, mando senza dimora parte delle galere promesso, i e quia ona due altre del Papa che crano state armate degli arsili tolti ai Turchi l'anno passato, e degli schiavi che toccaron in parte alla Chiesa, non bastavano ancora ad imbarcare il complemento dei soldati ecclesiastici. Pregò adunque il Papa il Cardinal Granuela, Vicerè di Napoli, che al suo arrivo in quella città mandasse galere di quel regno abbastanza; al che compitamente soddisfece il Granuela. Sicchè imbarcatosi Marc' Antonio in Gaeta, alcuni pochi giorni in Napoli si trattenne, e quivi undici galere del Gran Duca gli vennero, con le quali speditamente navigò a Messina. Quivi il Marchese di Santa Croce con trentasci galere di Napoli sopraggiunse, le quali, oltre la stiva che portavano dei soldati Spagnuoli del terzo di Don Pedro di Padiglia, tanto gran numero di venturicri di diverse nazioni nobilissimi conduceva, ehe de'più nobili Napolitani soli ve ne furono fino a settanta. Tanto può il desiderio della gloria in quella deliziosa città, che non essendovi stato l'anno passato, dai pochi in fuori che v'ebbero carico, quasi nessuno che si eurasse d'accompagnar D. Giovanni, benehè fratello del Re loro, in tanta dignità costituito, ora avendo veduto la vittoria, che mai non avriano sperata, tutti a gara pare 7a, che più al nuovo trionfo, che al combattere si fossero apparecchiati , tanto di oro di livree e di gale vennero adorni. Mandò dunque Don Giovanni poco dipoi il Marchese di S. Croce con quelle galere in Sicilia, perchè di la portasse a Corfù gli Spagnuoli di quel terzo, e gl'Italiani del terzo di Tiberio Brancaccio, ed i Tedeschi che v'avevano svernato; e che di là ad Otranto ritornasse a pigliare degli altri.

In Messina frattanto si fecero diverse pompose mostre de'soldati. Prima degl' Italiani della condotta di Giorgio Capizacea, e di Pompeo Tuttavilla, do'quali era Generale Michele Bosello; dipoi de Cavalieri di S. Stefano, delle galere di Gran Dues, che erano fino ad ottanta; e appresso degli Spagnaoli del terzo di Don Lopez di Figueroa; e ad ogni cosa nell'apparenza pareva che con molto ardore D. Giovanni attendesso.

All'incontro Selim avuto che ebbe in Adrianopoli la trista nuova della perdita della sua armata, temendo che i Costantinopolitani per paura dell'armata cristiana qualche brutto movimento facessero, con tanta fretta a Costantinopoli corse, che quel viaggio che appena in dieci giornate dagli uomini ben espediti suol farsi, egli con tutto l'imbarazzo dei carriaggi fece in meno di sei; ove il popolo trovò tanto sbigottito, che pubblicamente si vedevano molti andarsi procurando le amicizie co' Cristiani che stavano in Pera, e portando loro le cose migliori che avevano, perchè dal sacco che aspettavano le salvassero, le lor vite raccomandavano loro. Ne bisognava meno che la presenza del lor Gran Signore per rincorarli. Onivi arrivato Ucciali, che con trenta galere salve dal gran fatto navale s'era fuggito, non solo benignamente e con carezze l'accolse, ma contra il costume della corte turchesca, che per minori cagioni di quelle di Uccial), suol far morir coloro, che con tristi successi delle cose trattate ritornano, lo ingrandi supremamente di dignità, creandolo di tutte le forze sue marittime Generale. Con la diligenza di lui nel breve spazio di quella sola invernata, nei porti di quel mare di Costantinopoli, benchè di materia verde e di poca durata, centotrenta galere mirabilmente fabbricar fece ; le quali de' marinari delle navi e d'ogni altro vascello armate, di soldati collettizi per forza ragunati e del mare inesperti, fece riempire. Alle quali aggiungendo le trenta dalla rotta fuggite, e molte de' privati corsari, più di dagento galere alla Primavera in ordine ritrovossi. Con quest'armata il nuovo Generale Ucciali partitosi, e nella costa del Peloponneso venuto, non tanto con animo di guerreggiare, dal che la qualità de' suoi mal armati vascelli lo sconfortava, quanto per resistere, in quanto avesse potuto, agli sforzi dell'armata cristiana, in quei porti che ivi sono molto frequenti e comodi, si tratteneva.

Nessuna cosa con più ardore desiderava D. Giovanni, che di unire quanto prima le armate, che di andar di nuvoc a cereare il nemico; ma l'ordine contrario che aveva dal Re suo fratello, contra sua voglia lo rilardava. Non restava egli però di mostrar diffrettaris per mantenere in fede i Veneziani, dequali era venuto in Messina il Provveditor Soranao con resticique galere per accompagnato, e alla partenza invi-

tavalo. Il Papa ad ogni suo potere sollecitava che si partisse, e per dare ad ogni cosa quanto caldo poteva, mandò per Nuuzio il medesimo Monsignor Paolo Odescalco, che l'anno passato aveva mandato; il quale portò nn amplissimo giubileo per tutti coloro che con l'armata navigavano, e un ordine di benedire i vascelli e le genti nella partenza. Da tauti stimoli importunato D. Giovanni, prefisse la partenza in termine di tre giorni, con che rallegrò tutta l'armata. Fecesi intanto una solenne processione per la pubblicazione del giubileo, nella quale D. Giovanni con gli altri Generali e tutti i Capitani intervennero. E quando ogni cosa si vide esser finita d'apparecchiare, bisognò al fine che si lasciasse intendere D. Giovanni, che non si poteva partire. Questa nuova inaspettata attristò ogni nno quanto mai altra cattivissima nuova avesse potuto attristarc. Qui non mancavauo i discorsi sopra delle cagioni, delle quali tante e così varie si sentivano, quanti erano appunto quelli che discorrevano, Ma quelli che più intendevano meno potevan capire, come in quel tempo si potesse raffreddare la guerra, la quale mantener si doveva per le molte esazioni ecclesiastiche almeno. che per cagione della Lega aveva il Papa al Re concedute. Dicevasi che in Ispagna ricusavano gli Ecclesiastici di pagare al Re l'escusato dopo la morte del Papa, il quale era conceduto con forma, che da ciascuna parrocchia di Spagna potesse il Re esigere un decimario a sua elezione; il che si affittava ottocento mila ducati ogni anno, oltre ad altri cinquecento mila che dava d'utile ogni anno la Crociata e il soccorso delle galere. Le quali esazioni non aiutando i Veneziani, e per conseguenza guastandosi la Lega, non s'intendevano continuare. Tuttavia conoscendosi le cagioni de' sospetti esser grandi e di molta importanza, non mancava chi giustamente andasse scusando quella lentezza. Poichè continuando il Re di Francia nel proposito di gabbare gli Ugonotti, faceva molti motivi, per li quali in Italia i sospetti crescevano; tanto più che per colorir bene il suo disegne, al Duca di Savoia aveva domandato il passo per calare in Italia, ed in Corsica faceva sollevare i popoli che sogliono

essere della fazione di Sampiero Corso. Per il che impauriti i Genovesi, si davano a far genti per assienrare quell'isola; nè vollero perciò mandare le lor galere in armata come l'anno addietro, siccome nè anche il Duca di Savoia mandovvi le sue. Il Papa vedendo questi disturbi, con molto cordoglio strettamente se n' cra doluto con l'ambasciadore di Francia, il quale o non sapendo o non potendo dire il fine, che poi si vide, del suo Re, lo aveva assicurato col rischio della vita sna (offerendosi di stare sempre per ostaggio ) che non era quel Re per far gnerra al Re di Spagna. Cho sebbene la promessa che fece al Legato Alessandrino fu di non far guerra al detto Re, fineliè fosse vivuto Papa Pio Quinto, nondimeno non portava egli minor riverenza a Gregorio sno successore, per rispetto del quale almeno non avria innovato cosa alcuna. Di questo Marc' Antonio Colonna e il Soranzo, instando per la partenza, si sforzavano di certificar D. Giovanni. Ma non facevano alcun profitto; anzi per liberarsi da tanti stimoli, circa alla fine di Gingno pubblicò loro l'ordine che aveva dal Re. Questo conteneva che per le sospicioni che aveva di Francia, che in più luoghi sosse per muovergli guerra, e massime che in Fiandra sosse per favorire i suoi ribelli , D. Giovanni non dovesse per cosa alcuna mnoversi da Sicilia con l'armata; parendogli ragionevole di prima assicurare il suo e poi difender l'altrui. Che se i Veneziani, non volendosi trattener ivi, l'avessero d'alcunc galere per lor aiuto richiesto, le avesse lor date, purchè a lui la maggior parte fosse rimasta. Il qual ordine si conobbe essere stato procurato da D. Ferrante di Toledo Duca d'Alba, che essendo in Fiandra Generale, e sentendo ch'ella sperava di mantenersi nella ribellione con aiuti potenti del Re di Francia, stimava buono in tal caso d'aver l'armata pronta, acciò con essa molestando Marsiglia e la riviera di Francia, venisse a divertir la guerra da Fiandra.

Intanto il Veniero da Venezia con sette sole galere e con pochi fanti condotti da Sciarra Martineugo era andato ad assalir Casteluuovo, ove era pochissima gento alla difesa. Ma non avendo suputo stringerlo a tempo, v'aveva lasciato entrare si grosso soccorso, che richicolendo quella impresa forre maggiori, con poea riputazione se n'era partito. Dall'altra parte Ucciali con circa dugento galere e aci maose andava danneggiando le isole dell'Arcipelago, il che dava molto sospetto di Candia. Clò sentendo Marc' Antonio Colonna ed il Soranzo, si dnlevano estrenamente di tanto distarbo. N'e solo se ne dolevano essi; ma i venturieri, che con grossa apesa eran renuti per trovarsi a qualche bel fatto, ai vedevano mesti e abigotiti. Sopra tutti il Soranzo che tal cosa non aspettava, mentre il bisogno della sua Repubblica più l'aiuto della Lega richiedeva, al meglio che potè accomodatosi a dissimulare la collera ede l'agitava, moderandosi con molta pradenza, queste o simili parole un giorno usò con D. Giovanni:

« Nessuna cosa ha mosso la mia Repubblica, sercuia-» simo Signore, a far questa Lega, se non la certa confi-» denza, che ha ogui nazione della bontà del Re Cattolico; » il quale ha sempre mantenuto la fede a tutti, come difensore » di essa. Perciocchè a noi saria stato facile accordarci da » principio col Turco con assai minor nostra spesa e danno, " che non possiamo far ora. Incominciossi la guerra animo-» samente posponendo ad essa ogni interesse, e tanto più questa » volontà s'andava crescendo, quanto il buon nome vostro » a'udiva , il quale Iddio con tanta prosperità ha innalzato » con la vittoria passata. Ora che frutti da essa noi riporsi tiamo? Ci troviamo d'aver perduto Cipro, la spesa essere » infinita, e il Turco con armata fuori a quello che a inten-" de, tanto potente, che a noi non riman via da difenderci. " Perciocche atando fermi nelle promesse fatte nei nostri ac-» cordi, di contribuire alla rata di quello che ne toccava, non » abbiam fatto provvisione da potere da per noi soli opporci » ai nemici. Con tuttociò reputiamo a maggior disgrazia no-» stra, che si dica la Signoria di Venezia essere abban-» donata in tauto caso da un Re così cristiano e così giu-» sto; il che è nostra manifeata rovina. Con tutto ciò confi-» diamo, che, essendo riposta la deliberazione in voi, soc-» correrete presto ainostri bisogni, poichè vi reputiamo per » nostro protettore, e tutti insieme desideriamo di servirvi.»

Nulla poteva D. Giovanni Tispondergli essendo esecutore del fratello; ma mostrandogli l'interno cordoglio che ne sentiva, per quanto poteva l'assicurò, che non avrebbe maneato mai di giovare con ogni sforzo alla Signoria di Venezia, e per dargli segno di ciò, instando Marc' Autonio Colonna che si venisse all' esecuzione dell'ordine venuto dal Re, ragunò il suo consiglio, chiamandovi Ferrante Loffredo Marchese di Trevico ed Antonio Doria Marchese di S. Stefano dell'ordine del Tosone, benemerito per li lunghi servizi fatti all' Imperadore ; i quali per la molta esperienza l'uno delle guerre di terra, e l'altro di quelle di mare, erano dal Re stati astretti d'intervenir come consiglieri nelle deliberazioni che avesse avuto a far suo fratello nel progresso della Lega. Col parer di costoro deliberò ( poichè i Veneziani ne facevano istanza ) di dar loro aiuto di fanti italiani, e d'alcune galere; parendo che al Re tornasse comodo e utile di conservar la Lega. Ma non senza suo grave disgusto s'induceva D. Giovanni a mandare armata in Levante senza andarvi egli; parendogli che ciò fosse un dar altrui la gloria che a lui conveniva, sì di soccorrere i Veneziani come delle vittoric che si speravano d'ottenere. Per il che segretamente spedì una ben rinforzata galera in Ispagna, per persuadere, come si crede, al Re, che gli desse licenza d'audarvi in persona; poichè avevano tanti ragguagli che i motivi di Francia non erano contra a' suoi regni. Frattanto stabilita la divisione dell'armata, fu conchiuso che Marc'Antonio come supremo Generale, conforme alle capitolazioni della Lega andasse in Levante. A lui per parte del Re ai dessero ventiduc galere sotto governo del Commendator Gil di Andrada, come Luogotenente di D. Giovanni. Queste galere furono cinquanta di Pier Battista Lomellino, due di Stefano de'Mari, due di Bendinello Sauli Genovese, le altre di Spagna. Dippiù quattro di Napoli , le quali dal Marchese di Santacroce per viaggio gli sariano consegnate. Che Marc' Autonio portasse lo stendardo della Lega, e che a lui toccasse il voto decisivo co'voti del Gil d' Andrada e del General di Venezia. Che arease con esse galere cisquentia fanti italiani, de quali ( perciò che Paolo Giordano Orsino Generale degl'Italiani non era per andare all'impress sotto Marc' Antonio) fa fatto Generale Vincenso Tuttavilla Conte di Sarso; a cui farono dati dippirà mille Spagnodi ad instanza di Marc'Antonio, e fu dato il voto decisivo in terra, come a Generale.

Di doemila e cinquecento Italiani delle battaglie del regno, fe D. Giovanni Colonnello Giovanni Vincenzo Macedonio; lasciando che al restante il Cardinal Granuela provvedesse di capo. Doveva la maggior parte di costoro imbarearsi al Capo d'Otranto, ma non essendo aucora ivi in ordine, si prese Maru' Antonio le compagnie che erano nelle galere di Napoli di Raffaello della Marra , di Pompeo Scripando, di Carlo Brancaccio, di Ascanio Cautelmo Napolitani, e di Marco Bellomo Siciliano, Cavaliere Gerosolimitano; dei quali esso Giovan Vincenzo Macedonio fece Mastro di campo. E mentre attendeva a spedirsi Mare' Antonio per la partenza, Monsignor de Mongaudi cavaliere Francese, della religione di S. Giovanni Gerosolimitano, della qualu era gran tesoriero, e dal suo Gran Maestro creato Generale per le cose da farsi in terra in quella impresa, con curiosissima vista diedo mostra de suoi cavalieri armati. Procedevano dugento soldati bene armati ordinari di quelle galere, i quali facevano capo esso Generale, e Fra Vincenzo Carafa Prior d'Ungaria, con due paggi per ciascuno avanti, con belli cimieri di penne. Seguivano dugentotrenta cavalieri di quell'abito, tutti con casacche sopra le armature di taffettà rosso con le croci bianche; i quali partiti dal Priorato di Messina con bell' ordinanza, nel cortile del palazzo reale secero sì nobile spettacolo, che non si potè contenere Don Giovanni di dire, che gli dispiaceva di non esser di quella religione, per vedersi, benchè privatamente, in così generosa compagnia. Al Marchese di Sautacroce mandò ordine D. Giovanni che da Otranto ritornasse a Corfu, per accompagnare con buona guardia le navi ; c che volendo i Veneziani delle provvisioni, che esse portavano, servirsi, ne

desse loro. E Marc' Autonio preso ordine in iscritto da D. Giovanui, con assenso di tutto il consiglio, di procurar di combattere con l'armata nemica, ai sette di Luglio fece partenza, ascendo dal porto di Messina insieme con D. Giovanni. L'ordine fu , che Marc'Antonio con cinquantaquattro galere, delle quali tredici erano del Papa, ventitrè de'Veneziani, e diciotto del Re, con lo stendardo della Lega verso Levante s'incaminasse; e D. Giovanni con ventidae verso Ponente, i vascelli di carico rimorchiando, alla volta di Palermo ne gisse, per aspettar colà nuovo ordine dal Re. Tutto ciò fu per dar eolore ad nna voce , che avevano sparsa, che voleva il Re fare l'impresa d'Algieri e di Tunisi; e con tal nome ancora aveva fatto assoldare dal Cardinal Granuela tremila fanti italiani , dal Doca d'Urbino altrettanti, e dallo stato di Milano si faceva gran provvisione di Tedeschi. E perciò voleva, che D. Giovanni si trovasse con l'armata in Palermo; ma come poi sì vide, il tutto si faceva per li sospetti di Francia. Quella mattina adunque, uscendo essi del porto, Monsignor Odescalco in una fregata alla bocca di esso di nno ia nno tutti i vascelli benedisse; e con ogni santa imprecazione vedutoli partire, a Roma tornosseue.

Ma navigando il Colonna coi compagni alla volta di Corfu, con prospero vento in sei giorni vi giunac; ove col Generale di Venezia congiunto, spesi poche giorni in provvedere al vitto delle galere e altre cose necessario , che feco
piglare dalle navi, che in numero di ventiche, cariche di
munizioni per la Loga, da D. Giovanni v'erano state mandato, al porto delle Gomenizze si zrasferi. Quivi di tatta
l'armata, che aveva seco, foce rassegna; la quale trovò
essere in tutto cestoquaranta galere, delle quali tredici erazo del Papa, ventidue del Re, e dil resto con sei galezzze di più de Veneziani; oltre alle ventidue navi sopradette, che alla Lega in comune servivano, ed un galcone
del Gran Duce.

Mentre queste cose si facevano, non aveva mancato il Generale di Venezia di avvisar la sua Repubblica del disor-

dine ju cui si trovava, essendogli venuti meno gli siuti pattuiti del Re. Quivi ponderandosi tutte le cose, e temendosi il pericolo maggiore di quello che si mostrava, grande alterazione d'animi , gran querele, gran collere si svegliarono. Già non più dissimulatamente, ma alla scoperta senza rispetto ognun diceva, che pur troppo era manifesto, che delle cose loro gli Spagnuoli si facevano beffe, e che della rovina di quella Repubblica non caleva lor nulla. Ma coloro tra gli altri che da principio al far della Lega erano stati contrari, i quali non erano pochi, sebbene dal giorno che ella si fece per forza aveano taciuto, per non opporsi scuza frutto al volere della maggior parte di quella città, ora con l'opportanità dell'occasione a più potere esclamavano : fin a quando soffriranno i Veneziani d'esser dagli Spaguuoli burlati? fin a quando sì poca cura della salute pubblica avranno? quando faranno mai fine all'errore ed alla pertinacia, che li accieea? Lasciamo da parte il male che ce u'è avvenuto il primo anno, che gli aiuti dagli Spagnuoli ad instanza del Papa prontamente promessi, ma non prima mandati che la stazione e l'opportunità da procacciarsene fosse passata, a nessan'altra cosa servirono, se non a reprimere l'ardore de Veneziani bravamente infiammati, se non a far che la lor potente armata, nell'ozio marcendosi, mentre essi aspettavano, dalle infermità fosse distrutta. Pure si può perdonare agli animi dalle fresche ingiurie de Turchi irritati, se tanto danno allora non considerarono; ma nè anche le offese manifeste dell'anno passate gli hanno svegliati, mentre d'una tanta e sì gloriosa vittoria non pure non s'allegrarono nella Spagua, ma di riprendere D. Giovanni, ma di dire nel regio consiglio, che meritava gastigo, furono arditi; perche non considerando quello che al Re importava quell'armata, troppo ambizioso della gloria della vittoria, l'avesse facilmente arrischiata al dubbioso successo della battaglia. E questo ancor si pnò scusare; perciocchè per l'allegrezza di tanta vittoria si può dire, che negli animi de' Veneziani, che tuttavia migliori successi speravano, non potesse capir cosa che il gusto lor conturbasse. Ora il manca-

mento di questo terzo anno, non volendo compire quello a che espressamente nella Lega si sono obbligati , negando di dare gli aiuti promessi , borlandosi dei pericoli , a' quali i Veneziani si trovano esposti-per colpa loro, nell'obbligo dei quali confidati non sonosi provvisti, come avriano potuto, chi è che non conosca che dal mal animo loro, e dal desiderio di vedere questa Repubblica distrutta proceda? Chi non sa che i Francesi, col colore de' quali si coprono, mentre dagli odi intrinsechi sono agitati, nelle guerre civili ed intestine occupati, non potendo le loro proprie cose difendere, per niana maniera possono pensare, non che prepararsi, di occupare l'altrui? Dicono che buona ragione dev'essere si saggi quella, che la consuetudine ha insegnato fino a'pazzi , cioè che nessun frutto si può sperare di quella Lega , nella quale i collegati non hanno i medesimi fini, anzi quello che ad uno è utile e necessario, all'altro dannoso si repati. Che ogui speranza della salute loro i Veneziani hanno nella prestezza e nelle vittorie che si promettono combattendo, poiché col menare a lungo la guerra sono sicuri di non poter resistere e di rovinarsi. Ma saggiamente gli Spagauoli il dubbio successo della battaglia abborriscono, la quale quando bene succeda, non però ntile alcuno o guadagno loro apporta; e andando al rovescio, con la perdita dell'armata, i regni che possiedono in Italia, pongono in compromesso. Che sta bene ad essi di mantenere lunga la guerra, nella quale non armano più vascelli di quelli, che in tempo di pace soglion tenere; e al contrario i Veneziani con spese intollerabili si consumano. Che la stessa armata, che ia tempo di pace agli Spagnuoli è di spesa; in questa guerra per le tante entrate ecclesiastiche che riscuotono in Ispagna per cagion d'essa, è loro d'utile grande. Che molto bene ad essi torna la confederazione de Veneziani, coll'armata dei quali, mentre col Turco fanno la guerra, i loro regni tengono sicuri. Che non è aduque da maravigliarsi che facciano essi gnello che tanto loro accomoda; ma sì bene da imitare la prudenza loro, facendo aucora la Repubblica di Venezia quello che meglio le viene; alla quale convieue di

risvegliarii piuttosto tardii che mai. Con queste ed altre molte ragioni ottengono la maggior parte de' Senatori nel consiglio, che a Marc'Antosio Barbaro Bailo loro in Costantisopoli ritesuto si scriva, che con Mahemetto Visir destramente tratti la pace, e di quanto abbia negociato circa la condizioni di essa avvisi il Sonato, senza concludere però consa alcuna, finchè da esso suovi ordiin riceva (20). E per non mancare frattanto di fare col Re di Spagna tatti gli offici che possono, acciocchè nella Lega di migliori gambe si cammianses, mandano Antosio Tiepolo principal Senatore ad esso Re per ambasciadore, per pregarlo che non voglia mancare di mandar con l'armata venesiana gli aiuti, che nei capitoli della Lega ha promessi di dare; acciocchè non si vada con danno e vergogna raffreddando la guerra, che con molta caldezza incominicata, ha già tatto gran fratto partorito.

Frattanto mentre alle Gominizze si trova Marc' Antonio con l'armata veneziana e con parte di quella del Re, ed avendo ogni cosa espedito per andare alla volta di Levante. ecco che a D. Giovanni in Palermo ritorna la galera, che avea mandata in Ispagna, e porta gli ordini del Re, che segua con l'armata l'impresa di Levante; perciocchè da'Francesi s'andava chiarendo di non aver cagione di sospetto. Onde egli manda sabito a Marc'Antonio avviso di ciò, e dice che egli perciò si partirà subito, sicchè per tutto il di quindici di Agosto si troveriano insieme con tutta l'armata; che egli frattanto coll'Andrada favorisse le cose de' Veneziani, procurando di non impiegarsi in cose senza necessità, dove si fosse potnto perder la reputazione; e che la sua venuta si facesse pubblicare a que' popoli sollevati nella Morea per mantenerli in fede, con avvisarlo di quanto succederebbe. Questo nuovo ordine del Re, dicono, che dal Papa non senza grave sdegno fosse procurato; il quale avendo assicurato il Re che nessnna cosa aveva da temere de Francesi, lo aveva minacciato di levargli l'esazioni ecclesiastiche, che dal suo predecessore gli erano state concedute, accioechè il negozio della Lega si seguisse, il quale, non aiutandosi ai Veneziani, veniva a rendersi nullo.

Marc'Antonio, avuto l'ordine di D. Giovanni alle Gomenizze, dice ai compagni che gli pare che sia bene di aspettarlo ivi. Ma i Veneziani a gridare, a chiamare in testimonio Iddio e gli nomini, che con questa tardanza l'occasione de buoni successi si perde; dicono che sempre da una e da un'altra cagione emergente essi son trattenuti, che delle necessità loro gli altri si burlano : che con questa dimora e Candia e gli altri stati di Venezia , poco bene di presidi muniti, apertamente si gittano in gola al nemico; perciocchè vedendosi i popoli dai loro ainti abbandonati, in tanto pericolo d'esser per forza dehellati, piglieranno facilmente partito di darsi spontancamente; ove la sola vista dell'armata cristiana è bastante di mantenerli ia fede, e di farli agl'impeti de'aemici resistere. Allega dippiù il Generale di Venezia la lettera di D. Giovanni, e dice che non toglie essa a Marc'Antonio la facoltà di andare, mentre non si obblighi ad impresa, dalla quale aon si possa ad ogui chiamata ritrarre, e che non domanda egli che a tentar città o province l'aiuti, ma che ad investigare e conoscere gli andamenti de aemici seco ne vada; poichè con la sola presenza grandi aiuti e gran reputazione alle cose de Veneziani può dare, mentro la venuta di D. Giovanai si deve aspettare; ael qual tempo ancora, potendo qualche buona occasione presentarsi, non sarà bene di perderla. Parvero a Marc'Antonio tanto giuste le querele e i prieghi de Veneziani, che consentendo nel medesimo parcre Gil d'Andrada, fece risoluzione d'andare come essi richiedevano. Nel medesimo tempo D Giovanai con molta prestezza rimburchiando i medesimi vascelli da carico che avea meuati seco, da Palermo si parte, ed arrivato in pochi giorai a Messina, trova in quel porto due galeazze del Gran Duca, le quali, acciocchè egli a sua voglia se ne servisse, da quel Principe v'erano state mandate. Trovano anche il Marchese di Santacroce che con otto galere da Corfu era toranto, aveado in quel viaggio inavvedutamente perduto una galera, nella quale il fuoco nella munizione s'accese, ed abbruciò seco tutta una compagnia di Spagnuoli che conduceva; il qual fatto fu reputato a miracolo, per aver quei soldati nell'isola di Corfù saccheggiato e molto maltrattato una chiesa di Greci. Quivi per ordine del Re dichiara, che in Sicilia si rimangano quattromila tedeschi e cinquemila spagnuoli sotto il governo di Gabrio Serbellone; che vi saria appresso vennto il Duca di Sessa con le galcre di Spagna e con le altre del Re, a compimento di trentanove guidate da Giovann' Andrea Doria, per fare, come dicevano, l'impresa di Tunisi o d'Algieri, che il Re avria comandata. Frattanto intendendosi che il Duca di Sessa non era per venire così presto, non essendo ancora spedito da Spagna, sollecitato Giovann' Andrea da D. Giovanni, con tre galere, che aveva in Genova, v'arriva. Sicchè dato ad ogni cosa buon ordine in Sicilia, D. Giovanni manda innanzi di sè alla volta di Corfu venti navi cariche di soldati e di munizioni con le due galeazze del Gran Duca, ed egli il giorno seguente con trentadue galere, rimburchiando cinquantasette vascelli minori carichi pur di munizioni, per lo stesso viaggio si parte. Ma avendo molta necessità di danari, manda prima due galere a Napoli, perchè di la ne portino, e frattanto per pagar i soldati, che altrimenti ricusavano d'andare, piglia da'mercanti ad interessi cento cinquantamila ducati, con la promessa del Duca di Terranova Presidente del Regno.

Nel medesimo tempo alla corte di Spagna arrivato Antonio Tiepolo ambasciadore de Veneziani, ed inteso che il
Re avera già rivocato l'ordine a D. Giovanni del restarsi
in Sicilia, anzi che di congiungersi con l'armata de Venesiani in Levante, gli aveva dato licenza; acciocchè la sua
legazione seuza qualche profitto non si speciisse, quantutange
dalla sua Repubblica non avesse di ciò commissione, fa al
Re questa domanda, che di alicenza a D. Giovanni, quando così bene a lui paia, di averaare con l'armata non solo
in Levante, mase l'occasione lo porti, anche nei luoghi
de nemici di soggiornare, dicendo, che in molte cose questo potrà giovare. Prima perchè dorendosi la guerra contra
al Turco continuare, l'esperienza di tre anni passati la iasegnato, che le armate in diverse parti distratte, non mai

a tempo si possono unire, e che con la tardanza di esse, il miglior tempo delle fazioni, e l'occasione de buoni successi si perde. Di poi, quello che il Re sapientissimo deve pensare, l'improvviso comandamento, che egli ha fatto a D. Giovanni di non partirsi coll'armata d'Italia, di che nulla cagione apparisce, se non quella de movimenti di Francia, la quale ( se liberamente si deve parlarc ) oggi al mondo . che sa lo stato di Francia, da cagione di ridere, in Venezia ha tutti gli animi trafitti, e gran discorsi insieme con gran querele ha suscitate. Per la qual cosa coloro, che dalla guerra col Turco, e dalla Lega co' Cristiani hanuo dal principio discordato, come che la pace, quantunque con duri partiti, essere alla Repubblica più espediente giudicano, con questa occasione hau rotto il sileuzio, e detestaudo la Lega e'l mal consiglio, che i Veneziani v'ha indotti, molti ascoltatori s'hanno acquistati. Onde gli ardenti desideri di molti hauno comiuciato a raffreddarsi, e le opinioni a mutarsi. Dice, che molto bene sa il Re, con quanto studio e con quanta diligenza, nelle cose che alla Repubblica appartengono, le occasioni de' sospetti, ancorchè minime, si sogliono ponderare; e perciò non deve egli ue' Veneziaui di questo maravigliarsi. Ma che col comandare a D. Giovanui questo che or se gli chiede, tutti gli animi vacillanti confermerà, che le occasioni de' auovi pensieri smorzerà, ed ognuno dal persuadere il contrario di quello che è stabilito, ritrarrà. Oltre di questo, dice finalmente che sarà di grandissimo stimolo agli altri Re e Principi cristiani ad entrar con le lor forze nella Lega, se la freddezza, con che hanno visto fin ora procedersi in essa, vedrauno dall'ardore di esso Re potentissimo riscaldarsi. A queste cose risponde il Re che se l'intenzione, con che egli si è mosso e nel trattare e nell'imprendere la guerra, nella quale egli non ha alcuu interesse, non essendoue sforzato da nessuno, dalle sue azioni uon è manifesta, non ha mestieri di parole per esprimerla. Ma che dell'animo suo assai gli basta d'avere Iddio per testimone, il quale così lo aiuti, come egli ha sempre operato. Nel resto non dover egli affaticarsi per torre dalle bocche degli

uomini le mormorazioni, e dalle menti i sospetti, da quali nè anche i Veneziani son liberi appresso degli Spagnuoli, a'quali la costanza e l'intenzion loro è stata sempre tanto sospetta, che con ogni lor forza tutti i suoi consiglieri dal far Lega con essi l'han sempre disconfortate dicende, che non per volontà che abbiano essi di far guerra col Turco domandano la Lega, ma per pracacciarsi migliori condizioni della pace, che senza alcun rispetto faranno sempre che destro loro ne venga. Che questi movimenti di animi e di pareri che esso ambasciadore dice andarsi sollevando in Venezia, è appunto quello che conferma il detto de' suoi consiglieri. Ma, come a ritardar lui dal far la Lega non sono stati bastanti, nè a far che mai se ne ritiri basteranuo, così devono quei Veneziani che sono più saggi, con la gravità loro la leggerezza e la sciocchezza del volgo raffrenarc. Quanto alla richiesta di svernare l'armata nel paese de nemici, dice che essendo cosa di tanta importanza, ci penserà, e poi gliene darà la risposta. Pochi giorni dappoi per un segretario gli risponde, che danna egli grandemente il pensiero dello svernare nel paese nemico, e come molto precipitoso lo rifinta. Perciocchè se ben deve Iddio ringraziare di tanti regni e stati che gli ha conceduti; cssi nondimeno con le occasioni di molte guerre e sedizioni in tante parti distraggono le facoltà sue, che a pena da sustentar la spesa, che ha nella Lega promessa, il modo gli resta, non che possa pensare di aggravarsi di maggiore, come saria, col mantenere ancora l'inverno tante genti, che sono nell'armata. Oltre che sarebbe somma pazzia quell'armata, nella quale tutta la difesa e sicurezza de' suoi regni d'Italia consiste, da essi tanto lontana, dalle province de'nemici assediata, a tanti casi della fortuna e a tanti pericoli esporre; la quale, quando nessun altro danno maggiore le avvenga, vietando il mare nel tempo del verno alle navi la mavigazione; dalla fame e dal mancamento delle cose necessarie sarebbe per consumarsi. Risponde a questo l'ambasciadore, che quantunque le cose opposte dal Re sieno di molta importanza, non banno però difficil risposta. E prima dice che la stessa risposta del Re mostra che la proposta fatta da sè non sia stata intesa; poiche non ha egli domandato che a D. Giovanni si comandi che necessariamente sverni in Levante; ma che di poterlo fare libera autorità se gli conceda, dovendo egli con gli altri Generali de' confederati, a' quali non meno importa di conservare le loro armate, deliberare quello, che senza pericolo d'impedimento alle munizioni, ed alle altre cose necessarie possa avvenire, e dovendosi con le occasioni che se gli presentino cantamente consigliare. Onde essendo ad esso la cura dell'armata commessa, ragionevolmente par che convenga, che l'arbitrio di far con essa quello che sia espediente, gli sia conceduto. Quanto alla difficoltà della spesa, dice molto maravigliarsi che si gran Re, a' Veneziani di ricchezze e d'ogni cosa tanto saperiore, s'aggravi di quello, di che i Veneziani, con doppia spesa di quella che egli fa, non si sentono aggravati. Non fa, credo, il Re nei vascelli più spesa in guerra, che in pace; poichè il medesimo numero sempre ne mantiene ; sicchè solo la spesa delle genti se gli accresce; dove a' Veneziani alla spesa delle genti e delle galere bisogna supplire, non essendo solito loro di mantenere in pace più di cinquanta galere. Queste cosc l'ambasciadore per il suo segretario fa intendere al Re. Ma ritornato egli riporta, che a muovere il Re non sono state d'alcun momento, avendo egli stabilito che finito il tempo alle faccende opportuno, D. Giovanni con l'armata nei suoi porti ritorna. Di che quando il Tiepolo alla sua Repubblica diede conto, tante turbazioni di animi nacquero in quel Senato, che già senza contradizione ognuno lodava che si trattasse la pace. Marc' Antonio con l'armata drizzato in Levante, tostochè arriva alla Cefalonia, con consentimento degli altri Generali manda il Commendator Ramagasso con una galera alla volta del Polopounesso, acciocchè prenda lingua, e certa nuova de'nemici all'armata riporti. Eseguisce Ramagasso con ogni diligenza questo comandamento, ed arrivato al capo di Maina ( che dagli antichi è detto Maleo, ed oggi ancora si mantiene, senza esser da Turchi soggiogato, per una fortezza che quei Greci

Cristiani han sempre francamente difesa ) intende l'armata nemica, conducendo venti galere, delle quali una parte sono galeotte, e con quattro maone, non molto dalle nostre galeazze differenti, esser nel porto di Malvasia; la qual città anticamente detta Epidauro, dietro a quel promontorio alla riva del mare, che fu detto seno Argolico, giace. Anzi da quei paesani fa condurre alcuni nomini suoi ben prattichi alla cima del monte, i quali comodamente di la la videro e la contarono. Con questa certezza egli all'armata ritorna, la quale trovò, che seguitando la navigazione, avea già passato la città di Modone, già detta Metone; e di tal nuova allegra presto si conduce all'isola del Cerigo, che è l'antica Citera, la quale per otto miglia sole è distante dalla punta del Capo Maleo; ed il braccio di Maina col promontorio suddetto stendendosi in mare, tra quel seno Argolico, e'l seno Laconico è mediatore. Ila l'isola del Cerigo un comodo porto dalla parte di fuori, sicchè di là il braccio di marina non si vede, e dal nome di certi seogli, che a guisa di draghi innanzi vi sorgono, dagli antichi fu detto Dragoniero. Ivi la notte la nostra armata si pone, ed avendo il giorno segnente sbarcato genti a far acqua assai di buon' ora, le guardie da' luoghi eminenti scuopron l'armata nemica, la quale uscendo da quel golfo, e passando già al capo Malco, giudicano che venga al Cerigo. Dassi subito all'arme, e con molta prestezza esce tutta l'armata del porto, la quale in tre squadre partita, mandandosi innanzi le galeazze e le navi, che a guisa di baluardi la ricoprissero, benchè di tanto numero di galere fosse all'armata nemica inferiore, va arditamente ad incontrarla. Ed accostatosi tanto che già dall'una parte e dall'altra cou l'artiglieria s'agginngevano, vedendo Uccialì l'ordinanza della nostra armata esser sì forte, non fu ardito d'assaltarla. Marc' Antonio con tanto minor numero di galere Inscia addietro le navi, per undare ad investire; di che molto bene accortosi l'Ucciali, poichè non vide modo da poter con le galere combattere , senza passar per le navi , avendo consumato già quasi la giornata , non per mo-

strar con brutta fuga le poppe al uemico, a poco a poco si andò tauto ritirando, quanto la nostra armata leutamente s'andava avanzando. Ma alla fine risoluto di nou più trattenersi, comanda che salle prue delle sue galere si faccia di molto fumo, col quale procurò di ricopriro la volta che prese; ed avendo la nostra armata più di sei ore continue per prima incalzatolo, alla fine essendo già sera, nel medesimo porto delle Dragoniere tornossi. Ma Ucciali , lasciando l'impresa dell'armata cristiana, con la sua alla volta di pouente s' indrizza. Il che vedendo i Generali, prestamente spediscono Pietro Pardo con una galera a D. Giovanui, che s' immaginarono che dovesse trovarsi a Corfù, con una lettera di Marc' Antonio, dandogli conto di tutto il seguito e dello stato delle cose; e pregaudolo a sollecitarsi di giungersi quauto prima all'armata, alla quale quando si giuugano le cinquantatre galere, che egli ha seco, non è dubbio che intiera vittoria dell' armata nemica si pnò promettere, la quale con pari numero di galere sarà sempre alla nostra inferiore; e che essi per trovarsi tanto più presto seco . indietro ritornano.

D. Giovanni da Messina partito, arrivando al campo delle armi ebbe di ritorno la fregata che aveva mandata a Marco Antonio, la quale riportandogli d'averlo trovato alle Gomenizze iu ordine per partirsi a far quello che avesse possuto a dauno de' nemici, o in pro de' Veneziani, e che si era scusato di uou poter aspettare, gli portò molto mala soddisfazione, parendogli che gli fosse usato poco rispetto. Ma pur dissimulando ancora lo sdegno giunse a Corfu, dove avendo sperato di trovar unova certa, di dove l'armata si fosse trovata, e non ve la trovando, non si pote contenere di lamentarsi. E correndo voce che iu Costantinopoli sì presto come in Sicilia s' era saputo la division dell'armata, non mancarono dei suoi, che lo consigliassero che se ne tornasse a Messina. Onde cgli ragunato il suo consiglio, circa a quello che far si dovesse, dopo molte contradizioni fu risoluto, che dai rimburchi alle navi le munizioni si trasferissero, e che sotto spezie di spalmare le galere ivi si trattenessero.

Con questa occasione furono conosciuti gli avventurieri nobili di diverse nazioni, che furono trovati in numero ottocento, e tra essi molti signori principali di titolo, e con molta pompa venivano. Spedì D. Giovanni D. Alonzo de Bazan con due galere, e Carlo Spinello con una sua galeotta, perchè speditamente andassero a pigliar lingua dell'armata nemica, e per ordinare a Marc' Antonio, che con un grosso stuolo di galere venisse ad incontrarlo , perciocchè egli s'avviava verse levante; e rimandò Giovann' Andrea Doria con ciuque galere in Sicilia, perchè attendesse a quello, che gli era stato commesso. Attese poi a spalmare nell' isoletta vicina detta de' Malipieni ; e non venendo altri avvisi, premendo l'importanza del fatto, si prese anova risoluzioue di andare a trovar Marc'Antonio con trentadue navi, due galeazze e cinquantatre galere con questa ragione, che quando con Uccialì si fossero incontrati, e che di combattere in calma fosse accadnto, ponendosi le galere tra le navi, non avrebbon patito; e se il vento avesse favorito le navi , in ogni modo la nostra armata ne avrebbe avuto vantaggio. Mentre in queste deliberazioni s'intrattiene, ritornano quivi le due galere che da Messina andarono a Napoli , e portano centosessanta mila scudi , con molti forzati; con le quali venne Antonio Carafa Duca di Mondragone, e D. Carlo d'Avalos Consigliere di D. Giovanni, con molti altri Cavalieri avventurieri. Ginnse frattanto la galera di Pietro Pardo spagnuolo, che Marc' Antonio aveva spedita a'sette d'Agosto nel medesimo giorno che s'era incontrato con l'armata tarchesca; la quale dando nuova di quanto era passato, e che Marc'Antonio con centoventi galere mcglio all'ordine, mandando il resto in Caudia, verrebbe incontro a D. Giovanni. Diceva dippiù, che dopo la sua partenza aveva sopra al Cerigo sentito sparar molte artiglieric, che non poco diede da credere che avessero le armate combattuto. Sicchè, quantunque fosse di notte, chiamò D. Giovanni di nuovo il consiglio, nel quale poco altro si fece che ascoltar le mormorazioni degli Spagnuoli contro Marc'Antonio, e più di tutto di D. Giovanni, al quale pareva che gli fosse stata tolta di mano la vittoria, dicendo che era andato Ucciali a trovar la nostra armata, sapendo che egli non v'era; e che se fosse stato aspettato quei pochi giorni, si sariano trovati insieme uniti, dove al sicuro l'avrebbono rotto, e fattogli danno maggiore dell'anno passato. Diceva che se la partenza dalle Gomenizze non fu con speranza di poter con quell'armata ottener la vittoria, dovevan almeno i Generali aver certi avvisi della quantità e qualità dell'armata nemica, e certezza del luogo ove ella si trovava. Ma che mentre aspettavano il vero avviso, dovevano in quel porto aspettare il loro maggiore Capitano. Biasimava il non aver voluto combattere senza le navi, dicendo che se conoscevano il disvantaggio, non dovevano andarvi, sapendo che con le navi si può difendere e non assalire, e che essi per ragion dell'impresa erano tenuti ad investire. Si sentiva da tutti gridare che sfuggiva Marc'Antonio l'imperio di D. Giovanni che gli usurpava la giurisdizione, e mill'altre vanità a che gl' induceva la passione. Mostravano in apparenza d'avere sdegno che combattesse Marc'Antonio, e che vincesse, senza aver essi parte di quella gloria ; ma più veramente temevano che avesse già combattuto, c che dall'armata nemica vincitrice non sapessero come salvarsi. Il che espressamente mostravano con gli effetti, perciocchè comparendo in questo una galeotta la quale prima della galera del Pardo era stata maudata da Marc' Antonio per tener avvisato D. Giovanni del suo viaggio, e contra il vento contrario non aven potuto proreggiare, si diede subito all'arme, e con gran fretta le galere rimburchiarono le navi sotto alla fortezza . e D. Giovanni stesso con tutto le galere vi si tirò. Ivi stimolato da molti Spagnuoli a non permettere che Marc' Antonio, che facilmente, tardandosi, può dar qualche rotta ai nemici, viuca senza di lui, risolve d'andarlo a trovare con trenta galere rinforzate di cinrme delle migliori, ed armate con cento cinquanta archibugieri spagnuoli per ciascuna, oltre ai nobili venturieri; ed ordina che le navi restino tatte a Corfu, sotto la cura di D. Rodrigo di Mendoza; e delle galeazze col resto delle galere abbia pensiero il Conte Francesco de Landriano Mastro di campo generale della Lega. Ma il giorno seguente fu d'altro parere, risoluto di non partirsi, se nuovo avviso di Marc'Antonio non gli veniva.

L'armata nostra intanto partendosi dalle Dragoniere, avendo mandato prima Andrea di Somma con tre galere ad osservare i motivi dell'armata nemica, ed essa con bella ordinanza con le navi e galeazze uscendo avanti la punto dell'isola, scoprì la nemica, cho alla volta del braccio di Maina verso ponente tirava; il cho diede a'nostri non poco travaglio, parendo cho ella così si mettesse nel mezzo tra Marco Antonio e D. Giovanni. Ma non potendosi navigare per il vento contrario, che impediva il rimburchiar delle navi, e per far acqua, di che aveva necessità, alla medesima fortezza del Cerigo tornossi. Quivi fu di parere Mare' Antonio di mandar le navi in Candia, ed culi con cento trentacinque galere andare alla volta del Zante, per congiungersi con D. Giovanni; ma non consentendolo il Foscarino, risolvorono di useire il giorno seguente a seguitare il nemico. Comparve tra tanto una nave veneziana, la quale veduta l'armata turchesca, e credato ehe fosse la nostra, l'aveva salutata; ed essendole amichevolmente risposto, già si preparava a darle il capo, quando accortasi della nostra, e conosciuto l'errore, si pose in difesa. Avendole mandato sopra Ucciali dodici galere per prenderla; ed essendo molto vicina all'armata turchesca, mandolle Marc' Autonio quattro galere a soceorrerla. Ma parendo ad Ucciall ehe questa era occasione da combatter tutta l'armata, di cho non aveva voglia, con un tiro d'artiglieria richiamò le sue galere. Le nostre presero alcuni gentiluomini veneziani, che venivano nella navo con ottantamila zecchini che portavano per pagare i lor soldati ; e poco di poi la nave ancora giunse ad unirsi con le nostre a salvamento.

Ma avvicinandosi tuttavia insieme lo armate, Marc'Aatonio con molto coraggio diede il segno della battaglia, avendo già posta l'armata sua nell'ordinanza di prima, e de accettato da Ucciali il segno con la rispesta del contrassguo, pareva che fraucanecate volesse investirlo in tre supado della contrasse della contrasse della contrasse.

dre partito. E come quegli che di numero di galere era superiore, col corno suo destro e con la battaglia tutta la nostra armata avvantaggiava. Ma il Soranzo bravamente si fece sopra al corno sinistro, e con molto impeto cominció a shombardare; onde non soffrendo i nemici la furia delle cannonate che tiravano le galeazze, incominciarono presto da quella parte a voltare; il che su cagione che il Soranzo tanto più avanti spingesse il suo corno. Il Canaletto che l'altro corno guidava, non volendo lasciar le navi, assai addietro rimase; e diede di sè non poco da mormorare a chi non a quel fine la sua tardanza interpetrava. Il disordine dei corni de'nemici fu occasione che ancora nella lor battaglia molte galere voltasser le poppe. Marc'Antonio di questo avvedutosi, con molto ardire si fece avanti, lasciando addietro circa ad un miglio le navi, con risoluzione di combatter senz'esse. E quantunque si fosse avveduto che della sua battaglia non l'avevan seguitato più di tredici galere, che nel corno del Soranzo non erano avanti più che nove, e che il Canaletto con l'altro corno molto addietro veniva; e quantunque vedesse Ucciali dal fuggire arrestato ripnovare i suoi corni, e con la battaglia rifatta tornare alla volta sua; non volle però, benchè così disordinato si trovasse, mostrar di temerlo, nè addietro tornarsi; ma intrepidamente fermossi, finche sollecitandosi Canaletto, venne a pareggiarsi insieme coi rimburchi, sicchè nella sua solita ordinanza si pose. Onando di ciò s'accorse Ucciali, sebben fino allora ogni volta che s'era ritirato s'aveva fatto tirare addietro per poppa, per non mostrarla al nemico, voltolla nondimeno allora con bruttis i na fuga. E perche il fumo ascondesse la sua vergogna. fec senza palle sparar molta artiglieria in tutta l'armata; e sopraggiunto dalla notte, senza accendere il suo fanale, per esser meno veduto, attese a fuggirsi. Attese Marc' Autonio per un pezzo ad incalzarlo, finche lo vide ritirato al braccio di Maina; e indi si pose a raccorre insieme tutta l'armata; il che fece con molto travaglio, perchè il vento era tanto eresciuto per prua, che non potendosi reggere le avi , fu di bisogno rimburchiarle per poppa. Così , senza

danno, ritirosi di nuovo alla fortezza del Cerigo, avendone fatto tauto con l'artigliare al nemico, che sette di quelle galere, non potendosi rimediare, al braccio di Maina andaron traverse; le quali, con molta accisione delle genti che avevano, dai Mainotti faron bregiate.

Dolsesi Marc'Autonio gravemente di non essere stato quel giorno seguito, e che la poca ubbidienza, o il manco valore de Capitani della sua armata gli aveva la vittoria manifesta defrandata; e li avrebbe anche conforme al demerito loro puniti, se non che ai riserbava che D. Giovanni supremo Generale lo facesse. Dicono che Ucciali molti de' auoi gastigasse, che furouo i primi a mettersi in fuga, al disordine de quali attribuiva il non aver potuto resistere. Seppesi quivi , che Ucciali avendo inteso che l'armata del Re era per andare in Barberia, a tal fine si tratteneva in quei porti : perehè mostrando di voler co' Veneziani combattere, tosto che la partenza da Sicilia avesse intesa, a golfo lanciato voleva da Modone lanciarsi per Africa, ove conforme al fatto delle Gerbi , sperava d'aver la vittoria ; ma che già s'era chiarito elle la partenza di D. Giovanni da Sicilia era stata per venire ad unirsi con quest'armata. Di tutte queste cose diede Marc' Antonio a D. Giovanni pieno ragguaglio, tornando di nuovo con lettera a dargli conto, come essendo giunto in Corfu , ed avendo i Veneziani in armata novantadue galere, sei galeazze, ventiquattro navi, e circa a diecimila fanti italiani, aveva inteso che il Turco aveva centosessanta galere, e altri vascelli minori a compimento di duecento vele; come furono perciò tra essi Generali e consiglieri molte dispute sopra il determinare se fosse la nostra armata, con la giunta delle ventidue galcre del Re, e delle tredici del Papa, bustante a resistere; come fu finalmente determinata la partenza alla volta di Candia; ondo avca subito mandato in Otranto il Conte di Sarno e Giovanni Vincenzo Macedonio a condurre cinquemila fanti di quelle milizie, de'quali era atato dal Cardinal Grannela nominato Colonnello Orazio Acquaviva figlinolo di Girolamo Duca d'Atri; come arrivarono all'armata alle Gomenizze, dove la lettera

sua ricovendo, benehè fosse posto in considerazione d'aspettarlo ivi , parve ai più che s'andasse , per non lasciar perire le cose de' Veneziani , perdendosi tempo ; come si cra mandato Ramagasso a riconoscer l'armata nemica; come si giunse al Cerigo essendo il nemico a Malvasia, e tutto quello che con esso era avvenuto. D. Giovanni adunque avuto sopra d'ogni cosa molti consigli , rimanda di nuovo D. Alonzo di Bazan a Marc' Antonio, e gli fa intendere che se no venga con l'armata alla volta della Cefalonia, perciocchè ogli quivi verrebbe a giungersi scoo, o che gli mandi tre galere all'incontro a fargli certi contrassegni d'assicuranza. Trattiensi egli dipoi aucor dodioi giorni a Corfà, o finalmento alla volta di Capo Bianco verso lovante si parte con le galeazze o con le navi ; ma in mezzo del canale di Corfu nell'usciro molte galere incagliarono; e il galeone del Gran Duca, se buona ventura non l'aintava con la crescensa dell'acqua, certo vi rimaneva. Questi impedimenti furono cagione, che sì tardasse una notte di più, e che le armate più d'un mese dappoi steatassero a potersi congiungere. Pereiocchò partendosi dipoi D. Giovanni con buon tempo, poco potè di esso godere : essendo ohe voltatosi il vento contrario, appena in tro giorni arrivò al Capo Ducato, che dalle Cefalonie è venti miglia distante. Ivi essendo l'ora già tarda, manda due galere alla volta della Cefalonia por avere i contrassegni; uon essendo aucora le navi comparse, stimando esser beno d'andar di conserva con esse, si per la notte che s'accostava , come perchè si trovava nel paese inimico, va in busca di ease, e ridottelo insieme, tutta la notte seguente in Giolito fece dimora. Ma quando pensava la mattina di potero il aug viaggio eseguire, ecco, turbatosi il mare, con sì gagliardi venti lo sforza, che costretto di obbedire alla incostauza di essi, talora a ponente, e alcuna volta a levante facendogli volger le prue, nello spazio di dieci ore lo fece ritornare a Corfu , non avendo però in questa fortuna perduto vascello, eccetto certe feluche che s'affondarono. Pati ben la Reale o molte altre galere di modo, cho bisognò calefatarle di nuovo; e il caso mostrò quanto fallaci quei di-

segni riescano, che, senza pensare a quello che può intervenire, si fanno; pereiocchè se in tempo con Ucciali si fosse incontrato, il pensier di combattere col favor delle navi non riusciva. Tornò qui D. Alonzo con certa nuova che i Generali con tutta l'armata erano venuti alla Cefalonia; e un giorno dopo a lui voune anche una galera soriana, da Marc' Antonio mandata, per avvisar D. Giovanni come, seguendo egli l'ordine suo, se n'era con tutta l'armata venuto a Costoli fortezza della Cefalonia, poichè l'ordine non assegnava il luogo dove dovesse trovarsi in quell'isola. Che non aveva mancato di mandar due fregate a Porto Piscardo, e per tutto il canale, ed ancho per di fuori dalle isole le tre galere domandate per far contrassegno, le quali dalle due galere mandate da lui furono incontrate. Ebbe qui molto che fare Marc' Antonio a disporre i Veneziani a venire a trovar D. Giovanni pure : accordatili con la solita sua destrezza, vinco ogni difficoltà.

D. Ĝiovanni frattanto, accomodatoni il tempo, sentendo la resistenza che facerano i Veneziani di venire a trovarlo, torsa di suovo a narigare alla volta lore con cinquanta-quattro galere rioforzate; ed a Corfà lascia tutte lo navi con li soldati italiani e tedeschi; ma ritenuto dal vento, che a Capo-Bianco se gli fece contrario, ebbe di ritoreo le due galere. Le quali riportano, clae volera Marc'Antonio venire con tutta l'armata, ma perebb avora mandato ventire con tutta l'armata, ma perebb avora mandato ventire del partirai, finche venute non fossero, per non lasciarlo in poriglio, rittorandosi molto vicine all'armata turchesco, la quale era nel porto di Navarino; o che per questa cogione dicovano i Veneziani di non poter venire a trovar D. Giovanni, il quale per questa oviviso di novo ternosia Corfu.

Torna il giorno seguento D. Alonso Bazza, e da nuova de Marc'Antonio con gli altri Generali, e con tutta Iarmata venendo verso Corfu era giunto al porto Fighera; ove mandato il Bailo di Corfu a pregatlo, che per non causar a quell'isola più danno di quello che ha ricevuto, s'adopri insieme col Foscarino a persuader D. Giovanni, che voglia con la sua armata andare a giungersi con esso loro al porto delle Gomenitze. Ne mancò da loro, che con ogni socta di prieghi ne facessero istanza a Don Giovanni; ma allegando egli che da quel porto non avria potuto spedirsi così presto, come da Corfù, non volle acconsentiri.

In questo mezzo, tornate le galere dal Zante a porto Fighera, instando Marc'Antonio col General Foscarino d'andare a trovar D. Giovanni, postosi in viaggio con cento trentacinque galere, sei galeazze e venti navi, il primo di Settembre a Corfu si conducono. L'allegrezza di questa veouta fu grande, per vedersi insieme l'armata che con tanto cordoglio s'era divisa, e le salve dell'artiglieria da totte le parti furono grandissime. Mare'Antonio, Gil d'Andrada e'l Foscarino vanno subito da D. Giovanni; al quale dan conto come per vigore della lettera sua, la quale han seco, fecero essi partenza per levante, eseguendo quanto in essa si conteneva; e che avendo di ciò al Papa e al Re dato ragguaglio, n'erano per lettere da ambedue stati lodati. Non fece D. Giovanni lor segno di molta accoglienza, e la lettera che già scrisse a Marc' Antonio si ritenne; onde si doleva eon tutti caldamente Marc' Antonio d'essere stato con poco onor ricevuto, e che in segreto D. Giovanni non voleva intenderlo, e che egli non aveva modo da resistere ad un f.atello del suo Re. Diceva d'averlo avvisato dal Zante della fama uscita dell'armata turchesca, la qual minacciava d'abbruciar tutte le isole de' Veneziani; e perciò esser egli come per forza stato costretto d'andare al Cerigo, e di venire conseguentemente a quei termini col penico : soggiungendo d'averlo fatto tanto più volentieri, quanto nel partir da Messina da esso D. Giovanni ne aveva avuto ordine e consiglio con la scrittura che offeriva, anzi pregava che si vedesse, Diceva la cagione di non aver voluto combatter senza le navi essere stata il poco seguito che ebbe; onde vedendosi con poche galere, aveva fatto gran prova a star fermo; perciocche quanto punto avesse vacillato, senza dubbio l'armata cristiana era rotta. Dolevasi sopra tatto che D. Gio-

vanni avesse pubblicamente detto, che un giorno in parte lo troveria, dove gli darebbe gastigo, e che di ciò egli son era meritevole. Ma quando di cosa alcuna fosse colpevole, non fuggiva la correzion ragionevole. Ma che dal non voler D. Giovanni intender le sue ragioni, con dargli buone parole, molto ben conosceva ch'egli gli avria fatto mal officio col Re, a cui voleva andar egli a dar conto delle sue azioni. Perciò domandava che gli fosse data una galera per passar in Ispagna; e che quando la galera gli fosse negata, saria stato per passar con una fregata; e che lasceria Pompeo Colonna sno Luogotenente, il quale in nome del Papa avria, come lui stesso, avuto il voto decisivo; poichè conosceva egli ehe l'opera sua era di così poco profitto. A queste cose rispondendo D. Giovanni che ci penserebbe, la mattina seguente gli fece intendere che non poteva dargli licenza. Al che replicò Marc' Antonio, che nè egli poteva di buona voglia servire, ma per non poter far altro, che rimarrebbe. Corsero alcuni giorni che D. Giovanni sopra di ciò non volle trattare, se non che a Marc'Autonio rispondeva, non esser per ora necessario, ma se l'impresa fosse seguita, allora gli avrebbe il tutto comunicato. Gil d'Andrada avendo inteso che avanti al suo ritorno aveva D. Giovanui minacciato di fargli tagliar la testa, perchè alle Gomenizze non l'aveva aspettato, di tal maniera gli disse le sue ragioni, e con tanto ardire si mostrò pronto alla pena, quando avesse demeritato, che gli fece anche liberamente intendere, che per non servire a lui si risolveva di rinunziargli le quattro galere ch'egli teneva del Re, e che voleva alla sua religione Gerosolimitana privatamente servire; il che fu reputato atto magnanimo. Offerse anche a Marc' Antonio di dargli una lettera di D. Giovanni, con la quale ad esso scriveva lo stesso che a Marc'Antonio, perchè avendosi D. Giovanni ritenuto quella di Marc'Antonio, non restasse egli appresso al Re senza difesa, dicendo che non piacesse a Dio, che potendo egli aintar la verità in persona di tanto merito, di quanto era Marc'Antonio, per timore o per qualsivoglia altro interesse lasciasse di farlo. Fu D. Gio-

vanni costretto di rispondere a Gil d'Andrada, che non consentirebbe che si partisse, e che partendosi avrebbe al Re disservito. Onde risposegli Gil d'Andrada, che non potendo far altro, l'avria per l'avvenire servito per timore, dove per il passato per amore l'aveva servito. Le giustificazioni di Mare'Antonio erano tali che con ragione non si poteva lor contradire. Nientedimeno parendo a D. Giovanni che avesse egli cercato d'aver senza lui la gloria di aver vinto l'armata turchesca, ed esclamando sopra di eiò gli Spagnuoli, come che avesse voluto levargli la riputazione, non si poteva placare. Ora instando tuttavia Marc'Antonio ed il Foscarino perchè s'attendesse all'impresa, tra molte diversità, elle s'intesero nei consigli di D. Giovanni, che ogni giorno si ragunavano, il parere del Marchese di Trevico dagli Spagnuoli era lodato. Diceva egli , cho per essere il tempo molto avanti, non si saria potuto far impresa di terra. Che perciò fosse bene di rinforzare il maggior numero che si potesse delle galere migliori : e licenziando le navi e gli altri vascelli da carico, e rimandando in Italia il resto delle galere non buone e i cavalli e soldati soverelii, seguitar eon esse l'armata nemica per combatterla o metterla in fuga. Che al ritorno si fosser saccheggiate le riviere de nemici, dove fosse stato più comodo: e che tornando in Italia, tutte le cose si potevano apparecchiare per uscir presto l'anno seguente a progressi migliori. Ma fu risoluto nondimeno d'andare in Levante, conducendo anche le navi per far qualche impresa a gusto de' Veneziani : i quali con gran prestezza spalmando le lor galere, in capo di cinque giorni navigossi alle Gomenizze.

Quivi mentre di acqua e di legne si provvede l'armata, nuova contenzione nasce tra D. Giovanni el t'veneziani, che non fu di poco momento. Avera D. Giovanni per cosa certa che non era nelle galere veneziane il debito numero dei combatteni, come iu tutte le altre ponentine s' avera; e perciò faceva istanza al Fossarino, che delle genti del Re mille e trecento fanti accettasse per armarle a sufficienza. Ma non consentiva egli che melle sur galere s' introducessero genti. mandate da Spagnuoli , allegando che erano benissimo armate; e che ricordevole del disordine che l'anno addictro seguì nel medesimo porto, per colpa di quei soldati, che ai Sopracomiti veneziani non volevano obbedire, non voleva che di nuovo gli avvenisse lo stesso. Parcva a D. Giovanni che tutto ciò procedesse da inconfidenza, onde se ne alterava talmente, che giurava di non voler andare all' impresa, se i Veneziani quelle genti non ricevevano. Travagliavasi Marc' Antonio in persuadere al Foscarino, che le accettasse; ma non faceva profitto. Però desideroso che tal occasione l'andata uon disturbasse, lo dispone alla fiue ad accettar tanti de'soldati del Papa ch'egli gli darebbe, e l'ottiene; riarmando egli le sue galere delle genti di D. Giovanni, e con questo modo accorda la differenza. Stabiliscesi poi la forma del combattere, e l'ordinanza dell'armata, formando la battaglia di D. Giovanni di sessanta galere, con una banderuola gialla al calcese, con la Reale tra le due capitane del Papa e della Signoria. Appresso alle quali il primo luogo fu della capitana di Malta; e de' personaggi vi ebbero luogo il Principe di Parma, Paolo Giordano Orsino Generale degl' Italiani, e tre Marchesi, d'Umena, venturicro, di Santo Stefano, e di Trevico consiglieri. Il corno destro del Marchese di Santacroce con quarantacinque galere, con l'insegna verde all'albore di prua. Il sinistro del Provveditor Soranzo con altrettante, con l'insegna turchina all'asta. Il soccorso di D. Giovanni di Cardona, con venti galere e con l'insegna bianca alla poppa. Due galere furono assegnate di soccorso alla poppa della Reale, e una per ciascuna delle capitane del Papa, de' Veneziani, del Marchese di Santacroce e del Soranzo. Le galeazze avanti alla battaglia tre, ad ogni corno due, e addictro col soccorso un'altra ne rimaneva. Tutta l'armata cra, del Papa tredici galere; del Re settantasei, con duo galeazze toscaue e ventiquattro navi; della Signoria di Venezia sette navi, sei galeazze, e cento cinque galere, tra le quali ve n'era una del Marchese d'Umena francese, fratello del Duca di Guisa della casa di Lorena, il quale con molti gentiluo-

mini francesi principali era venuto a servire venturiero in questa impresa, e da' Veneziani aveva avuto il corpo d'una galera, una galeotta e un brigantino, le quali egli a sue spese aveva armate e guarnite. Eravi un'altra galera venturiera di D. Giovanni Marullo Conte di Condiani, ed altri vascelli da remo fino al numero di sessanta, tra'quali ve n'erano venti grossi, che medesimamente erano de' venturieri. Navigossi con bell'ordine, radendo la costa dell'Albania, e la sera si giunse all'isola d'Ericusa, che ora si chiama il Paxò, di dove scoprendosi in alto mare due vele, si mandò a riconoscerle; e la notte medesima esse arrivarono all'armata. Erano due galere, una di Lomellini a servizio del Re, c l'altra de'Veneziani, le quali il Colonna aveva mandate ad osservare l'armata nemica. Riferirono d'aver lasciato l'armata turchesca nel porto di Navarrino, la qual città dagli antichi fu detta Pilo, ovvero nel porto Gionco; e che sebbene l'erano sopraggiunti mille Giannizzeri, e molta artiglieria con due maone, atavano nondimeno i nemici con grau timore, ritrovandosi per la maggior parte ammalati. Diede questa nuova più animo d'andarla a trovare ; e navigando con molta volontà alla volta della Cefalonia, da contrario vento, che si fece molto gagliardo, s'ebbe necessità di tornare al medesimo luogo. Partissi il giorno seguente con più prospero vento, e navigando a largo per di fuori alla Cefalonia, si giunse alla fortezza di quell'isola detta Custoli, la quale sedendo sopra uno scoglio cmineute . ha sotto un canale senza uscita, che fa sicurissimo porto, nel quale anche le navi, avendo navigato per di dentro dell'isola, entrarono. Fecesi quivi ad ogni galera levare due schifi di pietre ed acqua per otto giorni. E continuando la navigazione alla volta del Zante, vi pose l'armata nella sua ordinanza, andando Don Giovanni e Marc'Antonio con una fregata per ciascuno a farle mettere in ordine. Con tal modo d'ordinanza, quantunque il vento favorisse l'andata, consumossi la maggior parte del giorno cou malissima soddisfazione de Veneziani, che non potevan soffrire quel perdimento di tempo ; però si fece poi vela , e le navi con gli al-

tri vascelli che erano inutili si mandarono alla fortezza del Zante, per trovarsi più spediti al combattere con le galere. Voleva Marc' Antonio che si navigasse tutta la notte, per arrivar la mattina all'isola della Sapienza, che fu già detta Enusa, di dove senz'esser da'nemici scoperta, si saria la nostra armata condotta alla bocca del porto di Navarrino. Ma parendo altramente a D. Giovanni e a' suoi consiglieri, fu eseguito il consiglio di D. Giovanni di Cardona d'andare alle Strivali , ove lo stesso Cardona con tre galere del Re, e altrettante de' Veneziani andò a riconoscere. Facea l'armata quel cammino lentamente, non facendosi conto de' richiami di Marc' Antonio e del Foscarino, che apertamente dicevano non v'esser cagione da ritardare l'andata, la quale con ogni diligenza si doveva affrettare, per trovar l'inimico all'improvviso nel porto, ove per certo l'avrian rotto. Con questa lentezza arrivossi la notte alle Strivali, che dagli autichi chiamate Strofadi , furono già per abitazioni delle Arpic favoleggiate, e sono oggi isolette affatto diserte, avendovi l'anno addietro i Turchi rovinato un monastero di Greci dell'ordine di S. Basilio , con gli ameni giardiui che vi avevano. Qui si fermò l'armata tutto il giorno seguente, per deliberare, come dissero, della navigazione e del modo che si dovesse tenere per assalir l'inimico, che essendo molto vicino, dal molto fuoco che fu acceso nell'isola, facilmente l'arrivo dell'armata aveva potuto comprendere; onde non potè il Foscarino contenersi che liberamente non dicesse a D. Giovanni queste parole : Che bisogna ora far consiglio del modo del navigare e del combattere, se questa notte che si saria potuto non s'è fatto vela, e oggi si sta fermi perdendo il tempo migliore? Fu nel consiglio conchiuso di navigar quella notte con tant' ordine, che passando per la Sapienza, nel far del giorno s'arrivasse a Modone senz'esser dai nemici scoperti; i quali quando si fosser trovati nel porto Gionco o di Navarrino, sariano stati necessitati a combattere, non avendo altro luogo dove porsi al sicuro, che la fortezza di Modone, la quale per questa via wariva loro intercetta. Per il che furono mandati avanti vascelli spediti a riconoscere se l'armata si trovasse a Navarrino. Ma al contrario della buona risoluzione la notte fu navigato, e dissero che fu per errore del piloto reale, il quale in cambio di tirare alla Sapienza per trovarsi sopra a Modone, tirò dritto a Navarrino; e temendo d'arrivarvi troppo per tempo, tutta la notte tanto s'andò trattenendo, che dove a giorno doveva trovarsi a Modone, otto miglia verso levante sopra al porto Gionco, all' Isola del Prodano, che fu detta Prote, otto miglia di sotto verso ponente trovossi. Ciò fu cagione che settanta galere scelte, che a Navarrino si trovavano, vedendo l'armata cristiana, senza impedimento alcuno a Modone ai ritirassero, ove al sicuro col resto dell'armata turchesca si giunsero, e la bellissima occasione di sì gran fatto dalle mani fugginne. All'alba nondimeno, che fu ai sedici di Settembre, fece D. Giovanni fare i segni della battaglia spiegando gli stendardi maggiori, come fecero gli altri Generali, mettendosi tutta l'armata in ordine, secondo i luoghi stabiliti. Ma non si fece però senza disordine, poichè non mai la battaglia di D. Giovanni pote porsi in ordinanza, e il corno destro del Marchese di Santaeroce restò troppo addictro; solo il Soranzo al suo luogo stette benissimo. Delle galeazze ancora alcune più avanti si spinsero del dovere, talchè D. Giovanni, Marc'Antonio o Paulo Giordano con diverse fregate gran fatica si presero in rassettare l'ordinanza. Erano già duc ore di giorno, e gli avvisi che s'aspettavano dell'armata nemica non venivano, essendo vicino a Navarrino circa a sei miglia, quando avendo il consiglio risoluto che Marc'Antonio con venti galero si fosse avauzato per riconoscere, fu da D. Giovanni con lievi occasioni ritenuto. Volle nondimeno il Colonna andar solo con la sua capitana, lasciando alcuni contrassegni da farsi quando i nemici avesse scoperti. Così circa a tre miglia avanzatosi con ciuque galere del Re e due della Religione che lo seguirono, nove galere turchesche scoperse, le quali parendogli che da Navarrino a Modone n'andassero, fe' contrassegno che l'armata non v'era. E facendo intendere a D. Giovauni che i nemici quella notte eran partiti, lo ri-

chiese, che per dar caccia alle nove galere che si fuggivano, dodici gliene mandasse. Non volle D. Giovanni ciò fare; ma con molte galere affrettando la voga, che a uso di battaglia andava a' quartieri (\*), assai presto s'accorse dell'errore che si faceva , lasciando addietro le galeazze ; sicchè si ritenne procurando di andare ordinato. Mare' Antonio intanto seguiva i nimici animosamento, e giuntegli le galere che lo seguivano, fu molto vicipo a far preda di quelle ch'egli incalzava; se non che tanto avanti trovossi, che dalla fortezza di Modone coi tiri di cannoni lo tenevan lontano. Però fermatosi all'incontro di sette galere turchesche . per buon pezzo si tirarono molte cannonate senza farsi danno. Andò la nostra armata con la sua ordinanza fino a tanto che vennele avviso, che a Modone erano circa a quaranta galere, e che le altre se n'eran fuggite, e continuando lo sparare delle galere, e molte volte dalla città che le aiutava , Marc'Antonio ritornò alla Reale con l'altre galere; e fu risoluto di passare dall'altra parte dell'isola, che era il primo canale della Sapienza, e di la riconoscer Modone, c il luogo dove si stimava che sosse l'armata. Avevasi nelle galere penuria d'acqua, la quale parve più a proposito d'andare a pigliare a Corone, che d'entrare nel porto di Navarrino, sì perchè si stava nel passo quando l'armata nemica si fosse partita da Modone, come anche per dar sospetto a' nemici di assalir Corone, con che facilmente si sarian potnto tirare al combattere, essendo costretti d'uscire, lasciando la sicurezza di dove si trovavano. Andò perciò Marc'Antonio di nuovo a riconoscere il luogo; ed essendo la nostra armata in viaggio si trattenne in Giolito alquanto, indi disfatta l'ordinanza si dicde a vogare. Era già Marc' Antonio alla volta del canale, quando si vide sopra quattordici galere turchesche, le quali postesi in fuga furon da lui per un pezzo seguite, sparando sempre molte cannonate. L' arma-



<sup>(\*)</sup> Quartiers è quella parte del guscio delle navi, che è tra il sito del timoniere e la traversa. Dicesi conto di quartiere quel vento largo, che soffia in una direzione intermedia tra la perpendicolare o il traverso della nave, e quella di vento in poppo.

ta nemica veduto che la nostra aveva l'ordinanza disfatta, e che se n'andava, con ardire ed arte di guerra uscendo fuori con ottanta galere in tre squadre ben ordinate, gagliardamente veniva dietro alla nostra; la quale vedendosi circa a sei miglia vicino l'ordinanza nemica, e stimando che fosse tatta l'armota, si volle riordinare nella battaglia, e fu il voltare fatto con tanto poco ordine, che si pose in confusione; di maniera che se i Turchi avessero avuto più animo, e a quel tempo investita l'avessero, potevano farle danno notahile; e se Uccialì fosse così venuto risoluto al combattere con tutta l'armata, come fece solo quella bravura in apparenza, con questa occasione vinceva tutta l'armata. Non mancò però D. Giovanni d'ardire, e nella sua galera fece i soliti segni della battaglia. Il Cardona ch'era di retroguardia, voltando venne ad essere vanguardia. Il corno sinistro si fece destro, e perciò volendo ognuno mettersi al luogo suo, cansarono il disordine. Solo il Soranzo, per essersi subito in ordine voltato, non si mosse di dove trovossi; ma il Marchese di Santacroce non potè mai nè al destro nè al sinistro ordinarsi, sicchè da poche galere in poi che nella battaglia di D. Giovanni si posero con buon ordine, non vi fu cosa buona quanto all'ordinanza. Or mentre l'una e l'altra armata accostandosi andavano, e già il Soranzo, che col suo corno più vicino si trovava, facendo con l'artiglieria molto fracasso; vedendo l'inimico che si voleva combatter davvero, a poco a poco s'andò ritirando, facendo solamente gran sparata d'artiglierie, più per coprirsi col fumo, che per offender con le palle, delle quali si vider pochissime. Agginngesi che due galeazze che erano avanti fer tanto fumo con lo sparare, e tanto ne faceva la fortezza di Modone dove il nemico si ritirava, che con l'opacità della calata del Sole tolse del totto la vista alla nostra armata. La guale ritiratasi in alto mare, circa a venti miglia lontana in Giolito stette la notte senza deponer le armi, nè disfar l'ordinanza, per essere apparecchiata agli assalti che avesser potuto fare i nemici, e ad assalirli se la mattina fosse stato opportuno. Non sì to-

sto il giorno si vide, che a quattro miglia presso a Modone l'armata nostra si fece, procurando di provocare la nemica a battaglia; ma nou succedendo, andossi al luogo destinato a far l'acqua, e a tiro di cannone si fu vicino a Corone ; ove essendo tre galere de' Turchi e una nave, una galeazza e due altre galere veneziane tirarono loro alcuni pezzi d'artiglieria, ma non fecero danno. Giunsesi all'acqua in un fiumicello, ben dieci miglia dalla fortezza lontano, ove per aicurezza fu sbarcato una mano d'archibugieri spagnuoli del terzo di Padiglia, in un piano ameno di aranci e d'olivi, non avendo avvertito il Conte di Landriano Mae. stro di campo di guadagnare una villa, che da una collina gli soprastava. Onde vi furono in poco spazio veduti alcuni cavalli de' Turchi, e appresso vi giunser fanti archibugieri e arcieri , che in quelle abitazioni si fecero forti, e coi nostri soldati attaccarono scaramuccia; la quale per essere il luogo pien d'arbori durò per più di sei ore, molte volte con avvantaggio, e talora con perdita; finchè avvisato D. Giovanni che i nostri cominciavano a cedere, vi mandò Paolo Sforza a soccorrerli con una mano d'Italiani. Al loro arrivo presto ritiratisi i nemici ; la notte che sopravvenne li fece spartire, e i nostri aoldati a imbarcar si ritirarono. non avendo potuto i nemici vietare il far l'acqua; al quale effetto s'intese che Ucciali con tremila Giannizzeri e cento cavalli v'era venuto. Morirono in questa fazione dall'una e dall' altra parte diversi, e tra gli altri de' nostri Alessandro Strozzi cavaliero di Santo Stefano, e nn gentiluomo spagauolo. Il Principe di Parma, con molti cavalieri, non si contenne da farvi la parte sua bravissimamente; ed essendo riferito a D. Giovanni che s'esponeva a troppi perigli , se ne dolse seco gravemente, dicendo che non conveniva ad un auo pari d'andare alle scaramucce, dovc se fosse atato solamente ferito, avrebbe oscurato ogni vittoria che si fosse potuto ottenere. Fu poi risoluto di ritornar la notte per lo stesso cammino, e di presentar la battaglia a' nemici per dentro al canale ; benchè da essi fossero i nostri fanali scoperti, e loro dalla fortezza di Corone tirate alcnne cannonate. Giungesi al canale della Sapienza a giorno, e facendosi dalla Reale i soliti segui della battaglia, si posero in ordine i soldati , e l'ordinanza de' vascelli si fè in nuova forma, poichè il sito lo richiedeva. Era il primo luogo delle otto galeazze, tirate ognuna di esse da tre galere; e come il luogo era stretto, così il corno destro camminava di vanguardia ordinatamente, e il sinistro poco da lui lontano a dirittura quasi della battaglia; dietro alla quale le galeotte e altri vascelli minori di avventurieri seguivano, e il Cardona appresso al Soranzo di retroguardia serviva. Ma tostochè si scoperse Modone, il corno destro si giunse con le galeazze, c dalla terraferma allargossi. Navigandosi con quest'ordine al capo dell'isola incontro alla città, si scopersero nove galere nemiche, alle quali le galeazze tirarono alcune cannonate, facendo anch' esse alle galeazze lo stesso, e tuttavia con ferma intenzione d'investir l'armata ad ogni segno che avesse fatto, o di uscirne incontro o di ritirarsi, s'andava. Ma nè per l'uno nè per l'altro effetto si mosse, onde diede a pensare che non senza molta cagione vi stesse tanto sicura. Instava Marc'Antonio che s' investisse, per due cagioni promettendo certa vittoria; sì perchè di combattenti si trovava la nostra armata meglio fornita, come perchè con l' esempio dell' auno passato aveva imparato, che combattendosi vicino al lido inimico, molto avrebbe giovato la comodità che avevano i nimici di salvarsi in terra abbandonando i vascelli. Ma essendosi la nostra armata molto appressata, vide a man destra della città due squadroni de'Turchi sopra un colle con molti padiglioni, che fu giudicato che fossero cinquemila per ciascuno ; ed avevano pezzi d'artiglicrie, con che ne spararon tre tiri. Onde il corno destro allargossi, accostandosi all' isola che aveva a sinistra, ove tutta la nostra armata tirossi, e fermatasi quivi si deposero le armi.

Abboccaronsi i tre Generali, e stimando la capitana di Marc'Antonio molto agile, con molti cavalieri v'entrarono, e andarono a riconoscere il sito che teneva l'armata nemica, la quale posta al lido di Modone, conobbero che aveva i fianchi muniti così dal colle fortificato a man destra, come da uno scoglio posto tra l'isola e la fortezza della città nel mezzo del canale a man manca. Giunti che furono con quella galera alla punta dell'isola, s'avvidero di quindici galere nemiche, che per corli in mezzo crano uscite; e dalla collina nello stesso tempo furon sparate loro due cannonate. Onde prestamente se n'allargarono, avendo veduto l'armata nemica star con le poppe in terra con gran sicurezza, una parte sotto la fortezza, e l'altra nella spiaggia dietro a Modone; di sorte che veniva a stare in un forte molto sicuro, essendo da tutti quei luoghi difesa per fianco, si che non si poteva seco combattere senza ricever gran danno. Si aggiungeva che l'isola della Sapienza impediva di poter andare ad investire a dirittura; ma per lo canale bisognava d'entrare, mostrando il fianco a quei luoghi che più potevano danneggiare. Oltrechè, convenendo dipoi voltarsi per porsi in battaglia, non meno dagli stessi luoghi fortificati, che dall'armata si veniva ad esser battuti. Ritornata la galera a suo luogo, che poteva esser dalla città e dalla montagnuola un miglio distante, ragunò quivi D. Giovanni tutto il consiglio, e narrando le difficultà di combatter l'armata in quel sito, dal quale non si poteva per forza far uscire, mostrò con effetto la certezza che aveva di ricevervi grave danno combattendo, con poca speranza di farne molto al nemico : onde non parendogli a proposito il combattere con tal disavvantaggio, richiese tutti dei lor pareri; nè fu alcuno a cui paresse altramente. Ben furono alcuni che consigliarono che si navigasse, mostrando di tornare in Italia con tutta l'armata, e al Zante si ripigliasser le navi, e con esse si ritornasse all'improvviso ad assalire i nemici. Alla fine si concluse che si tornasse la notte al porto di Navarrino, come si fece, per trattenersi quivi, aspettando quello che l'armata nemica facesse. Poichè, per relazioni che se n'avevano dai rinnegati fuggitisi, s'intendeva che aveva estrema pennria di vettovaglie, ond'era sforzata a partirsi; e che il luogo dove era, non era da ogni vento sicuro : e perciò si poteva sperare che qualche traversia l'avesse disfatta, Frattanto

si mandarono diciotto galere con D. Martin de Padiglia al Zante a far scorta alle navi e a rimorchiarle, se il vento lor fosse mancato, per venire a Navarrino. Ma prima che a quel porto s'arrivasse, mandò Ucciali trentacinque galero alla coda della nostra armata, le quali furono la mattina a tiro di cannone con la retroguardia nostra; ma visto le nostre galere voltar faccia, si fermarono in atto di fuggire, sparando però molti tiri le une alle altre. La Reale con un tiro richiamò le galere, perchè non si abandassero; ma visto che alcune galere veneziane non ritornavano così presto, D. Giovanni voltò la prus per andarvi, e così fece tutta l'armata, onde non furono lente le galere nemiche a fuggirsi. Le nostre dappoi quietamente entraron nel porto, il quale essendo da ogni vento sicuro, e avendo comodità d'acqua buonissima, parve opportuno per aspettarvi le navi che venisser dal Zante, portando la vittovaglia, che già cominciava a mancare, molti apparati da guerra e soldati, per far in terra l'impresa che si fosse risoluta.

Presto si vider sopra le colline d'intorno molte fanterie e cavallerie di Turchi, i quali le nostre galere, tirando buoni pezzi d'artiglieria, facevano star lontani. E perchè non impedissero l'acqua che si voleva fare, furono sbarcati dalle galere ottomila fanti tra Italiani e Spagouoli, con quasi tutti gli avventurieri e nobili. Diede D. Giovanni di questa fazione il carico a Paolo Giordano Orsino, il quale o perchè era uomo corpulentissimo non atto al salire o perchè, così meglio stimasse, formò lo squadrone al piano, e quivi fermossi. Ma la scaramuccia co'nemici sopra la collina attaccossi, e parendo a D. Giovanni necessario di riscaldarla, perche i nemici dall'acqua si ributtassero, non credendo che a Paolo Giordano dovesse dispiacere d'essere da un suo coguato aiutato, vi mando Marc' Antonio a provvedere. Ciò fece egli con mirabil prestezza con pochi ma valorosi archibugieri italiani ; avendo mandato avanti Pompeo Colonna suo Luogotenente, a fare che i nostri non si sbandassero, dei quali, con morte di molti Turchi, pochi s'eran perduti. Nacone però disparere e parole di mala soddisfazione tra i due

coguati, parendo all'Oraino che il Colonacce gli fosse andato per superiore, non essendo egli di ciò stato avvisto da D. Giovanni, da cui la cura a lui cra commessa. Onde usando egli parole molto stegnose e altiere, si portò Marco Antonio con modestia singulare; di che fud tatti estremamente lodato, e da D. Giovanni particolarmente, il quale bea presto li fece pasificare. Ma di pol che Marc' Autonio fece che i nostri si ritirassero, attendevano i nemici a caricar di naovo; ma dagl'infiani o dagli Spagnuoli, che cran di retroguardica con D. Michele di Moncada, faron di unovo fatti fuggire; e finito il far l'acqua, si rimbarcarono i nestri.

Il glorno seguente uscì D. Giovanni con la capitana del Cardona fuori del porto a riconoscer la fortezza di Navarrino. Riconobberla poi di sua commissione per la montagna incontro sopra al canale che sta sotto la fortezza i Capitani Salazar, San Martino e D. Michele di Moncada, Riconobbela appresso dal medesimo luogo il Principe di Parma, a cui si disse che voleva D. Giovanni dar cura di prenderla con la fanteria spagnuola; e quasi tutti i cavalieri principali e persone di conto dell'armata in diverse volte la riconobbero. Fu giudicato il sito forte, il quale senza batteria non si potesse espagnare; e per non esservi ruote da condurvi l'artiglieria, credevasi elle non si potesse fare; e ancorchè la terra fesse malamente fortificata, giudieavasi nondimeno che in meno d'otto giorni non si poteva prendere. Ma per non perder tempo mentre che venivan le navi, si diede voce di far questa impresa. Fu parere del Conte di Sarno, come uomo nello guerre sperimentato, di occupar subito la collina, di dove solo poteva venire il soccorso; che se così fosse stato eseguito, non v'avrebbe Ucciali posto duecento fanti, come vi pose, alla difesa. Ma intendendosi che al far dell'acqua un'altra volta voleva Uccialì venire in persona con ottomila fanti e cinquecento cavalli per impedirla, accostossi l'armata nostra alla bocca del fiumicello, e pose in terra circa a tredicimila fanti con sei pezzotti d'artiglieria da campagna. Sopraggiunsero in questo settecento Turchi da Le-

panto con alquanti cavalli per andare a Modone, e non pensando di trovar tanto numero de nostri, si fecero avanti i cavalli, mostrando di voler attaccar scaramuccia. A costoro s' oppose D. Ferrante Carafa Conte di Soriano con gl' Italiani di sua condotta, e per desiderio di segnalarsi facendone strage, passò un picciol rio, che per confine gli era stato assegnato; onde ne fu ripreso come troppo audace. Qui si fermarono in tutte le colline de soldati del Papa, del Re e della Signoria appartati squadroni; e D. Giovanni per compensar Paolo Giordano del disgusto che ebbe la giornata passata, gli diè cura di questo fatto; e intendendo che vera smontato il fior dell'esercito, e che v'era alcun disordine succeduto, egli ancora smontovvi; e trovando che il Marchese di Santacroce guidando uno squadrone di pieche, aveva lasciato addietro il fiumicello, il che era stato cagione che il Conte di Soriano si fosse spinto più avanti, aequetossi. Ebbe qui avviso che non aveva Ucciali potuto venire per l'impedi mento d'una burrasca, che lo avea sforzato di ritirarsi con l'armata al ridosso dell'isola della Sapienza.

Ebbe gusto quel giorno D. Giovanni di vedere uno esercito sì ben posto, con soldati sì bravi e ben composti, e tra gli altri nello squadrone degl'Italiani lodò molto una fila di cavalieri napolitani, dicendo che quello era luogo da cavalieri, e fattasi l'acqua senza contrasto, si rimbarcaron le genti. Passarono in più volte da noi ai nemici più di quaranta Spagnuoli, e de cristiani rinnegati che si fuggiron da' Turchi ne vennero a noi circa a venti; i quali tutti dicevano che non poteva Uccialì altrove salvar l'armata, che dove si trovava, essendo di remieri e di soldati mal fornita; e che aveva mandato per soccorso in ogni parte fino in Costantinopoli ; e che per timore d'esser ivi assalito, aveva posto artiglieria allo scoglio; e che aveva estrema carestia di vitto. Trattandosi però di assaltar Modone e insieme l'armata, fu da un Giuseppe buono ingeguiero siciliano al General di Venezia proposto una macchina da farsi sopra a quattro galere, levato via tutte le opere morte di sopra per la metà della lunghezza. Sopra vi si doveano accomodare botti con legni di modo intessute, che venissero a far dodici cannoniere, per porei dodici cannoni difesi da terrapieno, che in quei legni si sarebbe posto; e con ordine di botti sopra la banda piene d'acqua per contrappeso, e sopra l'aequa del mare intorno alla macchina un'altro ordine di hotti vuote legate l'una con l'altra, acciocchè potessero mantenere ogni gran peso a galla senz' affondarsi. Avevano d'andar nella macchina, oltra all'artiglierie e sue munizioni, duecento fanti, al tempo che con galere si fosse tirata per combattere il castello di Modone. Fu detta macchina approvata e assegnato per essa tre galere de' Veneziani e una del Papa, che furono giudicate manco baone al navigare ; e subito cominciatasi l'opera e disarmate le galere, fu dato cura al Commendator D. Francesco di Guevara dell'ordine di S. Giovanni che vi fosse soprastante. Facevasi la fabbrica di questa maniera: incatenavansi le galere a due a due separatamente, adempivasi dentro da poppa a prua sotto coperta di botti vacanti, e dalle bande si mettevan due file d'altre botti, una sonra l'altra concatenate, acciocche se l'artiglieria della fortezza avesse in qualche parte rotte le galere, non si fossero potuto affondare; poichè le botti vacanti erano bastanti a sostener tutta la macchina. Sopra la coperta delle galere giunte insieme si faceva da poppa a prua una gran piazza di tavoloni, sopra la quale si faceva un bastione terrapienato per lo lungo, largo quattordici palmi, e alto dodici con le sue cannoniere e baloardi da fianchi ; dietro al qual bastione si piantavano otto cannoni grossi da batteria, cioè sei per fronte, e uno per ciascun fianco, co'quali si saria battuto la fortezza con dugento uomini sopra. Facevasi il simile dell'altra coppia di galere; e giudicavasi cho sariano state finite dette macchine fra otto giorni.

Il giorno venticioque e ventisei di Settembre s' attere a varvare con gras sollocitadine le macchine, e v' assistera Marc'Antonio in persona; ma fu risoluto di non sevriris e non di ma con una coppia di galere, tornando ad armar le altre due. E alli ventiaette arrivarono le ventotto naviche crano al Zante con le galere che si mandatono a quell' etfetto. L' isteuzione con che si facerano le macchine era per andar da una banda con esso con le galezza e navi sotto alla fortezza e hatterla; e dall'altra banda con le galezo mettere in terra nel medesimo tempo debito numero di soldati con baona artiglieria, per guadagnar quella che i nomici averano piantata sa la montagnola, e l'altra che averan di nuovo posta sopra lo seogito nell'i solotto della Sapiena, con che si sperava di prender facilmente Modune con poco danno de'nostri, e guadagnare appresso l'armata.

Frattanto circa la deliberazione dell'impresa molte difficoltà si ponevano per le diversità de' pareri che n' avevano Marc'Antonio Colonna e Antonio Doria. Perciocehè essendo già chiaro elic di tirar l'armata nemica a combattere non si poteva sperare, e non restando altro disegno che di prender Modone, per guadagnar conseguentemente l'armata', diceva Marc' Antonio che doveva la nostra armata lasciarsi in quel porto di Navarrino , per non l'esporre di soldati sfornita agli avvenimenti del mare; e che la bocca di esso porto con la guardia delle navi e delle galeazze chiuder si conveniva : che dall'armata dodici mila fanti eran da trarsi, e con essi il colle che chiamano di S. Veneranda guadaguare , il quale alla città di Modone c all'armata sta a cavaliero, e dal qualo essi Turchi altre volte espugnarono Modone : in esso l'artiglicria doversi condurre, e da esso alla città e all'armata dar batteria. Soggiungeva che cra quel colle opportuno ad impedire le vittovaglie e ogni soccorso, che ai nemici fosse venuto; e che a far acqua per l'esercito nostro era comodissimo. Ma che da andare a quel luogo molte difficultà tanto per mare quanto per terra si opponevano. Che il cammino per terra era lungo per la distanza di quindici miglia, e pericoloso, in molti luoghi aspro, rovinoso, o al condurvi l'artiglieria difficile, e di più anche alla cavalleria dei nemici aperto. Che quando con l'armata vi si volesse le genti condurre, troppo grave pericolo si correva, che dopo d'averne tratto il fiore de'combattenti e le forze migliori , tosto che Ucciali se ne fosse avveduto, priva di difensori con la sua armata l'assalisse. Che

pensava però , schivando tanti inconvenienti , di tenere una strada di mezzo, che era di non muover l'armata dal porto sieuro di Navarrino, e con cinquanta buone galere e con le scafe delle navi , con le fregate e altri vascelli minuti di ehe aveva gran copia, levare il detto numero di soldadati, e gli apparati convenienti, e navigar di notte in tal modo, che allo spuntar del giorno, senz'esser dagl'inimici veduti , ad un certo comodo lido , due miglia da Modone lontano, si sharcasse. E perciocchè dovevano le scafe e gli altri vascelli piccoli in nu'ora, al più lungo, porre in terra le genti dalle galere; non poteva il nemico in così breve spazio uscire a danneggiar esse galere, le quali sabito col resto dell'armata a Navarrino dovevano ritirarsi. Opponevasi a questo Antonio Doria, e a D. Giovanni persuadeva che non poteva di quella maniera succeder bene quel fatto; ma risolutamente diceva che con tutta l'armata era d'andarvi; e dal luogo che tra le isole della Sapienza e di Capraia s'interpone, quanta più gente si potesse, mettere in terra; con le quali quel colle, ove i nemici avevan posto le artiglicrie, si saria guadagnato, e da quello poi all'altro colle che sta alla città eminente s'avrian fatto facil passaggio. Mentre che queste opinioni e diverse altre si discutevano, essendo dal Zante le navi venute, andò D. Giovanni con altre galere a riconoscerle prima ch'entrassero; e riconobbe allora uno scoglio isolato, che è alla bocca del porto, il quale quando fosse fortificato impedirebbe l'entrata ; ma non gli parve però a proposito di fortificarlo, mentre non aveva lungamente a fermarsi. Nelle navi, in cui si credeva che venissero settemila soldati tra Italiani e Tedeschi, e vittovaglia per tutto il mese di Novembre, secondo la relazione che n'aveva data ia consiglio Don Giorgio Manrique Provveditor dell'armata cattolica, non erano più di due. mila fanti del Re e della Signoria, e vittovaglia che poteva bastare a tutta l'armata per ciuque giorni, talchè consultandosi le cose, eran diversi i pareri. Fu D. Giovanni esortato a tornar di nuovo a vista dell'armata nemica, e sfidarla a combattere; e se al solito la battaglia ricusasse, passarsene al braccio di Maina , per dare a quei paesani le armi che avevano chieste, o per mostrarsi lor grato della volontà che avevan mostrato, mandandogli ad olferiro per un fratelo d'un lor vescoro ottonila fanti armati, e todicimila diarmati, che tra sei gioria, se s'accettavano, sarina venuti; e confortati che fossero a mantenersi in fede, mandar geati e manizioni in Candia e al Cerigo, e ripassando di neovo a vista de nencie sen e tornase in Italia. Questo parere non fa dal consiglio decisivo approvato, ma bena fecer vedere diligentemente le vittovaglie ch'eran nell'armata, e ritrovato che tra le galere e le navi nos ve n'aveva se non per ventotto giorni, ri formarono subito le razioni del vitto, aspettandosi il fine della macchina per assalir gl'iminic.

Frattanto faceadosi acqua al solito, sebben circa a trecento cavalli vi comparissero, non attaccarono però scaramuccia, nè diedero impaccio. D. Giovanni vedendo in quel porto molti vascelli venturieri e quindici che ve ne sopraggiunsero, i quali al Zante cran rimasti con le navi, ne fece di tutti Capitano il Conte di Condiani. Fu proposto in questo tempo che Marc' Antonio con trenta galere andasse a metter in terra quattrocento scelti Spagnuoli con diciotto fregate, per far presto allo sharcare e al rimbarcarli , con li quali il forte, che i nemici nella montagnetta avevano fatto, si riconoscesse. Ma per una grossa pioggia, e cattivo tempo di mare che sopravvenne, non ai potè sare. La macchina intanto, che con molta espettazione ai fabbricava, teneva gli animi in tanta ansietà, che risoluto D. Giovanni che si finisse, fece accostare in terra le galere, mandando con molta sollecitudine le buonevoglie (\*) con gli schifi a fare il terreno per empire il bastione, al quale non mancava altro che il terrapieno. Ma quando dal terreno la macchina sentissi aggravata , tal segno diede di non poter sostenerlo , che conoscendosi chiaro, che col peso dell'artiglieria si sarebbe affondata, fu dismesso il lavoro, procurando di salvare i fusti delle galere per riarmarle.

<sup>(\*)</sup> Buonavoglia -- Uomo che serve per mercede , non forzato , al remo.

Continuava l'armata nemica di star nel medesimo porto senza partirsi, e intendevasi essere stata abbondantemente soceorsa di vittovaglie, di molta gente da combattere da piedi e da cavallo, e d'ogni cosa alla guerra necessaria. Alla nostra per il contrario cominciava a venir meno il vitto, soprastavano i pericoli della stagione, che minaceiava fortuna; e il Colonna e il Doria, che più instavano per l'impresa di Modone, già si protestavano, ehe per consiglio loro non si tratteneva l'armata, alla quale dicevano più convenirsi di tornare in Italia , poichè in quelle parti si perdeva il tempo senza profitto. Ma gridavano i Veneziani, e si dolevano che sempre nel più bello delle cose erano abbandonati, e Don Giovanni più di tutti stava smarrito : il quale non sapendo a qual eonsiglio appigliarsi, tra il tornare o lo stare, con molto affanno flutinava. Vedeva da una banda la impresa di Modone con poca speranza di buon successo, la qual temeva ehe gli apportasse vergogna. Temeva dall'altra le mormorazioni e il dir delle genti, che senza far cosa alcuna con si grande apparato, e senza tentare impresa, si fosse partito; e le querele de' Veneziani non poco lo commovevano. Alla fine parendo a'Veneziani ehe per allora non si potesse far altro, fu risoluta l'impresa di Navarrino, la quale per più compitamente scrivere, al libro seguente ho riservata. Nel qual libro le cose ehe dipoi in disunion della Lega son succedute, distintamente ancora si leggeranno.





## COMMENTARI DELLA GUERRA DI CIPRO

## LIBRO QUINTO

1

AVARRINO, dagli antichi chiamata Pilo, che fu già patria det vecchio Nestore, oggi picciola terra che a quattrocento case nen arriva, poco bontano

dall'isola del Rodano sopra un alto sasso risiede; il quale da tre lati battuto dal mare, da uno di essi ha un canale sì stretto, che con una galera per rolta si può per esso appena cutrare nel porto, e da esse non molto lontano due stagni l'abbracciano, che nella stessa banda da terra nen gli lasciano più di due passi, de' quali uno è molto stretto, e l'altro di no molta larghezar, siochè a quis-

di penisola rimane. Di prendere questa terra malamenta fortificata, esca fossi e senza baluardi, hendelò con alcuni deboli fianchi all'antica, non perchè paresse meriterole a tanta armata, ma per non aver altro che fare in pso de' Venezianie, per contentar il Principe di Parma, che desiderava di far qualche cosa; fu a lai da D. Giovanni data la cura. Quindi senza trattaran edi consiglio reale, perciò che as-

neva, che da molti di quei consiglieri l'impresa saria stata biasimata, fece sbarcar due mila e cinquecento Spagnnoli del Padiglia, mille e cinquecento del Moneada; cinquecento Italiani del Papa, ed altrettanti de' Veneziani col Colonnello Moretto Calabrese; oltre agli avventurieri in unmero più di mille, che tutti vi smontarono; e furono posti in terra diciannove pezzi d'artiglierie. Accostossi la notte il terzo del Padiglia sotto di Navarrino, e guadagnossi il passo stretto con poca fatica, ma con qualche danno, che s'ebbe dall'artiglieria della terra; ma non essendosi posto difesa all'altro passo, come il Conte di Sarno aveva consigliato, venne per esso il giorno seguente Uccialì, e con mille bravi soldati a piedi, da due mila cavalli guardati, entrò nella terra, di dove fece uscir fuori tutte le donne i vecchi ed i fancinlli, empiendo il tutto di vittovaglie per quanti vi potevan capire, e subito mandò fuori quei soldati alla scaramnecia. Attendeva il Principe a far salire su la costa l'artiglieria dalle cinrme delle galee e da' soldati ; ed assettava la batteria , nella quale accomodati ed aggiustati che furono tre pezzi , cominciò a sparare alcuni tiri. Ma la scaramnecia tuttavia si rinforzava, e l'artiglieria de' nemici danneggiava uccidendone diversi, quando i nostri con molto ardire si diedero a salire, ed a guadagnar del tutto quell'erta, nella quale D. Pietro di Toledo, Paolo Sforza e Moretto Calabrese tra gli altri mostrarono tanto valore, che essendo bravamente seguiti, non solo ributtarono i nemici, e fino alla porta della terra gl'incalzarono, ma furono anche vicini ad entrare nella fortezza mischiati con essi; de' quali uccisero molti, e dei nostri appunto trenta morirono, benchè di feriti ve ne fossero molti. Comandò la sera il Principe che s'attendesse la notte con diligenza a metter in ordine, ed a cavallo l'artiglieria, e le diede per guardia cinquecento Tedeschi armati di corsaletti. Ma sopraggiunse la stessa notte grandissima pioggia, sicchè con molto travaglio poterono accavallare nove cannoni e tre sagri ; nè vi fecer trincere , nè piatteforme , se non che invece di gabbioni, si serviron di botti, le quali piene di pietre intramezzarono tra li cannoni. Fin dal principio che si tratto di prender Navarrino, essendovi quantità di avventurieri nobili, de' quali la maggior parte erano napolitani e francesi, perciò che più di cento cavalieri erano con l'Umena; e sapendosi che tatti avrian procurato di segnalarsi, onorò D. Giovanni il Duca d'Atri con crearlo Generale di essi, parendogli che pel valore, per la nobiltà e per ogni rispetto nessano dovesse aggravarsi di obbedirlo. Onesti co suoi venturieri sostenuta la scaramuccia della sera con molta bravura, s'era poi tornato a star la notte in galea. Ma la mattina seguente fu molto sollecito a ritornare alle fazioni. I Turchi intanto con numeroso esercito di cavalleria e di fanteria, s'erano la notte accostati alla terra per la via donde v'avevano posto il soccorso, e piantatovi molti padiglioni, si trovarono la mattina accampati. Onde benchè il mal tempo durasse, non lasciarono i nostri di cominciare a batter la terra. Ma era la batteria più di quattrocento passi lontana; e tanto bassa, che quantunque colpisse, sfuggivano i tiri, sicchè poce profitto faceva; e non avendo la nostra artiglieria ripari, per la difficoltà del luogo sassoso senza terreno, in breve dall'artiglieria nemica no furono scavallati cinque pezzi, e dei bombardieri alcuni furono uccisi. Inteso D. Giovanni che l'impresa riusciva più difficile di quello cho s'era immaginato, calò in terra, e trattando col Principe del rimedio, risolverono di piantar la batteria più presso, ed in galea tornossene. Stavano i nostri soldati tanto malconci, quanto si può gindicare, non avendo coperta alcuna che dalla continua pioggia li riparasse; onde non potevano degli archibugi servirsi, mentre che nè anche i micci potevano tenere accesi; di che avvedutisi i Turchi, c sperando di shigottirli, diedero all'arme nel campo. Ma confortati i nostri dai loro Capitani, che per quei disagi non si smarrissero, mostrarono tutti molta prontezza al combattere, conoscendo che con la pioggia non potevano i nemici aver vantaggio; e con tanta bravura gli Spagnuoli alzaron le grida, che si vantarono ancora, che quantunque gli archibugi non potessero adoprare, con le sole spade a suon di bastone farebbero i Turchi fuggire. La notte, venendo

il quattro del mese, che fa il giorno di S. Francesco, non ostante che sempre piovesse, furono coudotti parecchi pezzi assai più vicino alla fortezza; e seguitandosi il battere, poco più danno si faceva da quel loogo, che dall'altro più longi; perchè sebben v'era la vicinanza di meglio, non v'era però l'altezza conveniente, sicchè medesimamente i tiri sbalzavano in aris. Battevasi nondimeno continuamente : e maudo D. Giovanni altri cinquecento Tedeschi armati, per cacciarli sotto alle mura, con intenzione che si desse l'assalto, e per compassione de'poveri soldati tutti bagnati, acciò che si rincorassero, mandò loro molti trinchetti e caprie dalle galee, perchè sene facessero tende. Ma il Principe avendo notte e di travagliato, vedendo quanto mal rispondeva ai suoi pensieri l'impresa, ne stava mal contento. Non era da dare assalto dove si vedeva che a tatte ore introducevano gl'inimici quanta gente volevano, e per impedir loro quel passo bisognava avventurar molte mighaia di uomini in battaglia campale, a tempo che i Tnrchi erano in campagna con fauteria e con cavalleria potenti. La pioggia senza intermissione continuava, e faceva sbigottire; le cose male incamminate mostravano che l'espugnazione della fortezza non si farebbe sì presto; le vittovaglie che a'nostri venivano meno, agl'inimici crescevano, vedendosi continuamente molti cammelli che ne portavano. Vedevasi un gran campo di Tarchi, che facea mostra d'infinite tende sopra certe colline sette miglia lontane, che veniva ad esser quasi nel mezzo tra Navarrino e Modone. Dicevasi dippiù esser venute genti a riconoscere alle bocche del porto, dalla parte di terraferma; onde si poteva temere, che avessero i nemici mandato ad impedir l'uscita alla nostra armata dal porto. Onde D. Giovanni di galea se ne venne nel campo, ed ascoltato i pareri de Capitani ed uomini esperti che vi erano, se ne tornò a deliberare con Marc' Antonio e col Foscarino, coi quali, per le cagioni predette, e perchè non v'erano biscotti, se non per sette giorni, essendosi consumato in pochi giorni in terra quello che iu galea saria bastato molti di; fu risoluto che il campo si ritirasse. Ando perciò Marc' Antonio nel campo a far che

l'artiglieria con prestezza si levasse, e che a'soldati che avevan tanto patito si desse ristoro. Furono ancora sbarcati dalle galee mille ed ottocento fanti del terzo di Sicilia di D. Diego Enriquez, acciocchè nella ritirata fossero stati più forti , quando il nemico gli avesse assaliti. Mentre Marc'Antonio tutta la notte, che fu serena, travagliava a far tirare l'artiglieria dagli Spagnuoli per non lasciarvi pur un borile, ancora a giorno vi restavan tre pezzi. E come egli odiava le imprese, che non si conducevano a fine, disse con qualche cavaliere, dolendosi: Se questo buon tempo fosse stato mentre che eravamo in consiglio, non si deliberava la ritirata, perchè pessuna cosa shigottì tanto i Veneziani, quanto il mal tempo, oltre alla pubblica voce che correva nel campo che così conveniva di fare. Il giorno seguente entrarono pella terra ottanta cammelli carichi di munizioni, ed essendo dalle mura caduta a caso un' insegna de' nemici , molti dei nostri archibugieri si avventarono per guadaguarla. Ma un Turco a cavallo senza stimar le archibugiate, seppe far tanto che la ricuperò. Trattavasi in questo del modo della ritirata, ed essendo varie le opinioni, si conchiuse alla fine che si facesse di notte per lo passo tra lo stagno e I mare; e che s'andasse ad imbarcare quattro miglia lontano, nel luogo ove era solito a farsi l'acqua; perchè nello stesso tempo se ne farebbe di nuovo per tutta l'armata; e che per guardia dello stretto , dende avevano i nostri soldati a passare , si fosse posto all'incontro di la dal canale del mare su la costa una mano di moschettieri. Aspettossi che fosse venuta la notte; ed allora il Principe marciò di vangnardia con gl' Italiani, col terzo di D. Diego Enriquez, coi Tedeschi, e col terzo del Moncada. Di retroguardia fu il Padiglia col suo terzo, e con gli avventurieri napolitani. I soldati che stavano a vista delle mura lasciarono i micci degli archibugi accesi per non far intendere che si partivano, e fu fatto lor tener coperti quei che portavano, acciocchè a mira di quelli l'artiglieria della fortezza al passar lo stretto non ne avesse fatto danno. Così marciandosi chetamente circa a due miglia s'incominciarono poi a battere i tamburi, senza aver avuto

disturbo, e senza perdere cosa alcuna. Giunsosi all'acqua nel far del giorno, di modo che il comodo fè contrappeso all'onesto. Mentre questo in terra si faceva, nelle galee si stava in arme . temendo che venisse l'armata nemica, essendosi alla bocca del porto scoperti alcuni vascelli. L'esercito de' nemici di terra, la stessa notte che i nostri marciavano, s'era molto avvicinato; e fu giudicato da chi sapeva, che se al tempo della nostra ritirata fosse stato assalito, finalmente si saria rotto. Però nel far del giorno furono dalla vanguardia scoperti alcuni cavalli, che furon cagione di dar all'arme nel campo; e marciando i nostri in battaglia guadagnarono alcune colline, ed altri la campagna atta al combattere per difender l'acqua contro la cavalleria, di cui comparvero tre stendardi, che in tutto dovevano essere ottocento cavalli, che facilmente scaramacciando, furono ributtati. E prima che la scaramaccia s'attaccasse, avendo D. Giovanni avvisato il Princine, che l'esercito nemico era molto vicino, mostrando di voler combatter col nostro, onde l'esortava a non perder l'occasione, che lo stesso avrebbe fatto cgli , se l'armata fosse venuta; e mandatogli cinque pezzi di artiglieria da campagna, fu cagione che si stesse molto in cervello, e si teneva per certo che quel giorno si dovesse far fatto d'arme. Aveva quella cavalleria per un pezzo travagliato i nostri, avendovi ucciso un cavaliere di S. Giovanni, Piemontese dei Marchesi di Cova, il quale troppo coraggioso fece quel giorno gran prove, e molti fattone ritirare, quando uno squadrone di Tedeschi armato le diè carica molto gagliarda, essendo considerato per cosa strana, che da Tedeschi senz'archibagi i cavalli la ricevessero. Gli squadroni degli Spagmuoli, che stavano al piano, si mossero, credendo che si dovesse combattere, ma essendo già i nemici del tutto partiti, e non restando altro che fare, s'imbarcò ognuno senza disturbo, non estante che ad un tiro di cannone indi lontano si vedessero molti padiglioni intorno al lido, che dicevano essere il sesto Bascià con quattordici mila cavalli, e gran fanteria del Beglierbel della Grecia ivi accampati.

Ora i pensieri e gli sforzi de'Turchi nelle cose dell'armata di questo anno convien che io raeconti. Com'ebbe Ueciali messa insieme quell'armata, come meglio potè di genti collettizie ed inesperte, si venne a porre nel Peloponneso, non per voglia che avesse d'incontrare e combattere l'armata cristiana, la quale sapeva essere potentissima, ma per guardare quei porti e quelle città. Al quale effetto temendo le forze de Cristiani in quella provincia, ed avendo determinato di non partirsono per la sicurezza che la sua armata vi aveva, e di difenderla, avevane al primo comparir elle vi fece l'armata nostra avvisato Cossaim Bassà e Serao Agà Reglierbei della Grecia, i quali si trovavano a Monasterio città della Macedonia con imperio supremo della provincia; e pregatoli a mandargli soccorso. Costoro risoluti di non muoversi senza ordine espresso del Gran Signore, subito a Costantinopoli spedirono un messo, perchè lor fosse ordinato quello che avevano a fare. Ed essendo stato lor comandato che con tutte le forze provvedessero ai bisogni di Ucciali . dell'armata e della Morea, con quelle poche genti, che si trovavano in essere, che non furono più di ottocento Giannizzeri, seicento cavalli ed altrettanti schiavi rinnegati e servitori, in cammino si posero, mandando prima ordine alla cavalleria, che ne presidi circonvicini si ritrovava fino al numero di ottomila, che senza dimora li seguisse. Ma ebbero il viaggio tanto aspro, per esser montuoso ed alpestre, che convenendo loro anche d'andar molto girando per provveder la pastura, appena in un mese di tempo arrivarono a Navarrino, benchè tutte le diligenze possibili avessero fatte per presto arrivarvi. Quivi la loro armata dalla eristiana assediata ritrovano; onde presi gli alloggiamenti ed accampatisi, con Ucciali vengono a parlamento, e di lui gravemente si dolgono, che lasciandosi porre in quelle strettezze. l'armata del Gran Signore e tutte quelle nobili città abbia esposte a manifesta rovina. Fu la ripresa del Bassà , e del Beglierbei dalle quercle de Governatori di Modone, di Corone e di Navarrino accompagnata ; perocchè dicevano che la venuta dell'armata in quei luoghi aveva in somma

necessità ridotto le cose, avendo tutte le munizioni consumate, che per sostentamento di quei luoghi dovevan bastare ; e che in maggiori strettezze la venuta del Bassà e del Beglierbei posti gli aveva con le genti da loro condottevi, e che tuttavia vi arrivavano; de' quali tutti danni a Uccinli davano colpa ; poichè dalla sua tardanza in quei porti necessariamente la venuta del Bassa e del Beglierbel era seguita. Uccialì, senza che d'alcuna di queste cose voglia purgarsi, dice che le cose delle guerre non consistono nelle dispute e nelle parole; ma che la presente occasione ha di fatti mesticro; e che per tanto a carico loro deve esser di porre buoni ordini per difender le città e luoghi di terra; che quanto a quello che spetta all'armata egli molto benc, come ha sempre fatto, saprà conservarla. Quinci ripartendosi i pesi, gli uni alle cose di terra, e l'altro a quelle del mare attendendo, le cose che dette si sono se n'andavan vedendo. Ma se a' Cristiani il mancamento delle vittovaglic cominciava a farsi sentire, crano essi a tanta necessità ridotti , che non vedevano via come la lor armata potesser salvare, perciocche essendo tanto alla cristiana vicina, nè poteva per la sua moltitudine sperare di fuggirsene di pascosto; nè, quando alla scoperta avesse tentato d'andarsene, poteva selivare il combattere, chè la strage dell'anno passato, e maggiore la minacciava. E di tutti questi mali vedendo Ucciali a sè solo darsi la colpa, in tanta ansietà s'era ridotto, che non parendogli in altro modo di poter fuggir l'ira del suo Signore, appresso del quale sapeva che essendo accusato, niuna scusa gli avrebbe giovato, con ventisci galee a suo soldo ben rinforzate e provviste di fuggirsene in Africa andava facendo disegno. E che tale fosse molte volte l'animo suo, da persona sua intrinseca m'è stato riferito, la quale osservando cautamente le sue azioni, molto ben s'accorgeva che non ad altro fine andava egli dicendo che sospettava che l'armata cattolica in quelle parti passasse, e che voleva egli star prouto per esser addosso all' improvviso; che per coprire con questa bravata il timore che avea della morte, e l'infamia della fuga che macchinava. Ma non sapendosi da' nostri tanta necessità loro, e credendosi che tanti cammelli, che si vedevano entrare in Navarrino con astuzia militare, fossero manifesto argomento di molta abbondanza che avesser di vittovaglie ; non pur dall'impresa di Navarrino si tolsero, ma allegando che per mancamento di biscotti non potevan più trattenersi, cominciarono a risolvere di tornarsene in Italia. Ecco di nuovo i Veneziani a gridare; eccoli a dolersi che in tutti i modi, ed in tutte le occasioni sono dagli Spagnuoli burlati, i quali dicevano non ad altro fine esser venuti con quell'armata, che per pigliarsi piacere delle necessità loro, poichè era cosa ridicola, quando fosser venuti con animo sincero, che non s'avesser portato da vivere se non per due mesi. Dicevano non esser tanto lontana la Sicilia e la Puglia abbondantissime di frumenti, che non ne potessero mandare a pigliare, tratteneudosi ancor tanto che la risoluzion che prendesse l'armata nemica vedessero; e che fra tanto che la lor vittovaglia venisse, essi con la loro, di che aveyano gran copia al Zante ed alla Cefalovia , l'avrebbono sostentati. Ma con tatto ciò nulla poterono quella risoluzione ritardare; e già si faceva partenza per il ritorno essendo il dì settimo di Ottobre, a D. Giovanni felice per la vittoria dell'anno passato, quando dalle fregate s'intese che due navi in alto mare crano dalle galee turchesche combattute. Il che non mancò chi eredesse che fosse stratagemma per tirar l'armata a combattere; ma in vero una di esse venendo dal Zante carica di virtoglio, era dal vento stata cacciata al Cerigo, di donde veniva; e l'altra carica di merci veniva da Scio : e tratti i Turchi dal desiderio della preda, con dodici galec e con tre galeotte di guardia erano usciti da Modone per occuparle; ed esse con l'artiglieria, al meglio ehe potevano, si difendevano. Usel dunque D. Giovanni dal porto con melta fretta, e dalle galec, che più se gli trovaron propinque, alla sfilata fu segnito; e tirando la parte di terra allo staglio de' vascelli nemici, ordina che, potendo incontrarli, s'investano. Ucciali per soccorrere i suoi fece uscir lungo la fortezza di Modone quarantaquattro galee, tirando cannonate senza allargarsi dalla fortezza, la quale similmente tirava, e così faceva ancor la collina fortificata, che sta sopra al mare, dove apparivano squadroni d'armati. D. Giovanni fece alto per combatter con quelle quarantaquattro galee se si fossero dilungate; ed alle galce, che avevano già guadagnato cammino, mandò che seguissero il cominciato. Scoprivasi il resto dell'armata turchesca dietro alla terra, e sotto alla montagna alta che prima fu fortificata. Ma quando vide Uccialì cho alla volta sua si vocava, ritirossi al suo forte con tanta fretta, che non fu ritirata ma fuga. Lo capitane di Marc' Antonio del Cardona del Caueletto e del Marchese di Santacroce facevano quanto potevano per prender alcuna delle galee nemiehe, che alla volta del canalo della Sapienza fuggivano, essendone tre sole in nlto mure dilungate. Alla fine quella di Napoli , a cui venne più destro, investì o con poco contrasto guadagnò la capitana di Mamut nipote di Barbarossa e genero di Dragut, nella qualo erano dugento dieci Cristiani al remo, cho non voller vogare; ma il Mamut, come valoroso, combattè fino alla morte. Le altre galee con la fuga si salvarono, e rimasero franche le uavi. Ritornato il Marchese con la galca presa, fu da D. Giovanni lodato, e con salva da lui e dugli altri Generali onorato. La nostra armata intanto essendo tutta in battaglia, che dalla bocca del porto per sette miglia si stendeva fino al capo della Sapienza, diede agl'inimiei tanto spavento, che sbigottiti restandosi dentro al lor forte, non furono più visti nè uditi. Però trattenutasi alquanto in forma di corona incontro a Modone, poichè vide di non poter fare cosa alcuna, per l'isola del Prodano navigò al Zante. Gli schiavi presi in quella galea dissero che v'era ordine del Grau Turco, che posponendo ogni altra cosa, la sua armata a Costantinopoli si ritirasse. Ma che non conoscendo Ucciall di poter fare senz'esser dalla nostra assalito, aveva risoluto di salvarla, non partendosi di dove si trovava; poichè il luogo beu fortificato lo rendeva sicuro. Narravano il soccorso cho gli era venuto del Bascia o del Beglierbei; e dicevano che aveva Ucciali più volte

pensato di salvarsi in terra con le genti abbandonando i vascelli, co'quali sapeva che non poteva resistere ; e che quando il corpo nostro era a Navarrino, egli ogni giorno v'andava, e che aveva disegno di far un forte alla banda di terra verso la bocca del porto per impedire alla nostra armata l'uscita, e che i Turchi fermamente tenevano che i progressi di quest'anno non minor gloria avriano recata a' Cristiani di quelli dell' anno passato. Rifecersi le imbarcazioni al Zante, conforme a quelle delle Gomenizze, ed arrivovvi una nave carica di vittovaglie del Papa, a tempo che le sue galee ne avevano molto bisogno; e trattenntivisi i Veneziani per alenno lor provvisioni, alla fine si navigò al Porto Piscardo nella Cefalonia ; c di là si mandarono le navi a Corfu facendole rimburchiare da trentuna galea fino a capo Ducato. Navigò appresso tutta l'armata, ma con una cattiva burrasca, la quale se non era con pioggia, si correva pericolo di perdersene gran parte. Fu però il travaglio di sorte, che ritornarono alcuni di dove erano partiti. Ma D. Giovanni col maggior numero delle galec giunse alle Gomenizze, essendosene perduta una del Papa nelle seccagne del Paxò. E mentre qui s'aspettavano le altre, a' diciotto di Ottobre vi giunse Consalvo Ferrante di Cordova Duca di Sessa, il quale per l'esperienza che aveva delle cose militari, ancorchè vecchio e dalla gotta stroppiato, era dal Re stato mandato quasi per collega di D. Giovanni, acciocchè le cose grandi non avessero luogo senza la sua deliberazione. Venne con nove galee di Spagna, che guidava Giovanni Vasquez de Coronado cavaliere di S. Giovanni, e seco venne Giovann' Andrea Doria con cinque altre galee. Vennevi anche con costoro D. Antonio Carafa Duca di Mondragone, il quale essendo stato dall'infermità necessitato a partirsi da Corfu, subito che fu risanato volle tornare. Vennevi Gabrio Serbelloni, ch' era rimasto in Sicilia, il Figueroa col suo terzo, e molti soldati ed avventurieri spagnuoli. Ritornò anche il Moriglio, il quale disse che alla volta del Zante aveva mandato due navi cariche di vittovaglie, e che cinque altre ne erano arrivate a Corfu. Ma

non poterono tutte queste disporre D. Giovanni a voler più travagliare in quell'anno. I Veneziani mal soddisfatti non vollero accompagnarlo a Corfu, dicendo che volevano in quel porto restarsi, perchè i lor soldati da Corfù non si fuggissero. Restò con essi Marc' Antonio Colonna, per procurar di ricuperare della galea perduta quanto poteva; invece della qualc aveva fatto istanza che se gli desse quella ch'era stata presa, ma non volle il Marchese di Santacroce consentirlo, offrendo di pagare il prezzo; la qual differenza fu serbata da decidere al Papa. D. Giovanni adunque con l'armata cattolica sola giunse a Corfu, ove senza salva o senza segno alcono di allegrezza, molto differentemente dall'altre volte, fu ricevuto ; il che diede maraviglia a ciascuno, e non potè D. Giovanni non dolersene, dandone colpa a qualche ordine, che n'avesse fatto il Foscarino, il quale col mezzo di Marc'Antonio se ne scusò , dicendo che era avvenuto per trascuraggine del Bailo di Corfu. La mattina seguente venne dalle Gomenizze il complemento dell'armata ; la quale dalla fortezza sontuosamente fu salutata, ma non già da alcuna galea del Re risalutata. Instavano ancora i Veneziani, che con tutta l'armata si svernasse in quelle parti, per far l'impresa di Santa Maura o altra , finchè il tempo lo concedeva; ma allegando sempre D. Giovanni la penuria del vitto, non volle acconsentirlo. Ben mostrò che ad istanza loro si saria contentato di lasciar duemila fanti italiani del Re. ma ricusarono i capi e gli stessi soldati di volervi restare, scusandosi col mal trattamento de'Veneziani; per cagione di che della disobbedienza non furono puniti. Navigò D. Giovanni per Messina a squadra, e presso a lui segui Giovanni Andrea restando il Marchese di Santacroce per far imbarcare dalle galee alle navi gl'Italiani del Re , che erano rimasti a Corfu. Il Foscarino accompagnò D. Giovanni fino all'uscir del canale, e lasciandolo con gran salva, se ne ritornò alla fortezza con intenzione di tornare al Cerigo per assicurar quell' isola e Candia al ritorno dell'armata nemica. Partì poi il Marchese di Santacroce, ed al capo di Santa Maria sbarcò i terzi del Padiglia e del Moncada, e molti signori avventurieri. Mare' Antonio si ridusse a Roma, e la sua armata a Livorno.

D. Giovanni a'venticiaque di Ottobre giunse in Messina, ove attese a spedire l'esercito; indi sì per comodità di
tratter le cose della Lega, come per trovarsi prosto al viaggio di Spagna, sei il Re glielo conandasse, clesse di venire
a Napoli con dici galec; pi fa sessa pericolo sno per granfortana che corsa. Nel qual tempo le navi che portavano in
Italia gli Italiani del Re patrimono fortana maggiore, e correndo quale ad una bauda, « quale ad un'altra, per molti
giorni si teamer perdate. Ma i soldati per li molti dissgi
che vi patirono, la maggior parte morirono, il resto molto
malconci mondicando se ne tornarono, con bratto spettaceolo
della mal ordinata militia del tempi nostri.

Intesi a Venezin i successi dell'armata del Re, ed i disgusti che il lor Generale n' aveva ricevuti; gran movimenti d'animi e grandi inclinazioni alla pace col Turco si videro; di maniera che non solo quelli che la guerra avevano sempre abborrita, ma gli altri ancora, che avendola favorita e persuasa, e già un pezzo erano cominciati a raffreddarsi, da tanti mali ed incomodi vinti, finalmente nel comun parere concorrevano. Domandavano molti de' più vecchi e più principali qual fine mai dovesse aver la miseria lore ; dicevano aver inteso ragionando e nelle istorie letto molti esempl di uomini costantissimi, i quali per la salute della patria, per la dignità della Repubblica, per la conservazion dell'impero, non pur molti tormenti con gran costanza patirono. ma la morte ancora spontaneamente con molta lode soffersero. Ma che solo in Venezia questo primo csempio mostruoso vedevano di gente, che per rovinar la patria, per distrugger la pubblica e privata salute, e per annichilire affatto il comune dominio, contra tutte le avversità e contra tutti i mali si mostrano invitti. Domandavano da qual rabbia fossero agitati costoro, e per punizione di quali peccati nelle menti de' Veneziani fosse stata da Dio mandata tanta pazzia, che paia loro di far bella cosa col mandare in rovina, col dissipare tutto quanto possedono. Ammonivanli

che una volta si ravvedessero, e che a sè stessi alla Repubblica loro alle lor facoltà alle mogli ai figliuoli alle case ed alla posterità avesser riguardo. Dicevano che non v'era di che dolersi del Re di Spagna, al quale quella Repubblica molto obbligo dovea tenere, ma si bene la mala fortuna loro si doveva incolpare; poichè di sì gran Principe la buona intenzione, non potendo egli per la moltitudine delle cose ai fatti loro badare, da'suoi ministri con tanto lor danno era male eseguita. Che da essi si trovavano già tante e tante volte burlati, straziati, ingannati; le quali cose non eran più da soffrirsi. Che la pace col Turco poco onorevole riputar si dovesse; questa dicevano essere opinione degli sciocchi ed ignoranti. Ma essere stata sempre opra da saggi l'aggiustare i pensieri alle qualità delle cose; e cedendo talora alla malvagità de' tempi, alla fortuna migliore saper conservarsi; e quelle imprese, che per le forze loro non fanno, o in tutto non pigliarle, o pigliate, prudentemente deporre; che ciò abbiano fatto sempre i gran Re e le famose Repubbliche non solo il testimonio delle istorie insegnarlo, ma confermarlo l'esempio che ue dà oggi Cesare Massimiliano, il quale con la diguità dell'Impero, e con la potentissima famiglia d'Austria a tutti i Priucipi d'Europa saperiore, quantunque tante regioni e paesi da questo stesso Turco gli sieno state iniquamente occupate; nientedimeno con ingiuste condizioni si è a lui con pace obbligato. Molto meno dover lo stesso recarsi a vergogna i Veneziani, i quali alle ricchezze ed alla potenza della casa d'Austria tanto inferiori, da coloro che seco si giungono, o ne' bisogni maggiori si trovano abbandonati, ovvero inutilmente aiutati. Queste cose già non occultamente in Venezia si ragionavano, ma nelle pubbliche piazze, ma nello stesso palazzo si discorrevano; tauto che nel Senato introdotte, da gravi Senatori furono con tanta autorità esagerate, che facilmente s'otteune, che al Barbaro in Costantinopoli di nuovo si scrivesse di coucludere la pace con qualunque condizione meglio riuscisse.

Ma mentre nelle delizie di Napoli altro fuoco, che quel della guerra, l'animo giovanile di D. Giovanni avea

staldato, non mancava il General di Venezia di provvedere alle cose importanti alla Repubblica sua, per ordine di cui partissi ben presto il Soranzo da Corfu con ventidue galee. per andare a provvedere ai bisogni di Cataro; e menando seco cinque altre galee che trovò dalla Signoria poste a guardia del golfo, andò all'impresa di un forte che i Turchi avevan fatto di fresco in una lingua di terra, per impedire a' Cristiani il soccorrer quella città. Quivi fece metter in terra tremila soldati italiani sotto la cura del colonnello Moretto Calabrese, i quali per poco spazio battutolo con tre soli cannoni, con poco contrasto l'espugnarono, benchè l'assalto fosse dato disordinato. Vi fur morti fino a trecento di quelli di dentro, con presa del Sangiacco che lo difendeva, e di parecchi de'auoi soldati, essendovi de'nostri morti pochissimi, tra'quali fu il capitano Morgante Genovese, e'l capitano Domenico di Butrio. Spianato subito il forte, e provveduto Cataro di vittovaglie e di soldati, il Soranzo con quelle galce se n'andò a Venezia.

Il Papa, che la continuazione della Lega desiderava. non mancava di quanto poteva per darle argomento; e perciò veduto che il Re di Francia con veri effetti aveva fatto conoscere il buon animo suo; e sapendo quello che aveva promesso al Cardinale Alessandrino quando v'andò legato; parendogli ora il tempo opportuno che l'eseguisse, mandogli per suo Legato a latere il Cardinale D. Flavio Orsino, il quale oltra lo splendore del sangue e della dignità che teneva, era nomo accortissimo e destro negoziatore. Doveva il Legato rallegrarsi seco e ringraziarlo del cristianissimo saggio che aveva dato al mondo del vero zelo, che aveva della cattolica Religione, ed invitarlo ancora ed esortarlo ad entrare anch'egli nella santa confederazione della Lega, dalla quale, quando con gli aiuti suoi potenti avesse preso vigore, non dubitava che fecondissimi parti di allegrezza e di onore fosse per riportare la fede di Gesù Cristo. Ed in Roma frattanto attese con molta sollecitudine a far conchiudere il ripartimento de' soldati e de' vascelli e degli armamenti, che nell'impresa dell'anno seguente erano necessarie; e l'espedisioni si facerano grandi ed onorevoli. Andò poi Marc'Antonio Colonna alla corte di Spagna per giustificarsi col Re
delle cose dell'anno passato, ed essendo gratissimamente riceruto ed onorato, fu confortato da lui a tornarsene con ogni
prestezza in Italia, ed a procurar che l'armata per tempo
potesse uscir fuori, assicarandolo che i buoni servizi suoi
erano molto ben conosciuti, e che sariano stati in ogni tempo carissimi.

Tra tanti preparamenti di guerra non lascio D. Giovanni di fare un atto generoso e degno di lui. Aveagli la moglie d'Ali Bascià mandato alcuni elettissimi doni di non poco valore, per li buoni trattamenti che aveva inteso che egli uso ai suoi figiluoli quando li prese, con averle mandato l'aio loro libero per confortarla. Egli non solo il tutto mando a Roma ad uno di essi figliuoli, che si trorò vivo, di minor età, detto Sai, hel (polche il maggiore detto Melebu, hely mentre che andava a Roma in Napoli era morto), ma si diede anche a procuraro con i collegati che gli dessero libertà; la quale ottenta, con molto onore e con molte carezzo fattolo da Roma venire, ad essa sua madre lo ri-mando.

Mentre che in Roma tante espedizioni di soldati si facevano per il Papa, ed in Napoli per il Re si faceva il medesimo, non mancavano i Veneziani, quantunque avessero segreto intendimento di pace, di far anch'essi in Venezia gagliarde espedizioni. Assoldarono tra gli altri nuovamente per lor colonnello Giulio Colonna di Palestrina, con una onorata condotta, il quale nel Perugino e nella Marca d'Ancona attendeva bravamente a far lo sue genti. A Camillo di Coreggio augumentarono la condotta di quattromila fanti; e perchè avendo egli lungamente servito alla Signoria, mal volentieri soffriva di andare sotto a Paolo Orsino Generale della fanteria, gli diedero anche una condotta di cavalli : acciocchè il suo carico non fosse soggetto. Aveva questo signore ripartito la sua condotta di fanteria per una parte in Roma, della quale a me scrittore diede carico di tre compagnie; alle quali meutre io con molta spesa per le

mie picciole forze attendova, ecco che la pace tra'Veneziani e'l Turco si conchiude, ed a me resta il danno di aver i miei soldati presso a dae mesi trattenuti. Fu questa pace in Costantinopoli conchiusa del mese di Marzo l'anuo del MDLXXIII. le cui condizioni uon dalla ragione, ma dalla fortuna dispari accordate furono tanto a'Veneziani dannose, che per più di due mesi da poi vergognandosene non le vollero pubblicare. Anzi quando nel lor consiglio de'Pregati furono lette, perchè col consenso di quello fossero stabilite, taute contradizioni trovarono, che essendo i voti pari, per una sola balla otteunero d'essere accettate. Molti vi furono che con efficaci orazioni la pace dissuasero, e tra gli altri Sebastian Veniero dopo che lungamente chbe esortato e pregato i suoi cittadini a procurare i frutti della gloriosa vittoria, che nel sno generalato s'ottenne, soggiunse con molta costanza: che se per la spesa soverchia la Repubblica s'induceva a pace sì fatta, egli per la sua parte liberamente offriva della facultà sua, che non era picciola, di far tre parti ; delle quali una donava alla patria, un'altra l'imprestava, finchè avesse comodità di restituirla, e l'altra per sostentamento della sua casa si riservava, sperando che della stessa prontezza dovessero molti altri trovarsi. Ma come difficil cosa è di trovar molti, che all'util privato il pubblico antenongano, non fu il suo magnanimo esempio da alcun altro seguito : sicche vinta la parte della pace, i capitoli di essa furono accettati in questo modo - Che Selim de' Turchi Signore promette per sè e suoi successori di ricevere i Veneziani in Lega e protezione, e di conservar loro pace per trent'anni iuviolabilmente. Che i Veneziani sieno obbligati di pagargli per le spese e danni che egli ha ricevuti in questa guerra, trecento mila zecchini; i quali se per tutto l'anno del settantacinque non avranno pagati, la pace sia nulla. Che sieno obbligati di cedere al Turco tutte le ragioni che hanno nel reguo di Cipro. Che debbano restituirgli Soppotò, Margaritò ed ogni altra terra che in questa guerra gli hauno occupato, ed in termine di sei mesi rifare a loro spese il forte da loro spianato nel porto di Maina. Che tutto quello che si trova Selim d'aver acquistato nella Dalmazia per ragione di guerra sia suo, ancora intorno a Cataro ed a Zara. Che debbano i Veneziani lasciare i prigioni fatti in questa guerra senz'altro riscatto. Che gli paghin ogni anno più del solito tributo dnemila e cinquecento zecchini sopra il Zante e la Cefalonia, mentre durera la pace tra loro. Che le merci di levante si lascerauno liberamente porteggiare, mercantare e vendere per tutti i luoghi del dominio di Venezia, senz' altra ragione alcuna del consueto, promettendo loro il Turco lo stesso. Che in tempo di guerra non armino i Veneziani più di sessanta galee, ancorchè il Turco n'armasse trecento, e che appresso alla persona del Turco debba assistere uno de'lor Senatori per le differenze che sogliono occorrere di mercanzie e di altro. All' incontro promette il Turco a' Veneziani di lasciar che i particolari della lor Repubblica, i quali nel regno di Cipro possedono feudi, entrate ed altri beni li godano con condizione che da lui ne piglino l'investitura, e promettangli fedeltà. E se per cagione di questo accordo fossero i Veneziani molestati da' Principi cristiani, promette egli di difenderli ed aiutarli con quanto sarà di bisogno. Che lascerà tatti i prigioni veneziani che sono in suo potere senza pagamento. Che alle isole di Candia Zante Cefalouia Andro Corfit ed altre della Signoria, durante la pace non si darà molestia, ma che le farà guardare e rispettare. Che i navigli de' Veneziani che navigheranno ne' suoi paesi saranno sienri da' corsari e da ogni impedimento, promettendo i Veneziani di far lo stesso nel mare Adriatico ai vascelli turcheschi. Che sia lecito ai mercanti turchi ed ebrei di Costantinopoli e di altri luoghi suoi sudditi, di andare e praticare liberamente a Venezia, e a quelli di Venezia a Costantinopoli, e per tuttu il suo dominio senza sospetto. Che se occorresse alla sua armata, passando, di toccare qualche lungo del dominio loro, sicuo obbligati a darle rinfreschi, e quello che le bisognasse, pagandolo. Ed ultimamente si concede a' Veneziani libera prattica, navigazione e traffico in Alessandria per le solite spezierie ed altre cosc, come cra innanzi, ed il simile in Danasco ed in Cipto, riserrandone petó i porti di Fauagoata, ed i Cerines, ne quali non possano portegniar. Quando i Veneziani non poterono più tener celata questa lor pace, si risolverono alline di darne parte ai Principi collegati, mostrando loro che tal risolutione, benchè ad essi danosa, non dovera però bisamo portare, poichè la necessità l'avera fatta pigliare.

Attendeva il Papa con molto fervore all'espedizion della guerra, quando dall'ambasciadore di Venezia gli fu dato questa nuova; dalla quale come percosso, da souma collera agitato, disse all'ambasciadore, che se gli levasse d'avanti, e che quella Repubblica scomunicava, e pieno di rancore comandò subito che le galee del Gran Duca ed i soldati si licenziassero. E chiedendogli Marc' Antonio licenza, senza replica gliela diede. D. Giovanni inteso il successo abbattè lo stendardo della Lega nel molo di Napoli, dove prima l'aveva inalberato. Ma il Rc benignamente chiamatosi l'ambasciador veneto con molta quiete gli disse, che egli non essendo in cosa alcuna offeso dal Turco, richiesto dal Papa, e per zelo della Religione si mosse a congiungersi co' Veneziani, alla salute de'quali mirando, in quel tempo con essi si giunse; che essendo egli travagliato da due guerre sue proprie ed interne, ragionevolmente se ue poteva scusare, per non caricarsi di peso maggiore. Ma perchè ereder si deve che ognuno sappia molto bene le sue cose, se i Veneziani hanno conosciuto che così lor metta conto, han fatto bene di provvedere ai fatti loro. Che a lui non dispiace però di deporre ad arbitrio loro quella guerra , la quale per util loro ha cominciata. E che di essa assai premio pensa di avere, se'l mondo conosce che alla prestezza ch' egli ebbe in pigliar sì santa guerra, la sua costanza in perseverarvi abbia corrisposto. Temeva D. Giovanni non poco che il Re in Spagna lo richiamasse, sapendo che non mancavano quelli che per iuvidia della sua grandezza l'avevano procurato; e desideroso di gloria, cercando di continuar a far qualche impresa coi preparamenti fatti per armar con la Lega ; mando Sotto suo segretario al Re, per ottener che si contentasse, che egli facesse con le forze che si trovava in essere quell'anno l'impresa d'Algieri, perchè avendolo altre volte tentato di quella di Tunisi ( per la quale Amide, da quel regno cacciato da' Turchi, instava ) il Re non se ne contentò. Ma non piacendo a quel consiglio questa proposta, in breve fu risoluto che si facesse quella di Tunisi, come più breve, nella quale non sariano occorse altre spese che quelle ch'erano state fatte; e molto ben pareva che convenisse la ricuperazion di quella città, nella cui possessione quando i Turchi si fossero stabiliti , non poco pericolo porterebbe di far perder la fortezza della Goletta, la quale con tanto esercito, con tante spese, con tutte le forze de'regni suoi dall'Imperador Carlo fu presa, e di nuovo fortificata ed ampliata; e la qual presa che fosse, facilmente ai regni di Napoli di Sicilia e di Sardegna ai Turchi porgeria scala. Faceva grand'animo a D. Giovauni la quantità degli armamenti, e delle vittovaglie con molta copia di soldati che in essere si trovava; con le quali coso i Turchi, che Tunisi tenevano, sapeva che non potevano essergli pari; nò creder poteva, che, essendo tra Selim e i Veneziani seguita la pace, avesso mandato fuori sì grande armata quell'aano. Ma iutendendosi assai presto che a' tre di Giugno era uscita l'armata da Costautinopoli molto potente, e che nella Morea si tratteneva con pensiero di fortificar Corone, e di far un forte alla bocca del porto Giunco, acciò che, come l'anno passato, i Cristiani non vi potessero ricoverare; mandò D. Giovanni il Doria con ciuquanta galce a Taranto, acciocche di la mandasse a pigliar lingua de' nemici, e portando la provvisione della panatica, che ivi si faceva in Sicilia, ia Messiaa avesse aspettato la sua venuta. E mandò anche a Malta per provveder quell' isola duemila fanti tra italiani spagnuoli e tedeschi. Ebbe ai sette di Agosto avviso da Giovanni Andrea, come avendo maadato Marcello Doria per saper dell'armata nemica, era già ritornato avendola scoperta alla vela molto numerosa sopra alla Cefalonia, che tirava verso mezzodì, ond'egli tosto si trasferì a Messina, ove gli arrivarono presto sei galee del Gran

Duca di Toscana con Paolo Giordano, Orsino Generale degl'Italisni, e quattro altre del Re che venivano di Spagna. Giunsevi anche Marcello che rinno vò l'avviso, che l'srmata nemica era stata al capo delle Colonne in Calabria, e che aveva ordine dal gran Turco di apprestar la battaglia alla nostra : e se non avesse voluto useire a combattere , di tirarle delle cannonate, per renderle lo scambio di quello che ad essa fu fatto a Modone l'anno passato, e di fermarsi alla fossa di S. Giovanni , di dove, quando Tunisi fosse stato assalito, l'avesse soccorso. Ma che non era piaciuto di ciò farc ad Ucciali, il quale sapeva che quell'armsta non era atta per assaltar la nostra ne'suoi porti ; e che nel ritorno se n' era andata al canal di Corfu per tentare se sotto l'amicizia si fosse potuta impadronire dell'armata de Veneziani, della quale sapevano essi aver gran parte tenutasi in essere. Fu dunque rimandato al medesimo effetto lo stesso Marcello, che molto presto riportò, che per cagione del tempo s'erano i Turchi ritirati alla Velona con risoluzione di soccorrer Tunisi, bisognando, con quaranta galee rinforzate con tremila Giannizzeri. Però mandò D. Giovanni a Trapani le navi con D. Giovanni Francesco di Sangro Duca di Torremaggiore, che u'era Generale, acciocchè stessero apparecchiate per Tunisi, e lasciando il Marchese di Santacroce a Messina con cinquanta galee, se n'andò egli con altrettante a' quattro di Settembre a Palermo, rimandando di nuovo Marcello con tre ben rinforzate galee ad osservar puntualmente gli andamenti de'nemici. Sopraggiunsero quivi altre navi con soldati italiani, e quelle che portavano il Duca di Torremaggiore, che dal vento vi fur trasportate; ed ebbesi avviso da Otranto, che a' sette dello stesso mese l' armata nemica era sbarcata a Castro città piccola nel capo di Otranto. Che era essa di dugento cinquanta galee, venti galeotte, dodici maoni e quindici brigantini. Che avea dimorato ivi due giorni; e perchè un bombardiere sparò un tiro, che offese in modo una galea che chbe ad affondarsi, avevano preso la terra con dugento snime; ma che il castello s' era tanto difeso , che molti Turchi vi rimasero morti

alla campagna, onde il tempo avea fatto che con molto dauno erasi ritirato a porto Panormo. Arrivarono intanto a D. Giovanni le galee di Napoli, ed ebbe avviso da Marcello che era ginato in Castro due ore dappoi che i nemici se n'eran partiti, i quali se n'andavano risoluti di fortificar norto Giunco; onde vedendo il tempo ormai tardo per l'impresa, deliberò di partirsi senza le navi e senza le altre galec e soldati che si aspettavano. Giunse a Trapani ove fu seguito dalle navi, e parendo ch'ivi non fosse luogo per tanti vascelli sicuro , si mandò a riconoscere un porto vicino a Marsala, e ritrovatolo capace, v'andò D. Giovanni con le galce e con altri vascelli da carico piccoli, e le navi si mandarono alla Favignana. Questo porto dagli antichi fu detto di Lilibeo, per esser posto sotto a quel promontorio, e non è stato in uso ne' tempi nostri, per non essere stata occasione di armata grande in quelle parti, oltre che la lucca di esso, al tempo che i Romani co' Cartaginesi guerreggiavano era stata accecata, acciocchè gl'inimici non vi ricoverassero; che quando questo non fosse, vi potrebbero star sicure molte navi. E difeso dallo secche, che lo circondano; e perchè sono quasi due porti, in uno di essi per due canali si può entrare con una galea per volta, e vi si trova porto buonissimo per duecento galec, restando fra il mare ed uno stagno, ed una lingua di terra bassa; il qual porto per esser or senza nome, e per essere stato rimesso in uso da D. Giovanni si è poi nominato il porto Austio. Oni D. Giovanni alcuni giorni fermossi frattanto che il tempo si accomodava, provvedendosi di cose necessarie per batterie, e di munizioni e vittovaglie per settanta giorni, e fece fabbricare alcuni barconi di tavole sottili, piani nel fondo e larghi, per potere in un tratto sbarcar nella spiaggia della Goletta senza porto gran quantità di soldati. Ed essendosi ai sette di Ottobre, giorno a lui propizio, accomodato il tempo, agli otto si partì per la Favignana; di dove fatto acqua per tutta l'armata, e menandosi seco il Re Amida di Tunisi, con tanta felicità navigò, che si nove giunse alla Goletta, menando seco novantanove galee

delle quali quarantotto erano napolitane, venti siciliane, otto spagnuole, einque dello stuolo di Giovanni Andrea, einque del Gran Duca di Toscana, tre della Signoria di Genova, due della città di Palermo, quattro di Centurione , due de'mari , una de'Sauli , ed una de Grimaldi , e di più trentaquattro navi, e trent'altri vascelli da carico. Smontò in terra D. Giovanni lasciando a cura dell'armata il Cardona, ed andò a riconoscere l'alloggiamento, ove prima dovea posarsi l'esercito ed anche i soldati, che si trovavano nella Goletta; a piè della quale sbarcò una parte della fanteria, non avendo potuto sharcarla al luogo destinato incontro all'alloggiamento, per una gagliarda burrasca elle sopravvenne subito arrivati, la quale fu cagione che in un battello perissero più di settanta Tedeschi. Alloggiossi tra la torre dell'acqua e Cartagine vicino al mare largamente e con poco ordine. Radamà Bassà governatore di Tunisi, ed Aidari che nuovamente da Costantinopoli era venuto per suo successore, trovandosi eon seimila fanti assoldati tra Turchi ed altre nazioni, ed altrettanti delle battaglie della provincia, diffidando con essi di difender quella Città contra tanta potenza. l'abbandonarono subito e se n'andarono co' loro Turchi al Caravano. Quivi non essendo ricevuti, fecero gli alloggiamenti in campagna, assoldando gli Alarbi, che son genti di nessuna fede, e di rapina vivono alla campagna per essere sicuri da loro. Lasciarono la città e la fortezza libera a D. Giovanni con grandissima quantità di vittovaglie e munizioni, e con trentatre pezzi di artiglieria che era nello Aleazar, ehè così si chiama il castello, saccheggiando nel partirsi gli abitatori di quanto si poteron portare in quella fretta. Ma nè i Mori stessi si fidarono a restarci, temendo di esser fatti seliiavi; siceliè portandosi quello che poterono aneor essi, le cose migliori ascosero nelle proprie case, sotterrandole e murandole. D. Giovanni ancorchè fosse subito avvisato, che nella città si faceva tumulto, e si sforzasse Amida di far credere che i Mori contra i Turchi si sollevavano per la venuta sua, ed acquistavasi fede per aleuni tiri di artiglieria elec vi furon sentiti sparare (che poi s'intese

che fa per la venuta del Luogotenente di Ucciali, il quale venne a dar ordine che la città si abbandouasse ), andò par la notte per lo stagno a riconoscere donde si potesse danneggiar la città, ed i soldati che sarebbero usciti a scarampeciare con l'artiglieria, che dalla Goletta disegnava di condurvi con uno di quei barconi sottili per ciascun pezzo. Ma intescsi la mattina che la città cra stata abbandonata da tutti. Onde chiedeva Amida di uscire in campagna e di andare a ricuperarsi il regno, dal quale era stato cacciato da Uccialì. Ma non parve bene a D. Giovanni di usar con lui cortesia, essendo egli conosciuto per nomo di malissima vita, anzi bestiale, che per li mali suoi portamenti cra odiato da tutti; infedele dippiù al Re di Spagna, al quale non volle mai pagare il tributo, che fu imposto a Muleasser suo padre dall'Imperadore quando lo ripose a sue spese in quel regno. Avea fatto inoltre grandissima strage de Cristiani, che lo stesso Imperadore vi avea mandati in favore di esso suo padre; il quale egli avea scacciato, e con orrenda empietà cavatoli gli occhi. Sicchè volendo egli uscire per andare a pigliar possesso di Tunisi, fece lui ritenere nella Goletta, e si pose a marciare con l'escreito. Era questo forte di circa a quindicimila fanti, cioè milledugento di Pagan Doria, ducmila settecento di Paolo Sforza, mille e cinquecento di Ferrante Gonzaga Marchese di Castiglione, ed ottocento di Ottavio Gonzaga , colonnelli italiani , duemila settecento Spagnuoli del terzo di D. Lopez de Figueroa, mille settecento di D. Pictro di Padiglia, cinquecento di D. Diego Enriquez, ed intorno a tremila, co'quali si contavano degento Italiani che stavano nella Goletta in governo di Andrea Salazar, oltre a mille cinquecento Tedeschi del conte Girolamo da Lodrone, ed oltre a centosettanta cavalli archibngieri sotto D. Cesare d'Avalos, con alcuni altri di D. Pietro Zappada, e di D. Luigi d'Ajala a compimento di dugentocinquanta ; cd iutorno a centocinquanta tra Mori della Goletta, e Spagnuoli alla Giannetta, di tutti i quali era Generale Vincenzo Tuttavilla Conte di Sarno. Dell'artiglicria che veniva con l'armata non se ne condusse, non parcudo necessaria, ma si

presero per ogni rispetto dalla fortezza sei pezzi grossi di campagna, di cui ebbe cura Gabrio Scrbellone Generale dell'artiglieria. D'avventurieri in questa giornata vi furono poehi , tra' quali furono Marzio Colloreto , molti cavalicri di S. Giovanni e Bartolomeo Sereno che scrive. Marciossi per la parte di Cartagine, vicino allo stagno che resta a mano siuistra, e per consiglio d'Antonio Doria, che con molta autorità veniva con D. Giovanni , s'andò ad alloggiare a dirittura d'Ariana, luogo di cui i primogeniti dei Re di Tunisi prendon titolo di Principi, per la comodità d'alcuni pozzi d'acqua dolce, e di un bosco ameno di olivi. Di qui si mandò il Marchese di Santaeroce eoi soldati che stavano nella Goletta a pigliare il possesso di Tunisi e della fortezza. Ed il giorno seguente, che fu il XII di Ottobre, marciò il campo, il quale arrivato circa ad un miglio vicino alla città, da D. Giovanni fu fatto fermarc, ed egli con alcuni cavalieri a cavallo entrò nella città abbandonata , la quale con miserabil vista mostrava ch' era stata saccheggiata. Dappoi che fu egli entrato nell' Aleazur, fece entrar l'esercito, e ripartirgli gli alloggiamenti; ed il giorno dappoi fattosi venir Maomet fratello minore di Amida nominato l'Infante di Tunisi, il quale perseguitato dal fratello, era stato trattenuto nei regni del Re di Spagna tra' Cristiani molti anni. gli diede autorità e titolo di Governatore, con la eura di Tunisi a nome del re Filippo, seciocchè sotto il governo suo tornassero i Tunisini ad abitar la città. Raguno poi il consiglio, nel quale intervennero il Duca di Sessa, Antonio Doria, tutti i generali, eolonnelli, mastri di campo ed officiali principali dell'esercito, e D. Carlo d'Avalos, con D. Michele di Moncada, che erano consiglieri di D. Giovanni. Da cni ( pereiocchè diligentemente aveva la città cireondata, ed il sito considerato ) fu proposto di fare un forte tra lo stagno e la città, che per esso stagno avesse con la Goletta corrispondenza, per lasciarvi dentro un grosso presidio per le cose elle potesser succedere, tenendo in freno quella città. Non parve a molti buono questo consiglio, e particolarmente a D. Michele di Moucada, il quale con

alcuni altri consigliava che Tunisi si spianasse per non causare al Re spesa maggiore. Ma prevalendo l'altra opinione, fu risoluto che il forte si facesse, concorrendovi il Duca di Sessa ed Antonio Doria; il quale oltre a questo forte consigliava che se ne facesse un altro alla punta di porto Farina, allegandone cagioni di molta considerazione. E come era Gabrio Serbellone nella scienza e nella prattica del fortificare eccellentissimo, così fa a lui data la cura della forma della grandezza della fabbrica, e parimenti della difesa. Egli fatto elezione d'una forma sessagona, disegnò il forte di sei baluardi con tanto spazio di circuito, che di ottomila combattenti fosse capace, e con quattromila si rendesse sicuro; il che gli parve di così fare, perchè ne'tempi delle guerre convenendo di tener genti a guardia della città, non fossero i cittadini gravati dagli alloggiamenti, ma tutti avessero nel forte comoda stanza. Ora il sito di Tunisi, e la condizione del paese che lo circonda convicn che io descriva. È posta questa vecchia città non molto lontana dall'antica Cartagine, le cui vestige e rovine, che ancora di quella grandezza fan fede, di passo in passo si vedono; e vi sono ancora delle antiche cisterne , forse dall' Imperador Carlo V ristaurate, nelle quali ho bevnto io dell'acqua buonissima, di che è totto il paese molto penurioso. Sta nella costa dell'Africa in quella parte che è tra il promontorio Ermea, oggi detto Capo Bono, e quello d'Apolline, che ora si chiama Capo Farina, il quale dal porto che dentro a lui si chinde capacissimo e sicurissimo, detto porto Farina, prende tal nome. Dal qual porto non è molto lontana la città di Biserta, che voglion molti che fosse Utica antica, benehè si dica che quivi fossero i campi Cornelii, per la qual passa il fiume Bagrada di nome famoso. Non so ben risolvere se Tunisi sia città marittima per essere al mare tanto vicina, o pure fra terra, poichè giacesi ascosa, che dai naviganti non si discerne. A questa il nobilissimo porto già di Cartagine, che di ogni grandissima armata era capace, di circa a venti miglia di circuito, e di diametro di sette, fin presso alle mura conduce; ma oggi più veramente stagno, che porto si chiama, perciocche di terra ciuto da tutti i lati, con un sol picciolo canale da adito al mare; essendo dal tempo con le immondizie della città, e con le alluvioni de' torrenti stato tanto ripieno, che appena nel picciol canale si può per il mezzo solcare, e con vascelli che abbiano il fondo piano, che d'altra sorte non li sostiene. In mezzo di questo stagno è una isoletta, nella quale è una buona torre con un poco di revellino forte. E nella ripa alla bocca che va al mare, è una fortezza anticamente fatta, la quale avendo Carlo V. espugnata, con una nuova fortificazione alla moderna in forma quadra co' suoi fianchi l'aveva ampliata; e da poi accortosi che non era sì picciola fortezza da poter resistere a grande sforzo ( quando vi fosse venuto ), molto maggiore spazio abbracciando, ed il canale dello stagno incladendo, di maniera che dove prima passava presso alle mura, ora per mezzo della fortezza si varchi; con sei fortissimi baluardi la ricinse; e questa è la Goletta, la quale con gran riputazione e con grandissima spesa è stata poi sempre dalla corona di Spagna gelosamente guardata. Risoluto dunque il far la fortezza a Tunisi, e stabilitone il disegno, benchè si mostrasse il Serbellone prontissimo ad ogni fatica, opponeva però molte cose, che quella fabbrica avrebbon tardata : come di materiali di calce d'istromenti di maestri d'architetti e di ferramenti , il mancamento delle quali cose lo mettevano iu difficoltà. Ma lo confortava D. Giovanni, e gli prometteva che d'Italia gli avrebbe mandato ( quanto prima ) di tutto il ricapito. Accetta danque Gabrio l'impresa, e costituiscelo D. Giovanni Luogotepente del Re nella difesa di Tunisi, e del forte da farsi dell'isola e della Goletta; nella quale era Governatore D. Pietro Portocarrero col suo presidio ordinario; oltre del quale costituisce a Gabrio quattromila soldati italiani, sotto Pagan Doria, che n'era colonnello, quattronila Spaganoli sotto il lor mastro di campo Salazar, e cento cavalli sotto D. Lopez Sturtado di Mendoza; ma in effetto tutti i soldati italiani e spagnuoli risegnati che furono, non si trovarono più di seimila. Restò adunque Maometto al governo di Tunisi; ed Amida con un nuo figlio, che poi si rese cristiano in Napoli, e con la moglie fu mandato in Italia; dove, privatamento vivendo col trattenimento che il Re gli dava con alcuse sue lance spezzate, finalmente morissi; e nello imbaccare, semar riguardo alla grandezza di tanti re suoi predocessori, senza alcuna dimostrazione di virtir reale, molte indegnità commise, che lo mostrarono uomo di poco valore.

Restava a D. Giovanni per lasciar quiete le cose di Tunisi, di preader Biserta, la quale essendo forte tenevano similmente i Turchi occupata. Or ecco che atentre d'andarvi con l'esercito si apparecchiava, gli venne il Governatore di essa dicendogli, che avendo i Bisertini iateso la felicità che egli aveva avuto nell'acquisto di Tuaisi, risoluti di scuotere il duro giogo de' Turchi, s'crano unitamente contra loro sollevati; e di essi una parte uccisi, il resto avevano fatto prigioni, e che di una galea ed una galeotta che tenevano quivi impadroaitisi, i Cristiani che v'erano schiavi avevan liberati, ed i Turchi nel castello tenevano presi, per darli insieme con la terra al Re Cattolico, sotto la speranza del quale s'erano sollevati. Il medesimo ancora intese esser segaito a Begiar, poco di la distante; ed al Carvano, (come s'è detto) non vollero ricevere i Turchi, che da Tunisi si eran fuggiti. Però volle D. Giovanni partirsi da Tunisi con l'esercito, per far cessare il danno che i soldati vi facevano, e per dar lnogo a'cittadini, che ad abitar vi tornassero. Però elle in cinque giorni che in Tanisi si stette, non trovandosi da principio altro che vittovaglie in gran quantità, cominciaroao i soldati a cavar nelle case, e trovaudovi molti mobili vi fecero sacco, ed in quelle cose che noa si potevan portare, o che non facevan per loro, fecero daano grandissimo. Particolarmeate essendo riposta in alcuni grandi vasi di terra molta quantità di olio di graa perfezione, i soldati rompevano bestialmente que'vasi, perehè in alcuni di essi, essendo molto alti, erano state trovate alcune cose d'argento, che i Mori v'avevano ascose, sapendo che alla campagna sariano state lor tolte, e sperando di salvarle in quel modo.

Onde le strade tatte correvano d'olio. Ma piacchè in tatti i luoghi, gran dauno vidi io nella Moschea, nella quale arrivando da poi che i primi soldati, che andavano a pigitar il possesso, v'erano stati, trovai una libreria molto copiosa scritta a mano in Arabico, nè vi trovai libro alcuno che non ne fossero molti quinterni stracciati.

Fece marciar D. Giovanni i soldati alla Goletta per imbarcarli per la via d'Arais, che è dall'altra parte dello stagno, e vedendo che gl'Italiani mal volentieri restavano a Tunisi, parlò loro con molta efficacia, promettendo che sariano ben pagati e meglio trattati, e fece far bandi che ognuno alla sua insegna si ritirasse, neciocchè di tutti si sceglicssero quelli che dovevan restare. Fece attendere a levar munizioni e vettovaglie dalle navi, e mandarle a Tunisi per quei che restavano, e dato ad ogni cosa ricapito egli stesso tornovvi insieme col Duca di Sessa, per vedere se i Mori tornavano, e come co' soldati si accomodavano. I quali vedendo stare di malavoglia, procurò di confortare, dicendo loro che sebbene a' soldati tanti onorati, come essi erano, sapeva esser superfluo il ricordare quello che fosse officio loro, li pregava però a tenersi bene l'uno con l'altro, ad ingeguarsi di trattar bene i Mori, e nd essere obbedicati a'loro superiori. Ed egli prometteva loro di venire a levarli di quivi o di mandarvi, pigliando tempo due mesi, oltre ad Aprile, secondo la promessa fatta prima dal Duca di Sessa in suo nome; e che ben presto avrebbe mandato quaranta galee, acciocche con l'aiuto delle ciurme si facilitasse a Gabrio l'opra del forte; e li pregava che di restar queti si contentassero, assicurandoli che fra tanto non sariano lor mancate le paghe ed ogni buon trattamento, oltre che egli avrebbe sempre tenuto particolar conto e memoria di loro. Ciò fatto, accostandosi al consiglio d'Antonio Doria, e volendo andare a Porto Farina per riconoscere quel sito, e di là a Biserta per provvederla, ordina che il Marchese di Santacroce e'l Cardona con le loro squadre delle galce se ne vadano ad aspettarlo in Sicilia. Ma parendo al Cardona di aver miglior partenza da Porto Farina, v'andò seco, ove assaliti dal mal tempo, non poterono più andare a Biserta. Riconobbesi bene quel porto esser comodissimo a quello che si pretendeva, e che nella panta del braccio, che la terra stende nel mare, si saria potuto fare una capace fortezza, la quale non avendo comodità delle cose necessarie per farla, bastò di disegnarla; non mancando chi dicesse che saria stato meglio a non andarvi, che far intendere il sno disegno ai nemici senza servirsene. Era già il tempo molto avanti e l'andata a Biserta necessaria; però vi fu mandato Gil d'Andrada con sci galee rinforzate a pigliar quei vascelli insieme coi Turchi e lasciarvi un presidio di trecento Spagnuoli sotto governo del Capitan Francesco Ajala de Sotto maggiore. Nel qual tempo essendo abbonacciato, navigò D. Giovanni alla Favignana, dove le galee di Napoli avevano patito tanto travaglio dal mare, che se n'era una perduta. Qui si trovò Marcello Doria, il quale avendo sempre l'armata nemica considerata, diè nuova come ella travagliata dal temno e molto maltrattata, vedendo di non poter più soccorrer Tunisi, se n'era ne' suoi porti ritornata, non senza paura di essere dalla cristiana assalita : e che una notte, che per barrasca s'era allargata, vedendo da lungi tre fanali che erano delle lor proprie galee, temerono che fosse la nostra armata, onde si posero in molta confusione, sparando tutta la notte cannonate per giungersi insieme. Partissi dalla Favignana D. Giovanni, ed andò a Palermo ove fece noca dimora, e dato a'soldati ricapito, se ne passò a Napoli, di dove credea di esser chiamato dal Re per andare in Ispagna.

Selim intanto della perdita della sua armata affitto, sentendo di novo la presa di Tunisi, e che a some del Re di Spagna vi si faceva una nuova fortezza, ove par non poteva soffirire che avesse la Goletta; di tanto sdegno s'accese, che giurando di voler con tutte le forze sue vendicarsi di tante offese, vi fa da Ucciali gagliardamente incitato; il quale gli prometteva che facendo la guerra, non per Tunisi avria ricuperato, ma che avria auche a' Gristanti tolto quel nido della Goletta; dopo la quale ancora di acquistare in termini di tre anni la Sicilia e la Sardegna si vantava. Possio mini di tre anni la Sicilia e la Sardegna si vantava.

adunque a fare preparamenti grandissimi di guerra, scrive Ucciala it e governatori di Tripoli d'Algieri e del Caravano suoi ministri, che stessero in ordine pel mese di Luglio del 1574 col maggior numero di soldati, che avessero potuto adumare, e con il attre cose necessarie alla guerra, perchè a quel tempo sarebbe egli vensto con la maggiore armata e più possente che mai la casa Ottomana avesse avuta, per preder la Goletta, per ricaperar Tunisi e per cacciare il Ro di Spagna dai lidi di Barberia.

Incominciaronsi questi apparati ad intendere , ed a temere da Cristiani fino dal verno; ma più poterono a farli temere, che a stimolarli per la necessaria provvisione. Ma il Serbellone vedendo le cose malamente incamminate, e che quantunque ogni possibil diligenza avesse nella fabbrica posta, per mancamento delle cose necessarie, non solo non la poteva finire, ma nè anche abbastanza munirla per resistere a tanta forza; stava di molto mal animo. Avea per continue lettere ricordato, pregato e l'osservanza delle cose promessegli domandato; niente però gli era stato mandato; non danari per le paghe de'soldati, e per pagamento delle opere, non materiali , non ferramenti , non chiodi , non istrumenti di maestranza, non architetti, non maestri, non le quaranta galee promesse di mandare alla primavera, perchè con l'ainto delle cinrme s'avanzasse. Di che a D. Giovanni però non si può dar colpa , perciocchè essendo per ordine del Re nello stato di Milano venuto, ed a Vigevano fatto fermare, nè potendo però alla spedizion delle cose intervenire, non aveva però mancato di far quanto poteva, avendo con lettere ordinato che gli nomini pattuiti, i danari, gli armamenti e le altre cosc necessarie per soccorso a Gabrio si mandassero. Intanto essendo il Re molto bene avvisato delle forze del Turco, e temendo che all'arrivar di quell'armata a Tunisi il forte non fosse finito, non mancò d'avvertir D. Giovanni che, per fuggire il pericolo di perder le genti che v'erano rimaste ( se però bene fosse a lui parso ); avesse fatto ritirare i soldati tutti nella Goletta, ed il forte cominciato a spianare, acciocche i uemici non se ne fusser potuto

servire. Ma era D. Giovanni consigliato da Antonio Doria che il forte si dovesse segnire, fortificando ancora di più porto Farina, mostrando che dal regno di Tunisi si caverebbe tanto utile, che per la spesa che si saria fatta in mantenere tutte tre quello fortezze, saria stato bastante. Che in esse nelle occasioni di guerra per comodità della vicinanza, dai regni di Sicilia e di Napoli si saria potuto metter tanta gente, che fosse bastata a fare il Re in breve tempo signore di tutta la riviera dell'Africa nel Mediterraneo. Al qual consiglio tanto più volentieri si attenne, quanto che essendo il forte molto innanzi, e'l tempo brevissimo, temeva che a tempo non si fosse potuto disfare, poichè da Giovanni Margliano nipote di Gabrio, che a posta lo venne a trovare a Vigevano, era certificato che per li venti di Maggio il ferte saria stato in termine da potersi difendere. Ed oltre ad Antonio Doria , il Duca di Sessa ancora persuadeva che si finisse. Avvisò dunque D. Giovanni al Re la sua risoluzione; ed egli avvisato da D. Carlo Aragona Duca di Terranova, il quale era Presidente in Sieilia, della venuta che si aspettava certa dell'armata turchesca, e dei mancamenti ch'erano alla Goletta; lo avvertì che la soceorresse, intendendo che con duemila fanti si saria resa sicura. Serisse però D. Giovanni in Napoli al Duca di Sessa che insiemo col Vicere con D. Garzia di Toledo e col Marchese di Santacroce avesse provvisto a mandare detto soccorse con ogni buon ordine. Ma bastò solo d'averlo trattato senza che si eseguisse; poichè domandandosi i danari al Vicerè, non volle mai darli, dicendo che di ciò non aveva ordine dal Rc. Ma vedendosi che dal Re non veniva ordine sopra di ciò, e che gli avvisi dell'armata nemica si rinferzavano , furono mandate venti galee con D. Giovanni Cardona e D. Berardino Velasco a portare alla Goletta alcune munizioni, di che aveva più bisogno quella fortezza, le quali non essendo arrivate prima di mezzo Giugno, all'opera del forte furono di pochissimo aiuto. Poichè non potè Gabrio ottenere che più di dieci vi si fermassero, quantunque molto egli pregnese che con l'ainto di quelle ciurme al

travaglio di quei poveri soldati si soccorresse, i quali di giorno e di notte lavorando ( con mirabil fervore di Pagano Doria, che per dar animo agli altri iunanzi a tutti portava la corba di terre, e faceva ogni fatica ) non potevano senza ainto maggiore finir quella fortezza; la quale se così imperfetta trovassero i nemici, tanto gran danno porterebbe al Re ed a quelle genti che lo servivano. Da che avvenne che alla venuta dell'armata i muri non fossero alla debita altezza, poichè in alcuni luoghi erano di dieci piedi, ed in molti di mene; i parapetti di sopra non cominciati, le fosse in parte non cominciate, e in parte non abbastanza cavate, le strade coperte appena segnate. Oltre di ciò quattro bastioni, che dalla parte della campagna si facevano innanzi al fosso, che con la strada coperta si congiungevano, non erano ancora più alti d'un' asta d'alabarda; e il muro della città che verso la fortezza ricopre, ancorchè fosse in parte rovinato, non era però tanto abbassato, che ad essa non soprastesse; non potendo le opere supplire alle fabbriche, dovendosene in tanti bisogni portire ad alzare i cavalieri, a far le case per li soldati, a fabbricare i magazzeni per vittovaglie e munizioni, in portare esse munizioni dallo stagno alla fortezza, in far molini, in cavar cisterne ed empierle di acqua, di cui fecero tanta provvisione, che sette cistorne intatte, quando il forte fu preso, vi trevarono i Turchi; le quali cose tutte con tanta penuria di tutte le cose necessarie, e con sì poco numero di lavoratori nello spazio di otto mesi si fecero. Mandò il Vicerè di Napoli ordine che Biserta si abbandonasse, c che l'Ajala con quello genti alla Goletta si ritirasse, e che vi mandasse ancora il Serbellone nove compagnie di fanteria; il che tutto si fece, conducendo dette compagnie D. Giovanni de Sinoghera, che poi fu posto alla difesa dell'isola. Ma mostrava D. Pietro Portocarrero di non aver bisogno di tanta gente, e pareva che mal volentieri le ricevesse, come colui che più a sostener l'assedio, che a combatter s'apparechiava. Per il contrario restava Gabrio mal volentieri con pochi , il quale mentre aspettava i soccorsi promessi, il Cardinal Granuela scriveva da Napoli al

Duca di Terrapova in Sicilia, che gliene faceva istanza, che D. Giovanni con le galee di Marcello Doria v'avria mandato mille Spagnuoli di quelli ch'erano in Sardegna. Mentre i ministri del Re così lentamente provvedevano ai bisogni del forte o per irresoluzione o per avarizia o per malignità o forse per ogni cosa insieme, l'armata nemica diede in terra in Calabria a Monasteraci al capo di Stilo, dove volendo far acqua far ono dagli abitatori pecisi circa a cento Turahi. e presine trenta, essendo nella campagna bravamente battuti e posti in fuga da D. Gaspare Tornido, che era capitano a guerra in quelle marine. Di là se ne venne l'armata con prospero vento al porto d'Augusta in Sicilia , ed indi al capo della Licata, ove nel far acqua dal Marchese della Favara furono in terra le genti danneggiate. Accostossi poi con tempo molto contrario alla Barberia, avendo peanto fino a venti giorni nella navigazione dal capo di Stilo fino al capo Cartagine, vicino al quale diè fondo ai tredici di Luglio. Erano con quell'armata trecento galee, settanta galeotte , dodici navi , sedici maone e sei caramusali , tutti i quali vascelli da Costantinopoli eran venuti, eccetto tre galee e quattro galeotte, che da Algieri vi condusse Arapamat. Era Generale di essa Ucciali, e di terra Sinam Bascia, di nazione Schiavone rinnegato, il quale cresciuto nel serraglio, era poi divenuto genero del Gran Turco; e non avendo altra volta avuto grado di Generale, venne ora con suprema potestà a far quest'impresa. Pose Sinam in terra prestamente l'esercito, che era di settemila Giannizzeri, d'altrettanti Spahi della Grecia, ed intorno a diecimila Gruex della Soria ( che sono come i banditi nostri, e servono per avventurieri senza paga, ma solo si dà lore la razione per il vitto) e della Natolia v'erano tanti altri Spahl che compivano il numero di quarautamila, de' quali la metà erano archibugieri, e gli altri arcieri. Non ebbero allo smontare travaglio alcuso da' nostri , che stavano alla torre dell' acqua, la quale fu subito abbandonata. Erano nella Goletta settecento Spagnuoli poco men che bisognava, oltre alle nove compagnie, che dal forte mandò il Serbellone, tanto cho in tutto

fra Italiani , e Spagnuoli arrivavano a duemila fanti. Però uscendo fuori D. Pietro Portocarrero con mille per attaccar scaramuceia diedero segno di poca prattica e di manco valore, essendosi con vergogna piuttosto fuggiti, che ritirati alla fortezza. Aveva il Serbellone al principio di Luglio avuto lettera dal Cardinale Granuela, con la quale avvisandolo della vennta certa dell'armnia turchesca e della quantità dell'esercito e delle artiglierie che conduceva , lo pregava che la Goletta avesse diligentemente visitata, e che in tutte le cose che avesse potuto, col consiglio e con l'opera sua avesse aiutato D. Pietro Portocarrero, che n'era Governatore. Era costui Spagnuolo di molto nobil famiglia, ma di scienza militare ignorante, dell'officio suo inesperto, e ad ogni cosa che appartenga a soldato, rozzo e mal atto. Tanto può il mal uso dell'età nostra tra noi Cristiani, ehe dal vano fasto di nobiltà accecati, riputando che necessariamente i nobili debbano essere virtuosi, dacche la nobiltà da' fatti virtuosi hanno avuto principio; il più delle volte le cose di maggiore importanza, come era questa, senza aver prova di conosciuto valore, scioccamente ad una nobiltà inetta, e talor viziosa si confidano! Ove altrimennti con più prudenza si reggono i Turchi, che non mirando a splendor di sangue nè di ricchezze, a quei solo danno la cura degli eserciti e delle fortezze, che per lungo uso conoscono valorosi. Dico che obbediente il Serbellone a Granuela se n'andò subito alla Goletta, e considerato molto hene la fortezza di dentro e di faori, dei difetti che vi trovò avvertì il Portocarrero. Fra' quali assai principale fa quello . di che sei mesi pria l'aveva ammonito , perchè vi rimediasse, nè egli però aveva curato di farlo; e questo fu che il parapetto supposto ai muri, che guardavano la campagna; il quale a posta, perchè l'artiglieria da sopra ai muri potesse ben nettare, era stato lasciato basso; si doveva alzare almeno due piedi; importando più che i soldati dai colpi de' nemici si riparassero, che non che l'artiglieria tanto agintamente spannasse; ed opponendo il Portacarrero che per carestia del terreno non si poteva fare, prontamente gli a-

veva risposto il Serbellone, che al difetto del terreno poteva l'arte supplire; perciocchè abbassando due piedi la piazza ove stavano i soldati altrettanto veniva a crescere il parapetto. L'altro difetto, che non meno di quello importava, era che i bastioni fatti sopra i muri della vecchia fortezza similmente si dovevano alzare; al quale effetto prestamente vi mandò da Tunisi due compagnie di guastatori. Ma mentre che a gneste cosc lentamente il Portocarrero rimediava, dall'armata nemica che venne fu impedito di fornirle; la quale sbarcato ( come si disse ) l'esercito, in due parti lo divise, delle quali una diede Sinam ad Aidari Governatore del Caravano, acciocchè con essa la città di Tunisi espugnasse, e l'altra per espugnar la Goletta seco si tenne. Subito piantarono i Turchi senza contrasto quattro colnbrine sopra una collina, che si erge vicino al luogo ove sbarcarono, e si diedero a lavorar le trinciere. È quel paese tutto fino alla Goletta di mobilissima arena, sicchè con ogni poco di travaglio che si fosse lor dato, avriano molto stentato a far trinciere bastanti per condursi avanti. Ma tenendo D. Pietro i soldati rinchiusi, per non perderli nelle scaramucce, e non consentendo che si sparasse l'artiglieria per tre giorni , per non consumar la munizione, s'ingeguarono i Turchi a far gran quantità di sacchetti di ogni materia, e particolarmente di carisia, di che non so a che effetto avevano gran copia nell'armata, e quelli pieni d'arena l'un sopra l'altro ponendo, alzavano tanto i ripari, che comodamente lavoravano quanto volevano. E con tanta sicurezza, che non a biscia, come si suole fabbricare le trinciere, ma sempre per il dritto, ponendo avanti i sacchi di dietro, in sette giorni s'accostarono al fosso della fortezza; essendo sempre andati battendo un cavaliero detto di S. Cristoforo, che era sopra la fortezza vecchia, alzato di fascine, dal quale venivano ad esser molto scoperti. Nel medesimo tempo i Turchi ed i Mori che venivano da Tripoli dalle Gerbi dal Caravano da Bona e da Costantina, con gli Alarbi, che venti giorni prima eran vennti con grossa cavalleria, e la campagna siguoreggiavano, s'accostarono a Tunisi, a'quali sopravvenne da Algieri Radaman Bascià con altri soldati; di mndo che si trovarono in questa impresa più di seimila cavalli d'Alarbi. Aveva l'infante di Tunisi promesso a Gabrio, che con l'ainto de'Mori che lo avrian seguito, avrebbe egli scorso quella campagna, ed occupati tutti i passi, perchè all'esercito de'nemici non potessero andar vittovaglie e munizioni. Però sentendosi Gabrio gl'inimici vicini a sei miglia, si contentò di lasciar uscire l'Infante con novecento cavalli , e quattromila fanti Mori, col quale mandò Salazar con sei compagnie di Spagnuoli e D. Lopez Starrado con la sua cavalleria. Alloggiossi questo campo circa ad un tiro di canpone lungi dalla città verso l'Aleazar per far le sue prove ; ma tosto che i Turchi fur cominciati a vedere, i Mori senza che fazione alcuna tentassero, alla banda loro amichevolmente se ne passarono, menandone tutto il bestiame che alla campagna avevano ragunato, aicchè convenne con gli Spagnuoli ritrarsi alla città, della quale fece chiudere le porte. Non era parso bene a Gabrio di abbandonar la città per non privarsi di molte comodità che n'aveva. Però alloggiatisi i nemici senza contrasto nel borgo di Babazira, cominciarono con quattro cannoni a batter la porta, ove era il quartiere degl'Italiani , i quali furono presto costretti a ritirarsi ; ed i Turchi abbruciando la porta vi entrarono. Ora bisognando soccorrer di dentro, e cacciar i nemici da quel borgo, Pagan Doria richiese Gabrio che a lui concedesse quella fazione, ed ottenutala uscì con cinquanta gentilnomini e molti scelti soldati del ano terzo, e con le compagnie dei Capitani Tiberio Boccafosca ed Ercole da Pisa. Con questi diede tal carica ai nemici , che non por lor fece abbandonare quel borgo, ma gl'incalzò anche fino agli olivi, che sono dall'altra parte della città; ove furono mandati dall' Aleazar i capitani Chiroa e Maldonado con le loro compagnie che diedero alle spalle, e n'uccisero molti ; ma vi restò morto il Laogotenente di Pagano, sei soldati italiani, quattro spagnuoli e ciaquanta feriti. Ritiratisi danque alla città, andarono i Turchi ad abbatterla per la parte di Bal-

bazuch, per esser più comoda, con due cannoni, ed in tre giorni buttarono molta muraglia, che per esser debole facilmente cadeva. Erano alla difesa di quella batteria i capitani spagunoli D. Martin d' Acngua, Chiroa, Vagliescio, e D. Giovanni Figueroa con le lor compagnie, i quali dal primo assalto si difesero benissimo, e ributtarono i nemici. Ma vedendo Gabrio che per la fiacchezza della muraglia, facendosi la batteria maggiore, non si saria lungamente tenuta, comandò che si abbandonasse la città e l'Aleazar, ritirando l'artiglieria munizioni e genti tutte pel forte : il che fu fatto con tant' ordine che sebbene i nemici con molt' impeto entrassero nella città , non si perdè pur un uomo de' nostri , nè s' ebbe alcun danno. Non sono mancati quei che di Gabrio abbiano circa la difesa di questo forte diversamente parlato; dicendo molti che non avendo potato il tutto finire, quando venne l'armata, doveva con tutte le genti artiglierie e munizioni nella Goletta ritrarsi , la quale con l'ainto e bnon governo suo si sarebbe difesa , conservando la riputazione al suo Re; e che a lui nulla saria potuto imputarsi, poichè per mancamento di chi doveva mandargli le cose necessarie, non aveva potuto far più. Altri in lai la fede ed il valore ammirano, poichè avendo promesso con giuramento a D. Giovanni di far quella fortezza e di guardarla, finchè egli comodamente la potesse soccorrere, non volle mai diffidare che il pattuito soccorso gli fosse mandato; e perciò dall' evidente pericolo della vita non si lasciò mai spaventare, assicurandosi sempre di restar vittorioso, quando per l'altra parte si fosse adempito quello che si doveva. Nè poteva esser bene l'abbandonare quella fortezza, la quale non potendosi in breve tempo rovinare, le forze del nemico avrebbe fatte maggiori, quando vi si fosse annidato.

Ma ritorea ai Turchi : i quali tre giorni occepati in saccheggiar la città, uscirono poi gagliardi ed arditi a searamacciare co'nostri, che difendevano la strada coperta del forte ed il revellino. Cominciarono ancora a far trisciere dalla parte di Babasuch, ore pinatarono due perzi di artiglic-

ria , tirando ai baluardi Salazaro e Santo Iacopo ; ma come crano assai lontani, non vi facevano danno. Usel dunque Andrea Salazaro per la parte dello stagno, ed attoccò una gagliarda searamuccia; e vedendo che con le trinciero s' andavano avvicinando, facendo con esse a' soldati, che difendevano il suo baluardo, molto danno, di unovo tornò ad nscire, e con tanto impeto assaltolli, che fattoli abbandopar la trinciera, fino all'artiglieria li fece ritirare con morte di molti di loro. Lavoravano nel medesimo tempo i Turchi altre trinciere con gran fretta dalla parte di Babazira; e sopra la muraglia della città, che fu rovinata, perchè non faeesse ostacolo al forte; avevano piantato dieci cannoni, che insieme con due altri, che medesimamente avevano posti sopra la porta, tirando per traverso offendevano molto la cortina del baluardo Serbellone, che guardava al Salazaro. Per il che il giorno medesimo nella calata del Sole Pagano con cinque compagnie d'Italiani e dieci di Spagnuoli , uscito dal forte per la parte dello stagno, diede loro assalto siffatto alle trinciere , che con gran danno loro fin dentro alla città li fece ritirare.

Avendo danque i Turchi conosciuto che in tatte le sortite che facevano i nostri ricevevano danno, e che gia di essi erano stati uccisi più di duemila, si risolverono a non star più così divisi in due parti , ma unitisi tutti insieme per esser più forti, tornarono di nnovo a guadagnar le trinciere che avevano abbandonate, con qualche danno de' noatri ehe resistevano; e guadagnaronvi anche una tanaglia . che Gabrio aveva fatta fare per difesa de'nostri , la qualc era separata dal fosso, e per un tiro di archibugio lontana. Ivi la stessa notte fecero di più una gran trincicra, e fortificaronsi in modo, che tirando da quella parte, ogni giorno uceidevano molta gente di dentro. Alla Goletta intanto avendo già piantata la batteria , l'ottavo giorno dalla parte verso Cartagine vicino al mare con diciassette cannoni la comineiarono a battere, avendo cura di questa batteria lo stesso Sinam. Con altrettanti cannoni batteva Ucciali dall'altra parte vicino allo stagno. Caragiali con sette altri battera uel mezzo, e con quattro basalischi di smisurata grandezza batteva Arapamat dalla parte verso Arais, dore egli s'era accampato con le genti che seco trasse d'Algieri. Sicchè vedendosi i nostri stringere di quella maniera, importunarono tatto D. Pietro, che lascò lor fare una gaglirada sortita; nella quale si portarono sì bene, che con impeto valoroso fecero agl' nimici abbandonar le trinciere, uccideadone gran quantità, e seuza danno loro si rittarono dentro. Ma in capo di tredici di (tanto avevano i Turchi lavorato) con dieci cannoni assentarono batteria sopra al fosso vicino al mare; e con quattro altri si misero vicino allo stagno per impedire il passo del canale, onde per esso stagno s'entra nella fortezza.

Mentre che queste cose in Africa si facevano, D. Pietro Portocarrero aveva con una sua barea fatto sapere in Italia il pericolo in che si trovava, e dimandato soccorso al Duca di Terranova in Sicilia, al Cardinal Granuela a Napoli, ed a D. Giovanni a Vigevano. Il quale intendendo non v'essere aneora andato soccorso, senz'aspettare altro ordine del Re, si diede a far prestamente soldati italiani, e risoluto di andare in Sicilia per provvedere più da vicino, se ne passò subito a Genova. Ove per molti giorni bisognò che contro sua voglia si trattenesse; perciocchè da una improvvisa burrasca molto tremenda poehi giorni prima la galea reale e tutte le altre che erano in quel porto crano state tanto rotte e maltrattate, che per molta fretta che si facesse non si poterono in breve rimediare. Premeva a D. Giovanni il perder quella fortezza, che per ordine suo con tanta spesa si faceva. Premevagli che la gloria che si aveva aequistata suo padre con l'espugnar la Goletta e fortificarla, s'estinguesse. E più di ogni altra cosa lo travagliava la fede, che egli aveva dato a quei soldati d'onore di farli ricondurre in Italia per il mese di Maggio, e di mandare a Gabrio ogni ricapito per quell'opera, e non poco della freddezza, con che vedeva procedere il Cardinal Granuela, si rammaricava. Subito dunque che potè navigare, con le più spedite galee navigò a Napoli , dove non trovando il ricapito

de soldati che avrebbe voluto, non potendo aver danari da quel Vicerè, che non voleva darli senz'ordine, molto poco fermossi, e circa a mezzo il mese di Agosto arrivò in Palermo, dove assai presto il Duca di Sessa fu a trovarlo con altre galee, e finalmento Marcello Doria con ventitrè galee arrivovvi, con le quali portò le fauterie italiane, che in Lombardia nuovamente s'erano fatto. Ma non avendo D. Giovanni in essere tutte le genti, che aspettava per soccorrer bene la Goletta ed il forte, pensò, frattanto che si metteva in ordino, di soccorrerla come poteva. Aveva il Duca di Terranova prima alla sua venuta mandato a D. Pietro Portocarrero dodici bombardieri , de'quali egli aveva scritto che aveva molto bisogno; e fatto scelta di trecento soldati spagnuoli dei migliori, aveva rinforzate due galee con le migliori ciurme, alle quali aveva promesso libertà, perchè ve li conducessero, mandando esse galce di tutte le cose alleggerite, fin dell'artiglieria, eccetto il vitto e l'armi per li soldati, ed altre per armare ancho i remieri, con ordine che sbarcassero tutti, ed i vascelli abbandonassero; ma dal tempo impediti, furono sforzati a tornarsene in Trapani. Parve però a D. Giovanui di rimandarle di nuovo al medesimo effetto, mandaudo con esse Gil d'Andrada con quattro altre galee per accompagnarle, e lasciarvi anche un'altra compagnia de' soldati che egli portava. Non mancò auche di far intendere al Re lo stato delle coso, e di procurare di aver ordini da lui per quello che fosse succeduto, mandandovi a posta D. Carlo d'Avalos. Ma essendo stato un pezzo seuz'aver nuova della Goletta, perciocchè dai quattordici di Agosto fino ai ventitrè di Settembre non potè intenderne mai, e del soccorso mandato con l'Andrada sollecito mandò D. Alonso de Bazano con otto galce fino alla Favignana per saper qualche cosa; nè fu di profitto alcuno, però che senza nuova tornossene.

Battevano frattanto i Turchi di continuo la Goletta, ote nella fortezza nuova avevano già rovinato grau quantità di muro, e già tredici giorni s'erano affaticati per guadaguar La strada coperta, la 'quale da' nostri era bravamente difesa,

e v'era stato ucciso il capitano Riva Salazaro; quando con molto dispiacero de' soldati che la difendevano, comandò D. Pietro che si abbandonasse. Contradicevano gagliardamente a questo il capitano Tiberio Boccafosca, ed il capitano Aiala , e si offerivano con duecento archibugieri di guardarla due mesi; ma quanto più si affaticavano di mostrare a D. Pietro l'importanza di tenerla, per proibire a'nemici di accostarsi alla muraglia, più egli si ostinava e diceva che non voleva per cosa di poco momento privare di difensori le mura, le quali quaudo fossero state ben difese, la Goletta perder non si poteva; nè intendeva egli che tosto che il contrasto di quella strada cessasse, tutte le difese delle mura da' Turchi gli verrebbon levate. Finalmente fu abbandonata, e ritirati dentro tutti i soldati, si diede principio a fare una mina, la quale andasse a finire agli alloggiamenti di Sinam, e con molto fervore si lavorava, guando uno scelerato Spagnuolo fuggitosi ai nemici, il fatto scoperse, di che essendo dal Bassà largamente rimunerato, ogni giorno si faceva intorno alle mura vedere predicando la liberalità de' Turchi, ed esortando gli altri soldati a far come lui. Dette molto dolore a tutti l'impedimento della mina, di cui s'era concepita molta speranza. Ma molto più attristò il vedere che i Turchi fatti padroni del fosso, sopra il labro di esso alzavano molti bastioni per pareggiarsi alle mura dalla banda verso Cartagine, dove stava Uccialì. Avendo costui dalle galee sharcato le ciurme, incontro al baluardo S. Pietro alzava un gran cavalicro con l'opera loro, e più col prefluvio de' danari, dandone all'opere sì largamente, che gli stessi Turchi chiamavano quel cavaliere monte d'oro; e per condurre ivi le materie da empire il fosso, s'aveva fatto venire einquecento cammelli, che di continuo carreggiavano alberi d'olivi intieri, botti piene di terra, balle di lana ed ogni altra empitura. Nè minore sferzo facevano quei che stringevano il ferte di Tunisi, benchè con molto maggior bravura e con più animo si resistesse ivi da' nostri, che alla Goletta. Andavansi i Turchi di giorno in giorno più al forte accostando, e battendo da luoghi eminenti non solo le porte della fortezza

travagliavano, ma dentro ancora gli alloggiamenti dei soldati coa continui tiri roviaavano, e facevano egni giorno danni maggiori. Ma non però si sbigottiva il Serbellone, il quale coa sette sortite che fece fare, ordinaado sempro con molto giudizio fin dovo gl'inimici incalzare, ed a che tempo i suoi ritirar si dovessero; aon aveva meno di einquecento Turchi per volta fatti morire. Ma non meno le cose sue, che quello del Portocarrero lo travagliavano; poichè vedendosi D. Pietro stringer sl fattameate, con continue lettere ed ambasciate gli chiedeva soccorso, protestandosi sempre che la Goletta seaz' altro aiuto più non poteva resistere. Al quale rispondeva cgli che nessuna ragiono voleva, che per aiutar lui la sua fortezza privasse di difensori, e che trovandosi in angustie pari, più il forto di Tunisi aveva bisogno di soccorso, che la Goletta, la quale essendo di alte mura forti e beao stagionate cerchiata, aveado le fosse d'intorno profondo coa acqua, ed essendo di circuito minore, con manco numero di soldati si poteva difeadere; cho quella fortezza, la quale era di sito molto maggiore, che aveva i mari freschi e molto bassi, c cho nou aveva fossi nè acqua che la guardassero. Aggiangeva ancora che se intendessero i Turchi essere in quella fortezza scemate le forze, a poeo a poco tutti gli apparati che tenevaao intorno alla Goletta, volgerebbero contr'esso; la quale espugnata che fosse, allora tutti insiemo tornerebbero contra di lui; e se non poteva resistere a'nemici in due parti divisi, molto meno resisterebbe quaado tutti fossero uniti. Con tutto ciò sentendo che i Turchi gli avevano già il fosso occupato, e temeado eho per timore avesse il Portocarrero fatto qualcho brutta azione, fece una seelta di seicento bravi soldati tra Italiani e Spagauoli, e per lo stagno mandoglili, confortandolo a noa sbigottirsi ed a fare ogni opera di buoa capitano, dando la cara al Sinoghera di condurli ; il quale essendo capitano dello stagno e dell' isola , aveva cura di tutto le barebe e della navigazione. Ma i Turchi con gran sollecitudine attendevano alle imprese, o gli assediati ogni giorao più restringevano, avendo le triuciere

condotte fino alla bocca del canale, nel quale averan molte pietro gittate per cecarlo, acciò che i nostri servir non se ne potessero; o con l'artiglieria procurando d'impedire il commercio, rendevano difficili i soccorsi, che per quella parte si mandavano. Sempre però il possesso dello stagno fu libero si nostri, i quali con le artiglierio che averano sopra a due piatte nou mancavano di dar molto travaglio a nemici.

Gran paura e gran malinconia teneva gli assediati nella Goletta vedendo le coso andare di male in peggio. La strada coperta perduta, la batteria in due punti cou continua graguuola de' tiri rinferzata, le troniere de' fianchi cecate, le artiglicrie di dentro scavallate, le piatteforme per carestia de' bombardicri non in termine, che potesser servire. Si aggiungeva la sollecitudino che vedevano nei Turchi, i quali temendo che D. Giovanni d'Austria con l'armata sopravvenisse ( parendo loro impessibile che in tanto tempo uon si fosse risoluto a soccorrere ) si diedero ad empiere il fosso delle materie che avevano apparecchiate, ed a lavorare con le zappe e con le pale di maniera che alzando sempre il terreno, s'erano tanto coperti, che non potevano essere offesi. Ed avende i lor cavalieri fatti di tanta larghezza, che trenta uomini in fila vi potevan capirc, in quello che era incontro al baluardo San Pietro, che al paro avevano condetto, piantarono dieci cannoni, e cominciando sempre la batteria due ore avanti al giorno, non la intermettevano mai, eccetto che le quattro ore circa al mezzodì, e pei seguitavano fino alla notte; di maniera che per certo si seppe che ogni giorno continuamente sparavan mille tiri. Fecero dunque ne'muri tanta rottura, che mentre i difensori colle trinciere che vi facevan di dentro procuravano di ripararvi, non potendo stare se non molto scoperti al lavoro, in gran quantità vi morivano.

A questi duri partiti degli assediati si aggiungevano i tradimenti, da quali non si potevan guardare, e che tanto più miscrabile rendevano la condiziono loro. Perciocchè oltre che molti Spagnuoli di continuo si fuggivano, ed

a' nemici tutti i lor disegni palesavano, seopersero anche, mentre quella batteria si faceva, un traditore della medesima nazione, che con speranza di gran premio aveva ai nemici promesso di accendere il fuoco nella munizione della polvere, e mentre procurava di farlo con modo che egli si fosse salvato , soprappreso e tormentato confessò la scelleraggine sua, per la quale sopra le mura di crudel morte fu fatto morire. Mentre nella Goletta ed a Tunisi si stava in tanti travagli, arrivano lettere a Gabrio Serbellone del Cardinal Granuela e del Duca di Sessa, con lo quali gli dicono che essendo essi di continuo avvisati da D. Pictro Portocarrero, che la Goletta ai trovava in estrema necessità, e che senza gagliardo soccorso non si poteva più tenere; e sapendo quanto al Re importi che quella fortezza se gli conservi, sono essi di parere cho faccia esso Serbellone ogni suo sforzo per aiutarla. E perchè difficilmente stimano che possa farlo mentre difende la fortezza di Tunisi, sono di parere che abbandonando essa fortezza, con tutte le genti e munizioni che vi si trovano vi vada egli stesso; poichè con ainto tanto gagliardo e col valore della persona sua sperano che si possa salvare, conoscendo ehe ogni altra via che si tenti sarà vana. Ma che non voglion però che questo lor parere abbia luogo di comandamento, ma solo di ricordo, confidati nella prudenza di lui, il quale essendo al caso presente, saprà risolvere quello che più converrà alla sua fede ed al servigio del Re. E nel medesimo tempo gli vengono anche lettere di D. Pietro, il quale dicendogli lo stato in che si trova nella Goletta, e che aspetta d'ora in ora l'assalto, lo scongiura che non manchi d'aiutarlo. Per il che chiama prestamente a consiglio tutti i Capi , Colonnelli , Mastri di campo e Luogotenenti che aveva nella fortezza, e legge ad alta voce l'una e l'altra lettera, e circa alla risoluzione domanda il parere di ciascuno; e prima al Sinoghera capo dello stagno domanda quanto numero di soldati con tutte le barche ehe egli ha può in una volta condurre. Il quale gli risponde che al più che si possa fare se ne imbarcheranno quattrocento; parla al-

lora il Serbellone e dice : Aveto udito , Signori , il tenore di queste lettero, ed in che stato lo cose nostro si trovino molto ben conoscete; ne meno di me sapete con quanto pericolo si possan le genti condurre nella Goletta, lo quali quando vogliamo tutto condurvi, come le lettere esortano, non nossiamo ciò fare con meno di sci viaggi, de' quali un solo che vada a male senza dubbio l'una e l'altra fortezza ci può far perdere. Per il che, quanto a voi non paia il contrario, sono io di parcre che si mandino a D. Pietro quattrocento altri scelti soldati da prattici e buoni capitani condotti , de' quali per servizio di Dio e del Re nostro m'offerisco io di andar per capo, ed ho non poca speranza di rincorare con la presenza mia gli animi sbigottiti nella Goletta, tanto che con i soldati soli che condurrò meco, seuza bisogno di altre genti, quando a Dio piaccia d'aiutarmi, difenderò quella fortezza. Alla proposta di lasciar egli la fortezza di Tunisi per andaro alla Goletta non fu alcuno che consentisso, sebbene che il soccorso si mandasse la maggior parto approvarono. Fatto dunque la scelta di duccento Italiani ed altrettanti Spagnnoli furono con essi mandati i capitani D. Martino d' Acugna e Diego Maldonado; i quali la notte del venti di Agosto entrarono per lo canale; ma essendo un miglio lontano dalla fortezza accecato con sassi, bisognò che guazzassero, e con l'acqua fino alla cinta scaramucciando coi Turchi, che dalle trinciere l'impedivano, entrarono a salvamento. Mandò a dire Gabrio a D. Pictro per Pietro Bradiglia, che di cho animo egli fosse verso di lui, e di quella fortezza, si poteva conoscere dalla risoluzione, che egli aveva preso di audarvi in persona per difenderla; il che dal suo consiglio non gli cra stato permesso di fare. Che non deve però esso tanto pensare alle cose sue sole, che non miri anche al bisogno degli altri, cho non meno necessario servizio fanno al suo Re di lui; e che deve considerare che, stando la fortezza di Tunisi in pari travaglio coi Turchi, non cra bene di lasciarla vuota di difensori. Che i soccorsi non si possono mandare, se non con molto pericolo, poichè non potendo col-

le barche accostarsi a quella fortezza, è forza che scaramueciando dentro all'acqua più di un miglio, corrano a due sorte di morte; e quando le cose male lor succedono, l'una e l'altra fortezza con la perdita loro si mette in manifesto perieolo. Che deve però farsi buon animo, e risolversi a difender la Goletta con i due soccorsi che egli lia già mandati ; pereiocchè non vede che il suo bisogno richieda più gente; o ehe se non mancherà egli all'officio di buon capitano, non deve aver tanta paura di perdersi come dimostra; essendo elic non comporta quel luogo elie da parte alcuna possa dall'inimico essere assalito con tanta gente, che i difensori ehe ha non bastino a ributtarlo. Che al baluardo S. Pietro solo può avero impeto grande; ove non possono però audare con più genti che quelle che cape la batteria, che vi han fatta : per il che se in quel luogo avrà fatto buone trincicre, e con buon ordine alla difesa vi stia, negli altri avrà poco da temere. Che non si deve mai temere una forza per grande che sia a quando in un luogo solo può assalire; il quale con poca gente si possa difendere. Però che devo in ogni modo star di buon animo, ed assicurarsi che quando quella fortezza fosse in tanto pericolo, quanto a lui pare, per nessuna cosa resterebbe di venir egli in persona con tutti i suoi a difenderla.

I Turchi intanto avendo fatto la batteria comoda per l'assalto, mentre si preparavano a darlo, ecco che avendo Ucciali mandato in Italia a pigliar lingua, gli vieu certa auova che l'armata di D. Giovanni non era ancora insicme ridotta; onde per far pia animo a isoldati, la fece per l'escretto divulgare, di che si feco gran festa. I nostri di destro aspettando l'assalto, vedendo che oltre a'soldati avventurieri, fecero di tutti Capitano D. Cesaro Carafa, il quale fu posto in guardia del balando S. Alfonso sopra il zocco, e nel boluardo S. Pietro fecero una mina. Il giorno seguente diedero i Turchi con molto ardire l'assalto generale, il quale durò sette ore, essendo francamente sosteuno da nostri, che arendo dato fuoco alla miua, fecere con essa pochissimo 23.

effetto, per non esser ben governata; ma fu il valore dei difensori sì bravo che con molta uccisione de' nemici la ributtarono al fine, essendo già notte, ed essendo costata questa difesa la morte di duecento de'nostri, e di fiuo a trecento altri feriti. Con non minore impeto tornarono i Turchi il giorno seguente a riufrescare gli stracchi difensori, i quali non meno del di precedente si mostrarono valorosi; e quantunque in due ore li facessero ritirare con molta mortalità . restarouo nondimeno dal travaglio si lassi, che diffidando D. Pietro che potesser resistere, di nuovo mandò a Gabrio che gli mandasse soccorso. Il quale vedendo la necessità, di nuovo gli mandò altri quattrocento settanta soldati tra italiani e spagnuoli, coi Capitani D. Garzia di Toledo, Montaga di Salazar, Quintana con la compagnia che fu di D. Gutieres Manrique, Fra Giovanni Antonio Strambone napolitano, ed Ercole da Pisa, il quale non potendo passar con le barche, fu il primo a mettersi a guazzo facendo animo agli altri; e così scaramucciando entrarono come avevan fatto gli altri. Ma il giorno seguente, che fu a'ventitrè di Domenica, pose fine agli assalti; perciocchè essendo i Turchi più impetuosi che mai tornati ad assaltare, fecero i difensori già stracchi sì poco il debito loro, e D. Pietro fu tanto negligente nell'officio suo, che vedendo i Turchi aver guadagnato la trinciera sopra al baluardo S. Martino, in luogo di rimettere i soldati e di rincorarli, si ritirò subito nella fortezza vecchia; e facendo chiuder le porte, procurò di bastionarle. I uemici non trovando contrasto, per il baluardo S. Pietro entrarono con gran furia, maravigliandosi della poca difesa che in quest'ultimo facevano i difensori, che pur ve n'erano mille e dugento; dei quali in tutto trecento lasciarono vivi, che insieme con duecento altri tra donne e figli furono fatti schiavi. Non fu con manco vergogna presa ancor subito la vecchia fortezza, la quale avendo attorno i muri di dodici piedi d'altezza, mentre nessuno faceva resistenza, i Turchi senza scale l'un sopra l'altro salendo, e con poco terreno che prestamente vi portarono aiutandosi, facilmente v entrarono. Fu D. Pietro fatto prigione presso alla

casa sua; l'Infante di Tunisi ed un figlio del Re Amida nei loro alberghi fur presi; le altre genti, da pochissimi in fuori, come si è detto, tutte furono uccise. La preda che vi feccro i Turchi fu grande, di polvere di munizioni di vittovaglie di tutti strumenti necessari ad una fortezza, e di duecento pezzi di artiglieria con fino a trentatrè insegne di fanteria. Finito che obbero di lovar la preda, che per le vittovaglie più che per ogni altra cosa fu loro molto opportuna ( poichè ne avevano essi tanta penuria , che difficilmente si sariano potuti trattenere finchè il forte di Tunisi avessero espugnato ), servando l'ordine che avevano dal Gran Signore di spianar la Goletta, acciocchè dopo alla partenza loro D. Giovanni non vi tornasse a ricuperarla, hrugiarono tutte le case, che vi eran dentro; e fatte molte mine sotto le mura ed i baluardi, in gran parte la bellissima fortezza rovinarono. Un solo baluardo munirono, che guarda verso il mare, ove posero molta artiglieria, e sotto vi ridussero l'armata, acciocchè se D. Giovanni fosse venuto, si trovasse difesa; ed essi con tutto l'esercito che avevano se ne andarono ad espugnare la fortezza di Tunisi.

Ivi quei che assediata la tenevano avendo levata l'artiglieria, che già posero sopra la porta di Babazucli e sopra alle mura ravinate, alla tenaglia che guadagnarono le avevano piantate; ove avevano fatto una buona piattaforma, e con gabbioni fortificatisi, fino dai ventisette del mese avevano cominciato a hattere il baluardo Doria con grande impeto. Fra tanto con la trinciera s'erano al fosso condotti, benchè con diverse brave sortite li avessero i nostri più volte impediti , dove con molta uccisinne di Turchi erano morti molti de' nostri più hravi soldati. Erano all'ultimo entrati nella strada coperta per la parte del baluardo Doria, alla spalla che gnardava il baluardo San Iacopo; e lavorando continuamente la trinciera, per la medesima linea dritta l'avevano condotta al revellino, che stava tra i baluardi Doria e Serbellone, che fu di molta importanza per non essere iu quella parte quasi niente di fosso. E perchè fra la gente che s'era maudata alla Goletta, e tra quella che di continun

si perdeva nelle fazioni, cra si poco rimasto il numero dei soldati, che non si potevano guarnir le muraglie, fu necessario ai nostri di lasciare il revellino, levandone duccento soldati italiani che lo guardavano, e solo lasciarvene quattro che servisser di sentinelle. Arrivarono dunque i nemici con sei trinciere quasi alla controspalla del baluardo, e con molta prestezza si posero nel fosso, ove si fecero due ripari uno per parte, perchè dall'artiglieria non ricevessero danno. Non mancava però Gabrio a fare con altri ingegui quello che non poteva con l'artiglieria, perciocchè con fuochi artificiati di mirabile effetto faceva loro gran danno; da' quali per ripararsi fecero essi un coperto di tavole molto gagliardo, e perchè il fuoco non vi si appiccasse, lo coprirono di enoia frescho di animali; ed al coperto si diedero a lavorare con le zappe sotto al baluardo, di modo che vi fecero una mina. Co' medesimi modi s'appoggiavano anche al baluardo Serbellono ed all' altro di S. Giovanni. Fecero anche un' altra piattaforma dalla parte ove era la muraglia rovinata della città, e vi posero quattro canuoni, coi quali tiravano alle difese de'nostri, siccbè con otto cannoni facevano la batteria. Usarono poi tanta diligenza a farsi trinciero e ad alzar cavalieri, che quando la Goletta si perdè, erano alti non meno della fortezza; e già v'avevano ucciso tanti soldati, che non v'erano più di mille e quattrocento atti a combattere. E questi tenevano in continuo travaglio, fingendo di voler dare assalti, per farli affacciare alle mura dove li bersagliavano, di modo che non passava giorno che non ne morissero per lo meno quaranta.

Mentre in tal travaglio si trovavano, a "resticinquo di Agosto la mattina a buon ora videro due gran padigliosi piantati verso Babatin con alcuni stendardi naori, ed una quantità di Giannizzeri, cho s'accorsero essere i Bascia venuti dalla Goletta; e quasi nel medesimo tempo forcoo aggiunti alla batteria quattro altri cannoni e quattro sagri, con li quali tiravano alle piatra de baluardi. Battevano danque i tre baluardi, cioè il Serbellono il Doria e S. Giovanni, nan son molto fariosamente; percioccib per essere il

terrapieno buono, assai maggior danno facevano con la zappa, che con l'artiglicria. Con la moltitudine delle ciurme, che v'avevano condotte dall'armata, finirono in sette di un cavaliere superiore al baluardo Doria; e da esso battendo di continuo, uccidevano tanti, quanti de'nostri si accostavano a fare i ripari. Fece ben Gabrio far diverse sortite per la parte di S. Giovanni , ma per essere i nemici fatti troppo gagliardi, ed i nostri soldati pochi e stanchi dal continuo travaglio, era maggiore il danno che si riceveva, che il profitto che si facesse; poichè ogni poco che si scemava quel picciol numero, troppo importava. Dentro nou restava più niun luogo coperto ai difensori, poichè da' luoghi eminenti che i Turchi avevano alzati, ora da una parte ed ora dall'altra, il tutto veniva dall'artiglieria rovinato. Con tatto ciò non si restava mai di fare i ripari ed i terrapieni per tutto dove il bisogno si vedeva, con tutto quello di più che a buoni soldati conviene. Gabrio in questi tre baluardi che aveva molto ben trincerati e riparati, vedendovi il bisogno maggiore, aveva posto i soldati migliori, ed in tapto numero che bastassero alla difesa, avendo negli altri lasciate poche genti più a guardare ehe a difender bastanti. Ma non cessavano i Turchi di darsi gran prescia a moltiplicare i bastioni, a cavare le mine, a crescere i cavalieri cd a batter le mura. Quando non potendo più al travaglio resistere Pagano Doria, che in tutte le cose aveva sempre mostrato molto valore, cadde gravemente ammalato; siechè del suo baluardo fu dato la cura a D. Giovanni Sinoghera, il quale essendovi subito malamente ferito, fu bisogno che Salazaro pigliasse a difenderlo, benchè ancor egli si trovasse in una gamba ferito. Ai cinque di Settembre si risolvettero i nemici a dar l'assalto a tutti tre i baluardi predetti, e tanto impeto fecero che fu gran cosa, che non superassero ogni difesa. Ma avendo dato fuoco ad una mina sotto al baluardo Serbellone, con molto lor danne il fuoco contra di loro tornossi, e a'nostri offese pochissimo. Non perciò restarono essi di combattere con molto ardire, siechè nel baluardo Doria erano già tanto entrati, che se Salataro con quaranta armati non "accorrera, non ai potevano ributtare. Da quello di S. Giovanni si ributtarono più presto: ma più dimora fecero nel Serbellone che negli altri, perchè "avevano guadagnato una trinciera, e vi stavano al forti; che se una compagnia che guardava i ha-luardo Salataro non soccorreva, le cose andavano malo. Ma nell'arrivare di quei soldati freschi, i Troribi presero la carica, e nel tirarsi furono al bravamente calcati, e dai fuochi artificiati ebbero tanto danno, che con gran mortalità loro, benchè de nostri vi morissero molti, si ritirarono al-fine sull'ora del mezzodì, avendo cominciato l'assalto sul-l'alba.

Col buon successo di questo assalto si rincorarono molto i nestri soldati, i quali essendosi veduti a poco a poco consumare senza poter combattere, stavano molto afflitti. Ed ora allegramente sopportavano ogni travaglio, chiamavano i nemici e lor facevano mille scherni, nè si accorgevano quanto poco potevan durare essi pochissimi contra tanta infinita moltitudine di nemici, i quali accrescevano da ogni banda le loro opere di terreno, tanto che scoprendo tutte le piazze de' baluardi, non si poteva più in esse comparire. Per il che si fecero quella notte seguente alcune casse grosse piene di terra, e poi che le trinciere non si potevan lavorare, si posero in luogo di esse sopra i baluardi San Giovanni e Serbellone, essendo già state prima poste nel Doria, e vi si fecero di più alcuni forti ripari di tavole; a' quali l'altra notte che appresso seguì, i Turchi diedero fuoco, e si ben ve l'accesero, che non s'estinsc se non con molto travaglio e con morte di parecchi de'uostri soldati.

Il giorno seguente, che fa agli otto, aello spuntar del giorno diedero na altro assalto generale a tutti i balancti con grandissimo sforro, il quale con molta morte duro fino al mezzogiorno; e furono medesimamente i nemici ributtati come nel primo. Però di suoro si attesero a fortificar la notte nei loro ripari; e come coi lor cavalieri suporavano la fortezza, tennero per dua giorni segnenti in continuo travaglio i nostri, non lasciandoli riposare di notte nè di giorni.

no, acciocche alla difesa dell'altro assalto non potesser resistere.

Ora vedendo Gabrio esser con poca gente rimasto, e che quei pochi ogni giorno andavano scemando; avendo in ogni cosa pienamente soddisfatto all'ufficio di buono e saggio Capitano, chiamò a consiglio quei pochi capi, che v'eran rimasti, e dicendo loro com'egli per osservar la fede che a D. Giovanui aveva data, aveva fatto nella difesa di quella fortezza tutto quello che essi avevan veduto; e che vedendosi dalla speranza, che aveva sempre avuto del soccorso, frodato, e conoscendo chiaramente che senza soceorso non si poteva coi pochi difensori resistere all'infinita moltitudine de' nemici ; per non mancare di far tutto quello che a tanta necessità poteva dar rimedio, e perchè nulla cosa da D. Giovanni gli potesse essere imputata, avea risoluto di avvisarlo dello stato in ohe si ritrovavano. Che come egli confidava che non mancherebbe di soccorrerli con molta prestezza, così pregava essi a non voler mancare dell'usato valore, del quale egli farebbe sempre ampla fede, riserbandosi alla gloria di aver difeso quella fortezza dalle forze di un esercito e di un'armata tanto possente, ed ai premi che sicuramente doveano aspettare della fede e della virtu loro. Scrive dunque Gabrio a D. Giovanni per appunto lo stato nel quale si trova; che fino a quel di non ha più di settecento uomini da combattere, avendo in più viaggi mandatone duemila, e trecento alla Goletta, e gli altri essendo morti nel continuo travaglio e nelle fazioni; che i nemici con l'opere di terra fattisi alla fortezza superiori da tutte le bande uccidon di dentro i soldati che non si possono riconrire : e che se presto uon se gli manda gagliardo soccorso, non può tardar quella fortezza priva di difensori a cadere in mano dei nemici. Scrive dippiù, che potrà il soccorso sbarcar sicuro a Camarta, che è un casale poco lontano da Cartagine verso ponente, poichè l'armata nemica sta alla Goletta, e che non esseudo il soccorso di meno di duemila fanti, potrà di là incamminarsi verso lo atagno, di dove per il lido si condurrà sicuro alla fortezza. Un'altra

jettera serisse D. Giovanni di Sinoghera, il quale stava in guardia della torre dell'isola, che è uello stagno, avvisando come il forte si trovava all'estremo, e che, oltre di non potergli il soccorso venire a tempo, non vedeva egli che si potesse soccorrere, se egli stesso con tutta l'armata non fosse venuto a combattere con l'armata nemica, la quale era molto potente, nè per l'esercito di terra si trovava sguarnita di gente; sicchè in questo era di contrario parere al Serbellone. Il mandar questo spaccio si fece con travaglio grandissimo, perciocchè fu necessario di far dallo stagno per la parte d'Arais portare al mare più di tre miglia una barca sopra le spalle degli uomini. Pur arrivarono le lettere a salvamento a Palermo dove era D. Giovanni , il quale ricevuto gli avvisi, prestamente chiama il consiglio, nel quale oltre a'suoi consiglieri volle che intervenissero tutti gli officiali ed uomini di autorità dell'esercito suo, ai quali disse: Che non aveva dato lor parte fino allora di quello cho fosse seguito, perchè non aveva veduto che fosse necessario. Ma che intendendosi ora nuove del forte di Tunisi, stimava di comunicarle in quel consiglio, per consultare quello che si giudicherà essere espediente. Indi fatto leggere dal suo segretario le lettere di Gabrio e del Sinoghera, soggiunse che in Palermo si trovavano quaranta galee di Napoli , venti di Sicilia , dieci di Spagna , de'particolari assoldate dal Ro ventisei, del Papa, della religione di S. Giovanni e della Signoria di Genova dieci, che fanno il numero di centosei; nelle quali erano cinquemila Spagnuoli dei terzi del Padiglia e del Figueroa, e seimila Italiani dei Colonnelli Ottavio Gonzaga, Tiberio Brancaccio e Stefano Mottino ; e che considerassero perciò quello che con queste forze far si potesse. E come sapeva Tiberio Brancaccio esser prattico del paese dell'Africa, a lui prima degli altri comandò che parlasse. Disse costui molte cose mostrando gl' impedimenti che sogliono accadere ai soccorsi, perchè non s'introducano, li quali son poi cagione che le fortezze si perdano; disse Camarta esser lontana sei miglia dallo stagno, al quale si va per campagna scoperta; ove facilmente dalla

cavalleria degli Alarbi, ovvero da buon numero di fanteria ogni grosso soccorso si saria potuto disperderc. Conchinec alla fine che egli stimava che fosse meglio di mandare il soccorso per la via d' Arais , sbarcandolo più vicino; e perciocchè presupponeva che i nemici, non avendo potuto pigliare il forte, si fosser cou l'armata partiti per non tenerla a pericolo, e che avessero lasciato l'esercito alla espugnazione della fortezza; disse cho avrebbe potuto il soccorso avvicinarsi al forte, e sopravvenendogli impedimento trincerarsi e fortificarsi nell'alloggiamento, aspettando l'occasione di entrare nella fortezza e di soccorrerla. Furono dopo questo sentiti diversi pareri; e D. Giovanni di Cardona disse che gli parcva bene, che si faccsscro mettere in terra colà duemila fanti, ma con bnon ordine per non avventuraro a perderli, avvertendo che non si potevano sbarcare di notte; e che quando egli soccorse Malta con seicento fanti, stetto più di quattro ore a abarcarli; però era da mandarvi Giovanni Andrea Doria con settanta galee rinforzate, e restarsi D. Giovanni a Palermo per non esporsi a qualche smacco, che l'armata nemica gli avesso potuto fare in Trapani, ovvero nel porto Austrio. Con più efficacia diceva il Duca di Sessa, cho non ostante qualsivoglia pericolo, il soccorso si doveva mandare allegando molti esempi seguiti in simili casi e narticolarmente quello di Arrigo Re di Francia nel soccorso di S. Quintino; onde approvava che si mandasse a questo effetto Giovanni Andrea con le sessanta galee, ma con piena potestà di fare quanto l'occasione gli avesse portato. Fu anche discorso assai se con quelle fanterio si poteva avventurare di combattere in terra con l'esercito de'nemici, e non mancava chi stimasse dover riuscir bene, contrappesando la moltitudine de'nemici col valore de'nostri soldati ; ma non trovandosi modo da portarsi con quella brevità il vitto necessario, non era a proposito disputarne. Disse alla fine D. Giovanni che avendo le cose bisogno di espedita risoluzione, egli si determinava di andar subito con quelle forze a Trapani, e di là prender partito se con poche o con molte galee si dovesse andare al soccorso, non curandosi di affronto, che l'armata nemica gli avesse potto fare in Trapani, poichè non avera modo di combatterla, perelbè giudicara egli che prudentemento si fosse portato Uccialì l'anno addictro a Modone, e che con questa risoluzione su n'era egli ventto da Lonbardia. E sobbene a questo il Dues di Sessa gagliardamente si opponesses, pregaudolo che da Palermo non si partisse i, in nondimeno eseguita l'andata.

Ma i Turchi intanto la mattina degli undici per tempo diedero un altro assalto generale, che durò quattro ore; e benchè la ferocia loro fosse grandissima, fu nondimeno dal valore de nostri soldati superata, ed essi ributtati da tutti i baluardi, eccetto che nel Doria una quantità di Turchi che si fecero forti dietro ad alcuni ripari, che v'aveva molto alti, non si poterono mai seacciare dalla punta di esso; e vi morirono in questo assalto più di cento de'nostri soldati, ed altrettanti rimasero feriti. S'attese quella notte in eambio di riposo, a fare ogni riparo possibile; e seguendo il giorno di Domenica, s'ettero tutto quel di gl' inimiei scoperti eon le bandiere spiegate, sempre fingendo di voler dare assalto, e laneiando molte palle e pignatte di fuochi artificiati, tennero i nostri in continuo travaglio. Ma venendo la notte, salirono con gran furia due canuoni alla punta del baluardo Doria , co' quali tirarono ai nostri ripari tutta la notte di modo che era molto più quello che essi rovinavano, ehe non quanto i nostri potevan rifare. Allora vedendo Gabrio ehe quella fortezza non potevasi più difendere . consultato con Salazaro e con gli altri Capitani, deliberò che la notte seguente si ritirassero tutti nell'isola dello stagno, ove Ferrante di Laguna con le barche portasse munizione e vittovaglia per un mese, riconoscendo l'acqua che vi era, e la capacità delle eisterne per portarvene dell'altra; e mandò un uomo a chiamare il Sinoghera, il quale venne con le barelle e le rimenò cariche di grano, che a salvamento fu posto nell'isola. Ma la mattina che fu ai tredici nello spuntar dell'aurora, con maggiore sforzo che ancor mai avessero fatto, in un medesimo tempo assaltano i Turchi i tre soliti baluardi. Resistesi da'nostri soldati, che quantunque lassi,

non perdono di vigore, e dal primo impeto col solito valore li ributtano; e mentre il Serbellone, che come esperto eapitano ai perigli maggiori si trovava sempre presente, vedendo il maggior impeto essere al baluardo Doria, ivi stava a rimettero ed a provvedere, vede che con orribil ruina nel baluardo del suo cognome una mina si spara. Aecorrevi il povero vecebio, e vedendo ehe i soldati italiani e spagnnoli dal fuoco sparpagliati avevano tanto ceduto, che i Turchi per mezzo alla rovina eran saliti sulla piazza del baluardo, con la presenza sua li rineora, ed unitili insieme sì bravamente rimette contra a quei Turchi, che li ributta. Ma sentendo nel balnardo Doria di pnovo le voci ed i gridi più graudi, col medesimo ardire vi torna; e con supremo dolore trova ivi infinita moltitudine di Turchi aver soffocato il valoro de' miseri difensori, che non furono in questo assalto più di trecento, ovo alla difesa di eiascun baluardo einquecento per lo meno son necessart. Quivi essendo Gabrio diligentemente cercato per ordine del Bascià, da aleuni Mori che lo conoscevano fu mostrato a certi Turchi, che con gran festa lo fecer prigione e subito a Sinam lo condussero. Il quale subito che lo vide villanamente lo prese per la barba, e domandandolo come avesse avuto tanto ardire di difendersi con un monte di terra da sì grando armata e da tante forze del suo Gran Signore, g'i diede una gnanciata. De' soldati che erano vivi rimasti , molti furono uceisi allo stagno mentre procuravano di salvarsi , e circa a duecento si salvarono all'isola. Comandò pertanto il Bascià a Gabrio olie dovesse scrivere al Sinoghera ed a Pagan Doria che erano nella torre dell'isola, quegli per gnardarla, e questi per eurarsi della sua infermità, che si dovessero rendere; poiehè non essendo quel luogo più forto di quello e he fossero stati la Goletta e la fortezza di Tunisi, dovevano credere ebe non potrebbero lungamente resistere a tauta potenza risoluta di non partirsi, finebè non avesse intera vittoria del tutto; il che fece Gabrio, e serisso al Sinoghera di questa maniera :

« Poiche la Goletta e la fortezza di Tunisi non si sono

» potute difendere da questa potente armata turchesca , do-» vete esser certi, che meno potrà cotesto minimo luogo » difendersi molto; e perchè il Serenissimo Bascià mi lia » commesso che io scriva così a voi , come al Signor Pa-» gano ed agli altri ehe si trovauo eosta, ehe volendovi » rendere, vi accetterà tutti senza comportare che a niuno » sia fatto dispiacere; dove altrimenti facendo, è per prov-» veder subito, che vi abbiate in ogni caso a pentire; vi » esorto e prego ad ascoltare il presente latore, e uon com-» portare che gli sia fatto dispiacere ; anzi per rispetto del » Serenissimo Baseia e per amor mio fargli ogni sorte di » cortesia. Ed a Vostra Signoria ed a tutti mi raccomando, » pregando Iddio elie v' ispiri il vostro meglio - Dalla ga-» lea principale a tredici di Settembre. » A questa lettera ne fu aggiunta una dello stesso Baseià seritta nella medesima lingua in questo modo: prima eran due segni tondi pieni di lettere arabiehe stampati con inchiostro, sotto a' quali si leggeva - Zabà del Serenissimo Sinam Baseia, Zabà del Serenissimo Capitan Bascià - che sono sigilli, uno del Bascià di terra e l'altro di Ucciali Generale dell'armata; e poi seguiva la lettera di questo tenore:

« A V. S. D. Giovanni , Signor Pagano Doria e voi 20 altri Capitani e soldati, o siate marinari, ehe state dentro » a codesta fortezza ed isola dello stagno. Veduta la pre-» sente vi comando, poichè la detta fortezza, dove al pre-» sente siete, non sarà più forte della Goletta e del ba-» stione di Tunisi; che subito subito dobbiate arrendervi » per salvar le vostre vite, e non vogliate morire come be-» stie. Non volendovi arrendere, vi piglierò con l'aiuto di » Dio; perehè non voglio partirmi di qui finehè non vi » metto al basso; e son venuto qui per fornire le mie galee » di genti, accioechè possa star più sieuro. Io ho lasciato » sopra di voi il Re d'Algieri ed il Re di Tripoli col suo » campo e con mille Giannizzeri mici, e similmente il Re » di Tunisi con tutta la sua gente, e con dodici pezzi di » artiglieria; ed io in persona domani mi troverò ull'usse-» dio vostro. Se non piglierete la m'a parola, vi giuro, pi» gliandovi, di fare una giustiria di voi, che sarete esempio » a tutto il mondo ; e voi lo vedrete, poichè avendo avuto lo se specchio della perdita della Goletta e del fotte di Tuni: » si, volete con una cosa da niente difendervi da un'armata tanto potente e tanto grande esercito, quanto i tenno go. Non dirò altro. Dalla Goletta ai quattordici di Setstembre. Io Sinam Bascià Generale dell'armata del Gran » Signore. »

Al ricever di queste lettere quei della torre diedero libertà ad un Rais, il quale era stato preso nello stagno, e per lui scrisso il Sinoghera al Bascià, che egli era stato posto in quel luogo in servizio del sno Re, e che perciò avera fatto quanto avera potto per dificaderlo; c che per non essere capace il luogo di molta gente, ha dato libertà al presente con commissione di trattar seco il 'accordo; e frattanto alzarono le bandiere di assicuratura come si suo-le. Analò con costui il Pagator regio; e desiderando gl'inimici di lasciar oggi cosa finita, e di partirsi presto per essere il tempo molto avanti, ed aver da far lunga navigazione fino in Gostantinopoli, si contentarono di prometter largbi partiti, replicando Sinam un'altra lettera in questo modo:

Signori D. Giovanni e Signor Pagano Doria o Cavalier Giordano e Ituli Capitani, soldati, marinari, piccioli e gradai che si ritrovino nel presente forte. Abbiamo con Alile Rais ricevato una lettera vostra, nella quale
ci domandate grazia di tatta la gente, che nel forte vi
trovate, in darvi passaggio, e lasciareste il forte. E perchè il Signor Capitan Bascià mi v'ha domandato in grazia, io per amor suo e di voi altri che siete trecento
nomini, ma che foste ancor mille, mi contento di farvi a
vutti la grazia, a non di questo, ma di maggior cosa ancora, avendomi Iddio conceduto tanto alta vittoria di aver preso la Goletta ed il forte di Tunisi. Ma con questo, che voi dobbiate rinunsiare tutta la facoltà che al
presente si trova in detto forte, riserbate le vostre persone sole; le quali cose farete serirere in Turchesco dal

» detto Mami, ed Alile Rais, e similmente in Cristianesco. » Nel nostro veuire abbiamo preso due navi una Genovese » e l'altra Ragusea, delle quali vi concediamo una, dove » potrete audar salvi e sicuri per lo vostro cammino; e » così vi douo la fede mia per amor del Sig. Capitan Ba-» seià di non lasciarvi fare un minimo fastidio che sia al » mondo. Non altro. Dalla Goletta a'quindici di Settembre. » Io Sinam Bascià cc. Uccialì ancora rescrisse in questo modo. « Questa mattina ho ricevuto la lettera vostra, e vi-» sto quanto mi scrivete circa del voler andar salvi con la » vostra gente; io subito sono andato dal Serenissimo Ba-» scià, il quale per sua beniguità me n'ha conceduta la » grazia non solo di voi altri , ma che fosse maggior cosa » aucora, con questo che le S. V. debbano andare con le » lor persone liberc, e tutta la facoltà scrivere in Turchesco » ed in Cristianesco; acciocche il Signor Bascià non abbia » causa di dolersi di me, perchè con questo vi ho doman-« dati in grazia, e mi v'ha conceduti; e vi si donerà una » nave, con la quale potrete andare al vostro viaggio, e » così sopra la fede mia potrete venire sieuramente. Il pre-» sente latore vi sia raccomandato. Non altro. Dalla Golet-» ta a'quindici di Settembre. Io Ucciali Bascia, Capitano » dell'armata del Gran Signore.

che crudelmente li facesse morire; non meritando meno l'infedeltà loro dall'una parte e dall'altra, dolendo non tanto la morte di quel valoroso cavalicre, quanto la condizione di essa, a tutti quelli che l'avevano conosciuto. Il Sinoghera con tutti quegli altri se n'andò al campo nemico sbarcando al canale della Goletta, e condotto al padiglione di Sinam, il quale con molto fasto da tutti i principali dell'esercito era circondato, gli disse che sotto il pegno della sua parola era vennto liberamente con tutti coloro che stavano all'isola, e consegnolli de' denari regii quindicimila scudi. A cui disse il Bascià, che non intendeva di dar liberta, se non a quelli che prima della perdita del forte si trovavano nell'isola, pretendendo che gli altri erano suoi schiavi, e sotto della sna spada fuggiti. Replicava il Sinoghera e domandava l'osservanza delle promesse : raccomandavasi a Uccialì ed a Malemaluc figlio del Re di Fessa, che era stato il segretario delle lettere : ma alterato Sinam gli fece mostrare il capo di Pagano, e dire che se non taceva, avrebbe fatto far peggio a lui; però che si spedisse di scrivere prestamente cinquanta di quelli, che crano venuti seco, i quali aveva già mandati a far tener prigioni in una nave. Onde fu egli costretto di andare a farne la scelta con grandissima compassione di quelli che doveano restare schiavi, onde s'udiva un lamento incredibile del Sinoghera, il quale non potendo soddisfare a tutti , si risolvè di scrivcre cinquanta di quelli che da principio erano stati seco nell'isola. Nè patirono i Turchi che si partissero, mentre attesero essi a rovinar la Goletta, ed a spandere i trofci della vittoria e le spoglie de' Cristiani. Ma fattovi in due giorni ventisei mine, ed altre da poi, quando andò l'armata a spalmare a porto Farina, in un subito restò ogni cosa abbattuto di quello che trentanove anni s' era penato a fabbricare. Spalmossi in due giorni con mirabil prestezza, e navigossi subito alla volta di Capobono, ove fu liberata la nave dei Cristiani; avendo ad istanza del Sinoghera Uccialì fattone liberare quattro altri, poichè egli a più potere si scusava del mancamento fattogli dal Bascià , dicendo che mentre egli era stato povero corsaro, avea sempre inviolabilmente osservato la parola. Si maravigliavano i Turchi come nella Goletta avesse il Re posto per Capitano un'uomo tanto inceperto come era D. Pietro, del quale facevano poco conto, faceulogli mille seberai. Ma dodavano molto Gabrio, e gli portavan rispetto. Furouo nondimeno tutti due levati dalla catena ad istanza di Ucciall, il quele mostrò a Simm ele non convenira di trattar male uomini così principali.

Or mentre che a Trapani D. Giovanni sta discorrendo della qualità del soccorso che ha da mandare, e del modo che s' ha da tenere, ecco che la navetta che porta quei pochi liberati col Sinoghera vi arriva, ed intende dallo stesso Sinoghera tutto l'infelice successo di quelle fortezze, e legge anche le lettere stesse con che quei Bascià avevano seco trattato. Per il che ed egli e tatti quei Capitani che erano seco, attoniti e confusi rimasero. Parve però a D. Giovanni di mandare Marcello Doria a riconoscere gli andamenti dell' armata nemiea, la quale audata in Malta al Gozo a far acqua, vi lasciò alcuni schiavi liberi, ed indi trangnillamente navigando, in poehi giorni al porto delle Gomenizzo pervenne. Il che inteso che egli ebbe, deliberò di ritornarsene a Palermo; e quindi per aspettar avviso del Re di quello che dovesse fare dopo la perdita di quelle fortezze, a Napoli si ridusse. Così la fortificazione di Tunisi partorì questo male, che i Turchi, che già quietamente per lo spazio di tanti anni sopportavano nell'Africa il giogo della Goletta, la quale con tanta sua gloria aveva l'Imperador Carlo aequistata e munita; dal uuovo insulto svegliati l'nna e l'altra fortezza spianarono in faecia di regni tanto possenti come è Napoli e Sicilia, che tanto negligentemente al bisogno l'abbandouarono; quasi che avesser piacere di sgravarsi della spesa, che in mantener quella tanta riputazione si faceva.

FINE

## NOTE

.

# DOCUMENTI

### NOTE

#### ELETZLEDAD EECFEGE ELEEK

#### 5

(1) Sellm il. ereditò l'Imperio, ma non la virtù di Solimano suo padre, il quale per le vittorie che riportò in Siria in Egitto In Persia In Ungheria o nel regno di Tunisi, e fino ia Italia per mezzo del famoso corsaro Barbarossa, ma più per l'oscervatissimo adempimento della giustizia e della temperanza in tempo di poce, si acquistò il nome di Grando. Quantinque non poco gli scamasse di gloria ia crudeltà dell'animo suo, massime nella uccisione de'ligliuoli , come appresso si narrerà, e nella strage che feca di oltre a 1500 prigioni dopo la famosa vittoria di Mohath augii Ungheri , a' quali , I più di ioro nobill cavalieri e flore deil' esercito Criatiano, egii, fattone un gran cerchio, mandò mozzare il capo nel cospetto dell'esercito vincitore. Selim più che aila gloria delle armi attese a darsi bei tempo; e di ini si racconta, che avendo la suil'ascendere ai trono addimendato un astrologo quanti anni di regno gli prenunciasser le steile, ed avutone in risposta che soll otto, egli, o gli agginstassa fede o no, si dié tutto in braccio a piaceri, giacché al picciolo apazio gli era conceduto a goderne. Principale ministre delle sue voluttà era un Giovanni Miciic, che dai nostro Sereno è chiamato Giovanni Michel Marzano; il quale nato in Portogalio di famiglia Ebrea, per non essere costretto, secondo i regii editti a lavorar la terra, dail'Ebraica religione alla Cristiana avea fatto passaggio; e tramntatosi poi a Costantinopoli avea noveliamente all'Ebraica fatto ritorno; e quivi maestro ch'agil era di ogni frode e d'adniazione, venne in grande stato appresso Selim. Al quale quando fu recata ia nuova della battaglia di Lepanto, e della distruzione della sua armata, s'affrettò a conchiuder la pace co' Veneziani, a deposta la spada e lo scettro, s'andò a nosconder nel suo serraglio. Amô tanto il vino, che i suoi sudditi medesimi il chiamavano Sarkok e Mest, cioè: Ubbriacone, Nella parte più deliziosa dell'imperiale serraglio si fè costruire un Kiosk o loggia al lido del mare, dove gozzovigliando, tracanneva colme tazze di vino, e di suo ordine si numeravano i hicchieri ch'egli bevea con aitrettanti colpi di cannone. E su appunto il buan vino di Cipro l'anica cagione che l'indusse, contra ogni giustizia e contro I patti da lui atesso pochi anni davanti ginrati, a conquistar quel reame. Alla quale impresa non ai rimase di sospignerio con ogni sno potere Giovanni Micliè, tra per la vendetta che volca prendera de' Veneziani, da' quali, nel passar che avea fatto per la loro città, avea ricevuto men che onesta accoglienza; e per sua privata ambizione. Dappoiché un di (\*) Selim vennto mezzo abbriaco, levatosi dalla mensa e fattoal dirimpetto al Mieliè, che era poco lungi al medesimo desco a gozzovigliare con lui, saiutatolo con gran reverenza , secondo l'usanza degli orientali: Salve, gil disse, o Re di Cipro , se il cleio vorrà favorire I nostri voti. Di che fu preso di cosiffatta febbre d'ambizione, che quasi avesse in pugno il regno di Cipro, si mandò la-

(\*) De Thou Hist. sui temp. lib. 49.

votare in mezo el un gran resullo il no stemma con sopras un diodena renace el instrono questa estitus - discappe fed d'Opro - Ché questo some serre preso nei rigresalera ia Giodalca religiene. El averganchi poccio Selino penti, noti della tenentria promessa, nol facesso piña del Giorgo, el chio sondimo no in cambio il Ducato di Nania con le isote che na dipenderano. U limpero Ottomono fo delinivo col passeggiera septendre cidi se se cami, non ai sisteme dell'imperadore, ma a quello del sono Generalli. Selino ment d'apoplessia nel cimpostatorica mon anti di se nono di repo.

(2) La Rossa , che più comunomente vien chiamata dagl' istorici Rosselana o Rosselane, era una schiava senese non tanto beila della persona quanto scaitrita d'ingegno, che seppe con le sue arti cattivarsi il enore di Solimano II. Costuj aveva già due figliuoli , Mustafà e Mehemet , di una schiava greca , quande gli fu presentata Rosselane, della quale restò preso per mode, cho per in apazio di venti anni non amò che ici sole, punto non curandosi delle aitra sue Odatische, e della stessa Hassaki, titolo che si dà alla madre dol primogenito del Gran Signore. Tutti I Sultani da Ottomano fino a Baiazette ebhero, oitre le schieve, le quattre megli ancera che si coacedone dail'Alcorano ad ogni Maomettano. Ma poiché la moglie di Baiasatte fu tanto svilisneggista da Tamerlano, si fermò per legge imperiale che dovesse il Gran Signora contentarsi per l'avvenire delle sole Odelische; legge cul non deregé se non Amuratte II. per menar moglie la Despena Maria figliacia di Giorgie Dukovvita Despota di Servia; e Solimano II. per favorire la ana Rosselane. Inperocché quest'ambiziosissima femmina a'era posto la cuore non solo di torsi degli occhi I figlipoli dell'Hassaki , ma di essera ancora riconosciuta Suitana: a' quali due scapi finché non fu giunta, non perdonò a stratagemmi e dellitti. Incominciò dall'allontanare Mustafà , facendolo partire con sua madro pel Sangiaccato di Manissa; poi trascinò Solimano a dar morte ad Ibraim Visir Azem , ii più prode o virtuoso suo ministro, cui aveva giurato il Suitano per l'auima di suo padre e per Maomette, che nei suo regno non l'avrebbe fatto morire. Gli appose la rea donna false ragioni di tradimento; ma la sua vera colpo era Il proteggere ch' ai faceva presso il padre l'assente Mustafà delle caimpnie della medrigms. In suo luogo fo nominare Visir Arcm suo genere Rustan Bassà, con l'ainto del quale mostrò a Solimano finte lettere di Mustafà a Tacmas Re di Persia, netle quali il dimandava di soccurrerle all'impresa di farai signore dell' Imperie dei padre. Avvampando d' ira a tal veduta l' Ingannato Solimana, e temendo non avesse il tigliuole ad opporsegli con le armi , ragunato grosso sforzo, si condusse egli medesimo con l'escreito alla velta di Mustafa, faccado correr voce di volcr rincacclare dentre a'loro confini I Persiani che aveano occupate la Siria. Giunto in Siria, o posto il campo in Aimpo, mandò chiamande a se Mustafà , il quale sebbene dall'improvvisa venuta del padre con si grande esercite in una provincia pacifica alcuna sospicione avesse conceputo nell'animo, pure confidando neil'innocenza sua, antipose alla propria sicurezza l'obbedicaza al paterno comandamento ; e sole ed inerme venne al campo vestito di bianca veste. Prime di entrare il padiglione di Solimano, si scinse della cimura un pugnale, del quale non s'era prima avveduto, e, valico il limitare, fu coa liete vise e dimostrazioni di gran reverenza accolto dagli cunuchi , e portogii uno sgabelio perchè s' assidesse mentre veniva il Re. Di che già andavasi il gievano riconfortando, quando veduti comparire improvvisamente sette muti ( che chiamano Disti , o de quali i Sultani huno gran numero ne toso serragii , ceme pure di nuni , che sono detti Gengi , e se ne servono per ufficio di spie, di giullette a di crestell ) habrando in plesti, e gridanho. Diocr to mo lona predato, sono chio tenopo o feggirir; ma siferizio da loco trissettanto finori del padiglione, gli è posta al cello una corcha d'arrer; e cli indugiando dipunano i manigdiati ille pregiore e chio finore alla lascianero dire no più di dine panole al padro prima di morire, questi che datifutto into della recula deresani si quandore conti articolo pesticolori. A cie ai censa, grindi, dalle reculta deresani si quandore conti articolo pesticolori. A cie ai censa, grindi, dalle l'esta persole mos ravez finito di promunistro, che già il misere giaccera al modo arrangolato (7).

Spacciatosi per tal modo Rosselane dell'infelice Mustafa , e morto Mebemetto di sua naturale informità , pensò ad uscire della condizione di schinva ed essere solennemente salutata moglin di Solimano. Il perchè infingendosi tocca di gran compunzione , a mossa da desiderio di soddisfare per qualche via a' anoi peccati , mandò per il Muftl , dicendogli d' aver formato di spendere buona parte di sue ricchezze in un Almaratto, affinche per questa buona opera e per le preghiere de' poveri e de' peregrini Iddio e I suo profeta Maometto volessero usarle misericordia. Ma ndito da lai queilo che già si aspettava, appartenersi cioè tutto l'avere di una schiava al suo Signore, e dover perciò l'edificio dell'Aimaratto, che sontissima opera era, passare in ragion di merito più a Solimano cho a lei, cita dando vista d'essero desolata, siccome quella cui fosse toito l'ultimo conforto di potere con l'elemosina redimere i suoi peccati, si feco prendere a tale una melanconia, che pareva la più infelice donna del mondo. Ne guari ando che Solimano fattosi accorto di così profondo dolora, nè potendone conghietturare la cagione, tanto la fa intorno pregandola a manifestargli l'animo suo, che Rosseiane alla fine quasi fosse vinta delle Innghe preghiere , a si l'asciasse cavar per forza del petto li suo segreto, gli narrò per ordine ogni cosa. Di che il Saltano teneramento racconsolatala in puchi di l'abbe per pubblico latromento solennemente manomessa. Non dicono gli storici se la scattrita femmina addironnta libera fabbricasse poi l'Aimaratto, al dicono che dopo preso al primo lacciuolo Solimano, gli teso ancora il secondo, facendosi con ogni solennità innanzi a' due Kadileskieri di Natolia e Romania menare la moglia da lui. Al che pare il conducesse la davota e pietosissima femmina niegandosi, per amor dell'Alcorano cho il vieta , alle sue roglie , finché non fosse sua legittima donne. Due anni soli potè godersi tanta felicità fabbricatasi con tanti delitti ; poichè la morte le troncò nel più bello la vita, lonenzi che compiesse trentasette anni di ctà. Nel decimottavo secolo si parlò molto di Rosselane sui testri francesi per opera di Favart, Belin, Chamfort. Intorno alla sua vita veggasi il Dupuy nella Storia de Favoriti e delle Favorite , Abbondanza nel Dizionario Storico della Vita da Monarchi Ottomani , Sultani Solimani Turcharum Imperatoris horrendum facinus in proprium filium, natu maximum Sultanum Mustapham, anno Domini 1553 patratum , auctore Nicolao Brugundo ec.

(3) Questa battaglia di Moncontorno combattuta tra li Dace di Angio no l'Ammiringho Coligny fi la terra vistoria ottenta da Carlo X sopre di l'aggiorno il V. i mortrono poche cetainia di Cattolici, e ben tredicimila degli avversari ; e molto vi si segoniareno le militile Italiane governate dal Conte di Santa Fiora, che furono le prime ad assalire o il utilina a ristrari, e tolor-

<sup>(\*)</sup> Chronicorum Turcicorum lib, II, Francofurti ad Moenum. Tom. I. p. 97. et 1079.

ro a nemici rentierta ineggea, cha mandate dal Coate a Roma, furnon da Pio V, poste in S. Gieranal a Laterane con ma lapida di marmo. Se l'Angiò di avesso apiato più rigoromente innanzi in ritorie, narrebe atta forme aliora di distrutti la parte Ugnontei; la quale quanto credelmanto lacerame con civili discordio la Francia, e come patines alla perfine un pangulmon trabocco, non e chi ignori.

(4) Scrive il Munstero nella aus Cosmografia universale, parlando dell'isola di Cipro: (\*) Ex pilit stiam caprarum pannus conficitur, cui Zambellottum hodie nomen est. Di cosiffatte stoffe di lana, hambace, seta ec. erano nel XIL e XIII. secolo in gran rinomanza le fabbriche di Oriente (\*).

(8) Paragonta, în latino Frana Augusta, pecondo îl Ferrati, îl Baudraul e gil alti-Gougrafi, de deta salatemente d'arinea, post Binaceste a Hamesaria, puesta deritata dal Greco, che rale— nacrota acil zenta— perchă, deie Stefano Lucipaza seila ma Cheografia dell'isal di Cipre, à de dimenta Famegoria, pe non quando, morto Antonio e Ciropatra, Yasila di Cipra di delminia de Re d'Egito non în chia que fort de l'aranta Famegoria, pe non quando, morto Antonio e Ciropatra, Yasila di Cipra di delminia de Re d'Egito non ai quello del Ramană. È la prima cità dell'isalo depo Nicola, p in soia che arrese su perto. De la natice Non di Cipra, madesta a persona quel ca la Atta Altana megli di Upp il no. A di Cipra, madesta a persona quel na la dista Altana megli di Upp il no. Altana del Para Innocesso III. di tramatare l'Arcivercerdo in Nicola d'arrestica del Cerci ne Leisla.

Nella deceriaises che qui fa il nostro antere dell'isola di Gjero, punto non corce della isotro di quasto reame. Noi rientettodo i leggistro jincipelmenta a Stefano Lasignano, che più minotamento di tatti gli altri storici raccessa nella an Cheografia Storic mitercisti dell'isola di Cipre tatti gli arresimenti di quell'isola iliona silvano 1572. In cui acrive; diremo solo del modo, con mi posso Cipre sotto al domisio de Veneziani.

Giacomo di Lusignano bastardo di Giovanni Re di Cipro , dopo aver inngamente guerreggiato con Carlotta sua legittima sorella intorno ai Regno, ne rimase finalmente Signore l'anno 1464. Da Andrea Cornero nubile Yeneziano che si trovava in Cipro Uditor Generale del Regno , era stato sovrenuto di molte migliaia di saudi per mantenere la guerra. Narra il Loschi ne'ausi - Compendi storici della Repubblica di Venezia e suoi stati - di aver letto la una curiosa istoria che un di , fosse arte o caso , essendo Andrea col Re, nei trarsi della scarsella il moccichino , si lasciò cadere in terra una immagine di beilissima donzella eccellentomente dipinta; e addimendato dal Re di chi fosse queila effigie , gll rispose essere di ana sua nipote Catterina Cornaro. Accortoal poi Andrea de sentimenti che avea destati nell'animo di Re Giacomo la vedata di quel ritratto, senza porre tempo in mezzo gli fè offerire in moglie Catterina . donandogli Insieme I denarl che gli avea prestati con la glunta di centomila scudi di dote. Di che il Re si tenne contentissimo, e mandò fuori ambasciadori alla Signoria di Venezia per dimandar la figliuola di Marco Cornaro, Catterina prima d'essere consegnata agli ambesciadori di Giacomo, che con pompa renle la traghettarono in Cipro , ove fu con dimostrazioni di grandissima allegrezza incoronata Regina , fu da Senatori condotta in Palazzo e fatta figlisola di San Marco; e poi, chiamati gli Ambasciadori, - vi consegniamo, loro dissero, questa nostra figliucia, non come figliucia di Merco Cornero, ma come figliucia di

<sup>(\*)</sup> Lib. F. pag. 997. (\*\*) Michard. Storia delle Crociate lib. XVIII.

S. Marce; e vi conseguiamo acrora la rea dote la cercionida dacará, cês. S. Marco io de como a ras figilizade. Morto Dicionom noile freese celt di 33 and, o dea nasi appresso il son figilizad postumo, andrives nomato Giacomo, o tercani a molta tatuli que il serci della Regista Caristat (\*) per per lei a Veneziani che disponenzano que con a con testamo per lei a Veneziani che disponenzano que con a con testamo per lei a Veneziani che disponenzano que con a con testamo per lei a Veneziani nel Veneziani no 1489a, societi amai appresso in morte di 18 Giiscono, fece in S. Marco per-centa illa Siguraria del renne del Capor, a rebe in in cambino in Veneziani alla consecui alla Siguraria del renne del Capor. a rebe in in cambino per sei o sua circuma il siguraria del renne del Capor. In terre la figura del renne del Capor.

Pinta del Cipro fino al 1870, quando de li applito Scinno, seccedo al narra.

(6) La famiglia Savorgnano, nobilisaima in Vanesia, fu celebro nell'architettura militare. Oltre al Conte Giulio, che nelle fortificazioni fatte per la Repubblica e in terraferma e nelle isole del levante , a singolarmente in quelle di Candia e di Cipro, aveva recati ad sesa segnalati vantaggi, s a se stesso conciliato gran nome; (\*\*) il Conte Girolamo Savorgnano fu uno da primi che inalizasse trintee a cavalieri, di che diede il primo saggio intorno a Marano nel 1515; gran nome a'acquistà in Piemonte o in Francia, Germanico Savorgnano, massime nella difesa del castello di Osopo, o il medesimo fu molto adoperato da Arrigo IV. di Francia nella espugnazione della fortezza; o finalmonte Mario Savorgnano Conte di Belgrado scrisse con molta sapienza dell' Arte militare terrestre a marittima, secondo la ragione e l'usa de' più valorosi Capitani antichi e moderni, cho compiuta o forbita da Cesaro Campana in pubblicata nel 1614. opera, a giudielo del Tiraboschi, assai cantaggiosa all'arte della guerra, per gli ottimi ammaestramenti, ch'ei dà pel buon euccesso delle battaglia per terra a per mare . e per la ottime riflessioni . che ei ca facendo sueli antichi . non meno che su' recenti combattimenti; nel che mostra che alla scienza militare era in lui congiunta non picciola erudizione dell'antica e moderna storis. Il Cente Giulio richiamato da Cipro, în mandato daila Signoria in Balmazia , quantunquo il nostro Sereno non ne faccia menzione , con carico di Governatoro Generale sopra la milizia, la qual pravincia aveva già egli altra volta difesa dalle armi turchesche. (\*\*\*)

(7) I Mori, che manderroro menengi à sòl·limo per aixo, crano i a quel tompo mani atretti de Filippo II. di Spagno, Alceni erano versui al critiamenios, e il chiamvano Morinei a diviliagordi dai Mori che ai vollero mantenere Nomettasi. In e Caleigian o Monostical, perché Mori, furono apreggiati di Casitollica, in tanto che nel 1980. I evatidi in sumi sovienzero lo sforza di tatta la Spagna che il combanteto, in fino a che no 1971. di casi al castoniore a Filippo, altri riparrenos in Africa. Di questi futti troverà capiesa motini il l'egistore presso lesgo Augusio de Thou. (117)

ggitore presso lacopo Angusto de Thou. (\*\*\*\*)

(8) Monsignor Lodovico de Torres, uomo di gran prudenza e singolare de-

(\*) La Regina Cariotte executat del regno dissorio lungamente in Roma na pese del Pontifeje; cos infin relica cappella di Sua Santida, presente in Pontife proper al proper del Pontifeje; cos infin relica cappella di Sua Santida, presente di Cipro ad Annecho Deca di Succia suo cuignio. Questar rismansi fe pure letta di Sucia suo cuignio. Questar rismansi fe pure letta del Pontifeje di Pontife fin degonome portare in arisini, e purpullation nella Chiese del Fersi i Consensation di Cario V. al tempo di Ponto III. Cariotte fin degonome portare in arisini, e suppullation nella Chiese del Fersi i Consensation).

(") Tiraboschi. Stor. della Let. It. T. VII. Par. I. lib. II.

(\*\*\*) Campana Istorie del mondo lib. f.

(""") Hist. sui tempor. Tom. II. lib. 48,

sterith in tratter negozi, nacque in Malaga if di 6 Novembre 1533. L'anno 1560 fu nominato Chierico Presidente della Camera Apostolica la luogo d'Alessandro Campeggi Vescovo di Bologna e Decano della Camera, promosso al Cardinalato. Nel Marze del 1570. Papa Pio V. lo mandò Nanzio al Re Cattolico perché trattasse la conclusione della Lega tra quel Principe e la Signoria di Venezia contro al Turco ('), e di là passasse in Portogallo a fare lo stesso ufficio col Re Sebastiano, e procaeciare con ogni suo potere che quest'ultimo menarse la moglie madama Margherita sorella del Re di Francia, alia quale il Papa temeva non fosse date per nurito II Rc di Navarra Ugonotto. Deil'opera aua al servi con grandissima soddisfazione il Re di Spagna in vari negori di molta Importanza, come pure il Pontefice Gregorio XiII, che a presentazione del Re, lo nominò Areivescovo di Monrosie l'anno 1573. Fu diligentissimo pell'officie pastorale e nella difesa delle giurisdizioni della sua Chiesa, alla quale appena giunto fu sno prime pensiere celebrarvi un Sinodo, che è dato alla stampa. Edificò un magnifico monumento a Guglielmo il Buono Re di Sicilia, fondatore delin Chiesa di Monreale, e con solenni cerimonie vi ripose dentre le ceneri di ini che giacevano ignobilmente nel pavimente della Chiesa coperte da pochi mattoni. Molte altre opere fece di pubblica utilità, e fu gran benefattore de luoghi pii. Alte cure pastorall della sua gregge intermise a quando a quando le pubbliche della Chiesa, confidategii dal Papa Gregorio XIII. per la aua sperimentata attitudine; e finalmente al mort in Roma di sue Infermità l'altime di dell'anno 1584. Vedi la sua vita tra quelle degli Arcivescovi di Morreale scritte dal nipote e successore suo nella medesima Cattedra, Cardinale Lodovico II. de Torres, che le pubblicò sotto il nome di Giovanni Luigi Lello suo segretario; ristampate poi con molte ginnte da D. Michele del Giudice Priore Casainese.

(9) Chi loggerà tutti questi modi adoperati da Papa Pio per raccoglier denaro, non ne prenda scandajo, quasi di simoniaci trattati : poichè gli uffici che ei vendette, erano magistrati urbani, e punto non rignardavano a benefiel ecclesiastici. Ed anche a far questo fu il Santo Pontefice costretto dall' aver già vuotate l'erarle con le tante sovvenzioni di denari e di milizie, con che aveva Infino a quell'era aintato l'Imperadore, il Gran Maestro di Malta, il Re di Francia, la Regina di Scoria, i fuorasciti d' Inghilterra ed altri. Non maneò ebi vedendolo in cosiffatte distrette, il consigliasse a conceder per prezze il regresso al Benefizi, mestrandogil potersi de sola questa concessione ritrarre fino ad un milione di scudi; cui egli con disdegno rispose, non esserci al mondo necessità veruna bastante a scusare alenn Principe dal valersi di argomenti più che onesti e legittimi, Ed a taluni che quando egli concedette al Re Cattolico in Crocinta, l'Escusado, e la confermazione delle cento galce che per facoltà data da Pio IV, si pagavano de' benl ecclesiastici per la sicurezza de' mari d'Italia, gli rammentavane esser quello il tempo di domandare al Re o antrate o altri cemodi per suol conginati; replicò, che egli non era di schiatta di mercadante; ma che concedeva cotali grazie per benefizio pubblico della Cristianità e non per privato interesse sue n di sua gente. Il perchè non volle mandare a Pilippo la Bolla per nome ano, ma la consegnò all' Ambasciadore di Spagna, perchè la mandasse al suo Signore ("").

<sup>(\*)</sup> Il Torres ebbs prima di partire tre istruccioni, una pubblica dai Cardinali preposti al negocio della Lega, un'altra particolare ad una pricata dal Pontefes; i le quali si legono tra i documenti a piè del colume.

<sup>(\*\*)</sup> Catena Vita di Pio V. - Vita Pii V. austore Jean. Ant. Gabutio apad Bolland. Maji. T. I.

(10) Fin dal Pontificata di Pio IV. c'era trattata di dare accrescimenta di titoli a Cosimo de Medici. La cagione che spinse Piu V. e dargli quella di Grau Duca variamento da vari autori è narrata. Altri scrivono essere stati i muiti meriti di Cosimo verso la Chiesa ed il Puntefice , massime per le genti che mandò a militare in Francia contre gli Ugonotti sotto al Conte di Santa Fiore; altri l'Imprigionamento del Protonotario Carnesecchi nobile Fiorentino, cha per esser notato d'eresia fu da lui a semplice commessione di Pio preso e mandate a Roma , dicendo che se per almil cagione avese voluto il Principa suo figlicolo, glicio avrebbe della buona vogila mandato in catene; altri finalmente il desiderio di terminare una volta la lite delle precedenza lungamente agitata tra i due Duchi di Fleenze e di Ferrara. Della elezione di Cosimo in Gran Duca fecero risentimento moltissimi Principi, esscudo stati quesi soli Il Re di Francia Il Duca di Savoia e la Signoria di Venezia, che riccressero lietamente i suoi ambasciadori con la pavella della erescinta dignità, e che nel rispondergli il nominassero col titolo di Gran Duca. Dopo all' Imperatore e al Re Cattolico, de' quali l' uno pretendeva che Cosimo fosse vassallo dell' imperio pel dominio Piorentino, e l'altro che per la Signoria di Siena fosse vessallo del Re di Spagna, quegli che più vive rimostranze fece a Pio fu il Duca di Ferrara, el per l'antica gelosia con Coalmo, c el per alcune controversie che aves col Pontefice interno alla navigazione del Pò. Ma il Scnato dei Veneziani, per levar ogni intrico, mandanda a Ferrara Gican Formenti Segretario, nomo di molta prudenza, cost fece, che fu il tutto quietato, e quel Duca restò in grazia del Romano Pontefice (\*).

Le crimonie della incorenzatione di Cosimo in Roma trovansi minatamenta descrittie in nua relaziano dell'Ambasciadore di Sayaio al 2000 Duz, e che tratta di Ch. Cav. Ciberzio dall'Archivio di Corte, è anza di frecco pubblicato e del Sagatiare Romano— Amos II. Vivi. II. 2000. R. Quelle dell' cartras di specimenta Romano— Amos III. Vivi. II. 2000. R. Quelle dell' cartra di particolari harrata enti libro XV. del Suppiemento alla Cronaza universale del mondo, recotto del Sassorito, e pubblicato in verenzia i rano 1881.

(11) litoroo a quello che avreanetra Marc' Attonio Colonna e Giaramal Andrea Dorlag per Luis i l'empo che destre fundis l'armant fino all'Ottobre d'1570. Il Sipor Achillo Genanelli ha testé pubbliceto ne' primi quaderni del 1570. Il Sipor Achillo Genanelli ha testé pubbliceto ne' primi quaderni del 1570. Il Sipor Achillo Genanelli ha testé pubbliceto ne' primi quaderni del 1570. Il Sipor Achillo Genanelli no del 1570. Il Sipor Achillo Genanelli del 1570. Il Sipor Il Sipor Achillo Genanelli del 1570. Il Sipor Il Sipor Il Sipor Achillo Genanelli del 1570. Il Sipor Il Sipor Il Sipor Il Sipor Il Sipor Achillo Genanelli del 1570. Il Sipor Il Sipor Il Sipor Il Sipor Achillo Genanelli del 1570. Il Sipor Il S

<sup>(\*)</sup> Doğlool. Tostro de Principi e delle Istorie del mondo. Parte VIII. (\*) De due Monifesti del Dorio dati per inediti dal Segistares il primo si frova gia pubblicato nal I. Yolume delle Istorie del Campana, il quale oggistare eserse da moli attribuito ad Asconio della Corgna, del cui maturo consistiti molta ni servica Giannadra.

<sup>(&</sup>quot;") Saggiatore : Vol. II, num. 12

via rigorta Il Costo (\*), dieread di svaria cavata a una lettera di D. Carlo d'Avalus cettita di Palemo al fratello D. Giornani satta Il di ventired di Ottober,
Ulaformazione di che abbiano innanti parlete, dopo narrato Il fatto di D. Carlo, che con poco rispoto risposa di Colona, segue con queste paroles P. sa
« questo Vargianas quello che Il Doria disse solla ana galera, cheè — Pennava
a biarc'Annoni devanjura bassora la Cipit con la roba mia. La morora bel disses
« chi in ma galera asenza the vi accessor presenti presenti Il resultato di Colona
a della colona di Colona di Colona di Colona di Colona
a della colona di Colona di Colona di Colona
a di Colona di Colona di Colona di Colona
a di Colona di Colona di Colona di Colona
a di Colona
a di Colona di Colona
a di Colona

s scana galera X. milia scodi l'anno, e le sue proprie non il costano X. milia e sono meglio armate s ("").,

Delle parole profferite da D. Carlo d'Avalos a poco onore del Colonas ,
dimandò questi il medesimo di la debita punizione al Doria, serirendogli che
doresse ritarer la parsona di esco Signor D. Carlo fin instro che S. M.

intato quello che oggi è passato , comondé quel che la forsì arrestios. ("")
Orrenda fia poi la fortusa di mare che coltes nel richron le armate de Venziania del Venziania del Ponticlica. Il Dori nel non secondo Manifesto dice quasi per inderro do a Anderson di compartendo per more a seminado golera. Non così avrena ea lai, il quale configuratio del collegati, e en il cinqua di Ostobe partico del configuratio del collegati, e en il cinqua di Ostobe partico del configuratio del collegati, e en il cinqua di Ostobe partico del configuratio del collegatio del collegatione del co

(12) La eagione principale perchè su tolto d'ufficio il Zane sn il non aver voluto andare in Cipro dopo la caduta di Nicosia. Dappoiché quando venne all'armata la novella che Nicosia era presa, ridottiai I Generali sulla galea del Colonna, e addimandato da lui Girolamo Zane ebe cosa gli paresse doversi fare, egil rispose non essere più tempo di dare alcun soccorso a quell'isola. Dello stesso consiglio era atato Sforza Pallavicino, il quale, seguitato in questo da Iscopo Celai, avea proposto di entrare nell'Arcipelago a condursi con l'armata alla stretto di Gallipoli, e far forza di prendere uno de' Dardanelli; che sentendosi così vicina l'armata a Costantinopoli , forse il Turco aria fatto richiomar di Cipro l'armata sua, a nel tornare essa, con meno disagio si potera o combattere o far qualche acquisto d'importanza, (\*\*\*\*) E n'ebbero l'uno e l'altro la medesima pena dal Senato. Pare oltre a elò che il Zane trovandosi stretto dal bisogno non al guardasse troppo da certi soprasi. I quali sogliono poi alla fine ingenerare la pubblica malevoglienza. Così quando in Sitia il quindiei di Settembre al fe mostra generale dell'armata, il Doria nel riveder minatamente le galeo veneziane, avendo trovato che mancava da un terzo della ciurma, e che fra' coldati, marinari buoni e tristi, l'una per l'altra non possava alcuna ottanta uomini; com'egli stesso se ne duolo nel auo primo manifesto del di sedici Settembre 1570. (\*\*\*\*\*)racconta il Conto (\*\*\*\*\*\*) essera ciò etato causa che I Zana con usar qualcha violenza per quei luoghi a lor sottoposti, rimediasse in parte a quel gran mancamento. Quanta fosse stata la colpa del Zane la totte le cose che farongli imputate a Vonezia, e quale sarebbe atata la sentenza della Repubblica nel fatto suo,

(') Compendio dell' Istoria del Regno di Napoli; lib. I. (") Saggiatore: 
N. L. num. I. ("") Questa lettera è stata pubblicata nel Saggiatore; Anno II. vol. III. num. 6. ("") Adriani: Storie de voui templ. (""") Saggiatore: Vol. II. num. 40. (""") Compendio dell' Istoria del Regno di Napoli: Patre III. (ib. ")

è ora difficile a diffinire, essendo egli venuto a morte mentre la causa si agitava. Con tutto ciò parve che sa ne sentisse bene, poichè il Senato concesse, che fossa enoratissimamente sepellito. (\*) Si legge inoltra nel Campana (\*\*) che fu prime il Zane n chiedes iteenza e progare il Senato che gli piacesse sottrarlo de così grave peso; il che tanto fece più volentieri, quanto udiva per artificio de' suoi emuli crescere ogni giorna querele del suo governo appresso la Repubblica. Ne furono soli questi tro il Zane lo Sforza ed il Celsi a pertar le pena della mala riuscita delle cose veneziane in questo anno. Chè il Senato deputò per Inquisitor!, che chismavano col nome di Sindici, Niccolò Contarini, Giovanni Mocenigo e Pederico Valaresso, perché rivedessero l'amministrazione della guerra, e prendessero le debite pene de delitti commessi sopra l'armata. I quali avendo avuto in questo autorità suprema, subite fecero pubblicare, che a ciascun fosse lecito d'accusare chi in armata contra ragione avasse alcuna cosa operato a danni o sia del pubblico o del particolare; da che furon molti nobili l'eneziani sopracomiti accusati di diverse imposizioni, per lo più nate dall'avarizia e desio d'orricchire; de' quali alcuni furono rilegati, altri patirono prigionia, e molti anco, che provarona l'innocenza loro, furon liberati ed assolti. (\*\*\*)

(13) Entrò D. Giovanni nel porto di Napoli con sessantaquettro galee, essendo stato poco prima sopraggiunto da ventinove galce, comandate da D . Giovanni di Cardona Generale della Squadra di Sicilia, ed incontrato da D. Alvaro Bazan Marchese di Santacroce Generale delle Squadre del regno. Aveangla fatto levara un magnifico ponte sul Molo gli eletti della città nel luoro medealmo , dove soleansi fare ad ogni Vicerè, ma molto più nobile e bello. Sopradi questo ponte fu ricevuto dal Cardinal Vicerè, she sel pose a man deatra, cavalcando innanzi a loro gran numero di Baroni e Cavalieri, oltre alla infinita moltitudine del popolo. E poiché in compagnia di D. Gievanni venivano i dua Principi di Parma e d'Urbino , Alessandro Farnese e Francesco Mariadella Rovere , gli Eletti della città furon costretti dal Cardinale a cedere ad esal per questa volta il più onorato luogo, dichiarandosi per iscrittura pubblica niun pregiudizio inferirsi con questo ai lor privilegi (\*\*\*\*). Quivi Papa Pio maudò a D. Giovanni il bastone ed il vessillo del Generalato , in merro al qualc era l'Immagine del Crocifiaso intessuta d'oro e d'argento con mirabil lavoro, e sotto dalla banda destra lo atemma di Re Filippo, dalla ainistra della Repubblica di Venezia, e tra l' uno e l' altro quello del Pontefice , e da questi pendeva per mezro di talane eatenelle lu stemma di D. Giovanni medesimo (\*\*\*\*\*). Queato stendardo gli fu consegnato con grandi cerimonie il quattordici di Agqsto nella Chiesa di S. Chiara dal Cardinal Granucla, che in quell' atto come Legato Apostolico gli andò a mano diritta, avendo secrificato solennemente Monsignor Terracina Vescovo di Calvi (\*\*\*\*\*).

(14) Era II Marchese di Pescara D. Francesco d'Avalos nomo di molte fine giudizio e di grande ardire e valore, ed aveva il Re Cattolico fermato chegli dovesse essere il principal consigliero di D. Giovanni nella impresa della Laga, a già datane all'uno ed all'altro commissione. Ma dice Tommaso Co-

<sup>(&#</sup>x27;) Istorie del mondo di Mambrino Roses, lib. XIII. (') Istorie dal mondo, vol. I. lib. I. (''') Doglioni. Testro universale de' Principi e delle Istorie del mondo, Parte VII. ('''') Partino. Testro eroice e politico del Governi de' Vicere ce. Costo. Compendio dill' Istoria del Repno di Napeli. ('''') Gabatius. Vita S. Pii P. V. lib. V. cap. I. ('''') Vedi i citati Costo e Partine.

tac') a rinterpous la morte, con gran delores austi. Quello che poi soggiugar lo stateso ausore dei rinomo in Napoli della familia del harteches, sembra che non bene biccordi con ciù che se die el li nostro Serezo. Dappochè quegli così segge a sarrezi: Crep per condurri in qual la mogli, coi en Doman Bobella Genzago. col Marches del Tuste pinestili, e' finistili, e' obb ricorno o D. Giovanni, che de Dappoli e si modal la questro pode di Negrosi Genzeze; pinelà fatto su tienno a Marcanionio. Colonna even mapsia di manderei citta ner: di che che seggi della di proprio al la Marches di finistili e ner: di che la companio di della di proprio al la Marches della contro di figiliale; tra finistili del morto Passora, cicli D. Canter D. Giovanni e D. Cerla; e sumadasses coronno coli firitano, che e delbon più cello neprime; coli la giantero solvi a l'appoli elle re delbon più cello a prefere; coli giantero solvi a l'appoli elle re messa Agosto, tal che quelle poles si travetuno a tampo di pere espuit. D. Giovanni d' Autrin.

Con la descrizione di untti questi particolari, come poter dubitare non veramente le galee del Negroni riconducessero in Napoli la Marchesana di Pescara co' figlinoli e' cognati ? Ma come d' altra parte dubitare del comandamento fatto dal Coionna ad Onorato Gaetano di mandare per lel a Palermo due galee , se li Sereno che questo riferisce si trovava presente in Messina , ed in au quelle medesime galee l'entificie ? Come inoltre credere che l'animo generoso di Marcantonio rifiutanze di prestare questo servigio alla famiglia del Pescara , quasi per vendetta delle ingipriose parole dettegli da D. Carlo d'Avalos sulla capitana di Venezia il 26 di Settembre, e da noi innanzi rapportate ( Nota 15. )? Fluchè altri documenti non chiariscano meglio questo fatto, pare che possano così conciliarsi le due narrazioni. Morto il Vicerè, i fratelli dimandarono il Colonna di Ane galee, le quali egli comandò ad Onorato Gaetano di mandare a Palermo come prima si fossero fatto padrone delle fuste turchesche. ch'erano intorno all'isoia , e provvedute di vino in Melazzo , come narra il Sereno. In questo mezzo D. Giovanni da Napoli, risaputa la morse del Marchese , inviò per la moglie e' figliuoli le galee del Negroni , le quail giunte colà prima che da Meiazzo vi venissero quelle del Papa , ricondussero in Napoli la Marebesana, secondo pone il Costo. Dal sapersi poi le poco amorevoli parole ch' erano prima passate tra Il Colonna e D. Corlo, la dimanda di due galec fatta a Marcantonio , e la venuta della Marchesana su quelle di Genova, potè ereders! facilmente averle il Colonna rifiutate al d'Avaios.

(13) Amida Re di Tunisi în apodestato del Regnò nel 1570, del famoso corsaro Ecciali, di cui è tanto parola in questi Commentari.

(16) Questo Montigore d'Anglò, che poetrumo innanti a D. Giovammi al accumpio di ricti militare, en figliosolo di Errici II. di Pramele a d'Losciata de' Mediei. Molto vitinosamente avera armagiato coutre gli Usposotti nelle battagia di Jarese di Montoconoru in guius che rerea levito di as na sphesida fama di egrazio militare. Standout all'associto della Roccella vana pientifica menti del presidente della mentiona del presidente della mentiona della mentiona della mentiona della mentiona della mentiona della della mentiona del

- (\*) Compendio dell'Istoria del Regno di Nopoli, Parte III, lib. II.
- (") Aggiunta al supplemento delle Croniche, Lib. XV.

(') come l'anno dops la vistoria di Lepanto, ai volgensa a Monaignor d'Umesa fratella dell' Angib, che appresso ai trovò come venturiare nell'armata di Spagna, dicendoglii Che pogheroble egil il Duesa d'Angiò di assersi travato olla cistoria contro i Turchi? E! Umena rispone: Quel che apphrebb Vestra Altessa di sasersi trovoca alla vistoria avusta dal Duesa d'Angiò.

(17) Quesso Caphaso Marsio che dal Campana è chiantato Cririo Asticutto, e che cri suo sobiati en stato poto tella giarde di Andret Catergi sobila Cortesse, è dette da Dopliesi persona fizirea a remoleisor. La concata su la la signa della giarda inconsicite con atenne prote di "el inacioni
rea su la la signa della giarda consociate con atenne prote di "el inacioni
risiamendori molti fertil, el acebe taleni merit. All'Ammiragio mandiarigit del
visione con quatrico compagel di stenderio, Marsia el appose con le armi pi
feni sconissensi di su'archibiquita nolia spolia l'Ammiragito, e forces neltarifia manusatti de del compagni di stenderio. Ri del del fenice di interede
quanto alazennio el turbaso il l'entire, e cono s'indoresso a quella sabita
e a ripionia galunità che aurani il Gresson. A questo si agginne che ilo Pradovella accolure, ma il masch minorciando che ono si fone partico gli arreble fatto visitare contre l'arrighte, e afronicar gibiatici or rigit en c'ille fatto visitare contre l'arrighte, del afronface il biattici or rigit en c'ille fatto visitare contre l'arrighte, el afronface il biattici or rigit en c'il-

(18) Chi roglia conoscero per minuto tutte le galee el eristiane che tarchesche delle due armate, può, oltre agli attri antori, leggere la Vita di S. Pio V. di Girolamo Catena, il qualo riporta in fine i nomi di eiascana delle galee a de' capitani che le comandavato.

(19) Della morte d' Ali molte variamente hanno scritte gli sterici, ji Rev. M. Bertolomeo Dionigl da Fano (\*\*\*) il Campana (\*\*\*\*) ed li Catena (\*\*\*\*) eentano che ad Ali trovato nella sua galea mortalmente ferito di dae archibugiate fu da' soldati Spagauoli apiecato ii capo del busto , ed alzato in elma a nn' arme d'asta d'ordine di D. Giovanni, Narra poi il Dogiloni (\*\*\*\*\*) che preso Alli meszo vivo a condotto alla presenza di D. Giovanni spirò ia disperata ed infeilee anima , a che - a fece D. Giovanni ad Ali cosi morto spiccare via dai a busto ia testa , e gettando li corpo nel mure , fece quella porre sopra nn'as sta. s - ji Gabuzi (\*\*\*\*\*\*) aggiagne che le ferite di Ali furono cagionate delle schegge della sua medesima nave, spiccatene da nna pella partita da ana delle gaies Pontificie comendate de Alfonso Applani. Ma ia narrazione dei Costo (\*\*\*\*\*\*) sembra la più conforme alle voci aparse degli Spagnnelli, contro allo quali allega li nostro Sereno la fode di testimoni di vednta. Ecco le parele del Costo - - Alla fine prevalse pur tanto la virtà de' Cristiani , che cedendo in s intio i nimici , fu presa la Reale de Tarchi , e mortovi Ali Bassà per mano » d'un soldato epagnuoje, che ne presentò la testa a D. Giovanni, il quale con » mai velto io riprese delia sua villania, perchè avrebbe veluto aver vivo quel » Bascià nelle manl . . . . » ---

(20) Della morte di Caracoggia , per quel crudelissimo cersaro ch'egli sempre per l'imanzi s'era mostrato a' danni de' Cristiani , moiti attribuirono a sò

(') Parts J. del Compositio dell' Interia del Bayno di Noppil. Lib. 2. (')
Campa. Interia di monda, Pol. I. D. Li. Il.—Doglion). Parte VIII. ('') Agginato
ellis terza ports delle Int. del mondo, Lib I. (''') Della Int. del mondo, Il.
I. ('''') Yin de I' Be V. (''''') Yentro del Principi e delle Interia del mondo,
parts VIII. ('''''') Via: Più T. Iib. F. cep. III. (''''''') Parte III. del
Composido dell' Interia di Nopoli, Ib. II.

la gioria. Tutti convengono che prima della Grifona combattesse con Caracongia la galca Speranza di Glambottista Benedetti Cipriotto , il quale , presa già la gales di Corcut, era ani punto d'acquistar anche quella di Caracoggia, montatovi sopra, se ( giusta ji Campana ) - « non vi fosse stato ucciso nel cola mo della sua vittoria; onde a lui sottentrando Onorato Gaetano su la galea » d'Alessandro Negrone , se la prese , facilitando in gran parte il frutto dello » sue con le altrui fatiche. » - Conviene Il Doglioni nel porre la morte del Benedetti prima della presa della galea di Caracoggia, ma dice che - « ogli » sulla galea del corsaje saltato, venne con Caracoga a singular certame, o do-» po un ostinata zulla passollo da un canto all'altro con una stoccata morta-» le ; ma mentre il Cipriotto spogliava il corpo dell'inimico ucciso, fu egli da » una frezza di lontano tirata colto in modo , che spirò le quell' istante, e così » amendue l' combattitori , pareggiata la pugna , caderono l' un sopra l' altro » di questa vita priveti. » - D' altra parte scrivo il Rov. M. Bartolomeo Dionigl da Fano , che il Capitano Terenzio Olzignano gentiloomo Padovano , fatto poi pel suo valore Colonaello dell' Imperio dell' Imperador Ridolfo; raccontava, confermandolo con giuramento, essera stati i Padovani che con la galea di Pattero Buzzacherino da Padova , sulla qualo esso Capitano si rattrovava , avosno in compagnia del Benedetti assalito o morto Caracoggia, Comunque sia andata le cosa , non ci à dabbio alcuno cho Il frutto delle vittoria rimese ad Onorsto Gaetano ed alla sua Grifona.

(21) Di Benedetto Soranzo scrive Il Doglioni, che mentre valorosamente al difendova da cinque galee turchesche, assalito da altre quattro, non poté reggere al numero, essendogli stati quasi tutti i suoi uomini si da remo che da spada ammazzati o delle ferite melconci. Cho tra i Turchi montati sulla sua galea uno « degli » altri assal più crudo o apictato, abbettutosi a mesza la galea nel Soranzo langui-» do per tre ferite di saetta, combattendo ricevute nella faccia, alzò la scimiterra » per ucciderlo; ma diceadoll un schlavo del Soranzo: Non far; ch'egli è Raia » ( quasi noi dicessimo sopracomito ), rispose il Turco infelionito : Auzi tanto più » per questo voglio farlo ... e così con an fiero colpo gil troncò via la testa. » Che allora lo scrivano della galca vedendo le cose disperate diedo fuoco alla munisiono. e così tutta la galea con le reliquie avanzate de' difensori e co' Turchi entrativi fariosamente arse in messo alle acque. Altri convengono, e sono i più, con l'antor nostro, che fu il Suranzo medesimo l'autor dell'incendio ; ed alcual Infine raccoatano che il medesimo Ucciali nel fuggir che faceva dopo la rotta dell'armata turchesca con un tiro d'artiglieria a'incontrasse a dare nella munizione di quella gaica, o per tal modo l'abbruciose.

(23) Il arbeitgo fix colo da sua freccia adl'ecchio deutro, mentre nel suggiar fouce della battaja, dopo di serva pe lo ispasiti di quais antrea ficunatea combatties, si ingliera lo sendo dissassa il regas. perché ficuerro meglio able de risdatti i penulo, con chi i irialamesa alla pagas. Rel ciden a vilore utilizza: de risdatti penulo, con chi il rialamesa alla pagas. Rel ciden a vilore utilizza: veza temperati disperri ser ficuerati; e con la todo si jenga a tentar pro la inmanta D. Giovanni quando per la socialone del Capitas Martino ser selle più aveche fare cal Vusione. a Dobre a totta la Cintantati la morte nas, o fia necho maivaziante della senza presenche te vivera, si crefe, che nona cienti abbio « si sarchie segatinata la inconsistiva vittoria e C.). Elbe prima di morte la dificulta le la rescale di cidio.

(\*) Samevino. Aggiunta al sopplemento delle Croniche , Lib XV.

(23) Incontanente dopo la vittoria di Lepanto , crano stati mandati i nunul di cost i ieta novella a' Principi collegati, ed a cinscuno qualche stendardo preso ai principali capi de' Tarchi. Al Sommo Pontefice, che già per divina rivelazione avez risaputa la vittoria nell'ora stessa in che accadde, e manifestatala a' auol dimestiel (\*), andò da parte di D. Giovanni il conte di Pliego, e da parte di Marco Antonio Il Cavalier Ramagasso e Prospero Colonna Ai Re Cattolico fu spedito Lopez di Figueroa, all'Imperadore Ferrando di Mendozza, ed a Veneziani Pietro Zappada. Ma tutti costoro pertiti sulla galea di Giovan Contarini, da fortuna di mare trattenuti per via, molto tardi arrivarono dov'erano inviati; e la novella si sparse assai prima della loro venuta da' Veneziani , portata loro in dodici di da Onfré Giustiniano di commissione del General Veniero. Non è a dire quali e quante dimostrazioni d'allegrezza si facesaero dapertutto per così grande vittoria Le accogilenze fatte ai Giustiniano, e la festa menatane in Venezia sono assai minutamente descritte dal Rev. M. Bartolomeo Dionigi da Fano nel primo libro della giunta al la terza parte delle Istorie del mondo. L'Orazione latina recitata il 19 di Ottobre da Giambattista Rosario nel Tempio di S. Marco, innanzi al Doge, al Senato ed agli Ambasciadori de Principi, è pubblicata nel volume IV, delle -Orationes et Consultationes de Belio Turcico variorum auctorum-raccolte dal Reusnero.

(24) La pelle del Bragadino, afferma il Loschi ne'suoi Compendi Storici deiia Casa Ottomana, --- ora in S. Giovanni e Paolo di Venezia per venerata memoria si conserva in un' area di marmo, a gioria di quel costante tradito Provveditor di S. Marco - Anche Niccolò Grassi (\*\*) asserisce essere stata posta in Venezia - inter Venetae Reipublicae monumenta - l'effigia dei Bragadino con una lapida in sua commendazione. Il capo di lui insieme a quelli di Astorre Bagiloni , di Luigi Martinengo , dei Castellano e dei Quirini fu posta in una cassa , a fattone da Mustafa un presente al suo Signore ; i quali capi narra di aver veduti nei bagno di Selim li P. Frat' Angelo Calepio di Cipro dell'Ordine de' Predicatori, Vicario Generale di Terra Santa, quando vi si trovava incatenato come apia del Pontefice. Ne ha lasciato costui duc minutisaime descrizioni una della espugnazione del regno di Cipro , ed un'altra della presa di Famagosta; importantissime amendne, principalmente per essere l'autore testimonio di veduta, niccome quegli che cra in Nicosia quando cadde questa infelice città in mano de' Turchi , a vi fu fatto schiavo egli stesso. Sono pubblicata queste due scritture a' piedi della Corografia ed Istoria di Cipro di Stefano Lusignano.

(23) Marenatosio Earkaro Ballo in Cottantispoll per ia Signoria di Venzia, merità prandenneste della sut Repubblica in tutta in presente puerra la sui cominciare della sutilità fa potto in custodia, perchè non potene per letterer riviare consistenta di Senzi, mar- a fa pol tatta l'escriptaza di un tatat' camo, a conò bases si suppe eggli accomodare col tempo, che no notasset la gras guena, a rendo persi con dostari alcandi deprino cipali custodi, non par avera la più accerte nonce, ma di quella mandara anche avriso in tifra a Venzia con particolarmente e conal avrità, che a minipilize dirio — ("") Pa molto amato da Melement Visir per la virta sona; a non solo era mono di mainte lettere, ma si diluttara tanzor della pintera.

<sup>(&#</sup>x27;) Vedi il Catena ad il Gabuzi nella loro vita di S. Pio V.

<sup>(&</sup>quot;) Elogia Patritiorum Venet. Drc. 111.

<sup>(&</sup>quot;") Doglioni. Parte VIII.

#### 300

scultura ed architettura, con le quali nobilissime arti addolcendo quegli animi barbari, ebbe con lero cosifiatta entratura da poter tanto giovare alla patria sua (\*).

(\*) Sansorino. Aggiunta al Supplemento delle Croniche. Lib. IV.



# DOCUMENTI

## ESTRATTI DALLE SCRITTURE DI CASA TORRES IN AQUILA

I.

NEGOTIATO, LI CONCLUSIONE DI LEGA CONTRA IL TURCO, TRA PIO V. SOURMO PONTEFICE, RE CATTOLICO ET SUA SIGNORIA DI VENETIA, SCRITTA DAL CLARISSIMO MICHEL SURIANO AMBASCIATOR VENETO L'ANNO MDIXXI. (\*)

Dipai che a persuasione di Pio V. sommo Pontefice il Screnissimo Rè Cattolico mandò la commissione alli Illustrissimi Cardinali Granveia et Pacecho et suo ambasciatore Dan Giovanni de Zuniga; et la Serenissima Signoria di Venetia mandò la sua all'Ambasciator Suriano per trattare et concludere la lega tra il Papa Re et Venetiani, et furono riconosciuti il maniati et reputati sufficienti : il Pontefice al primo di Luglio , basendo fatto chiamare alla ana presenza i deputati del Rè et l'Ambasciatore di Venetia, fece con parole gravi et piene di prudenza un lungo discorso dello stato delle cose presenti, delle difficultà che ha la Christianità , et delli ufficij che ha fatti Sua Santità come Padre universale ; et della necessità prima di ricorrere a Dio per placare l'ira ana mossa contro di noi per li nostri peccati, et poi di trattare di nnire le forze delli Principi Christiani contra il comun nemico, et principalmente quelle del Rè et della Signoria : et che havendo fetto ufficij per questa unione , et trovandola ben disposta, hora che ha giusta causa et manifesta di non fidarsi de' Turchi, ha poi mandato Monsignor de Torres of Re., il quale ha similmente trovato benissimo disposto; et havendo visti il mandati dell'uno et dell'altro Principe delle toro persone, li quali landò molto di prudenza, di esperienza et di bontà , gli haveva fatti chiamare alla sna presenza , per cecitarli tutti , se bene crederia, che non fusse necessaria in tanta occasione, che paria da se stessa, a tratture et concludere con buon animo nna lega et unione, dell'i loro Principi, per reprimere l'insolenza et furore di questo Cane; et per non lassarlo andare acquistando maggiori forze, per che siecome hora haveva mossa guerra contra la Signoria, senza alcuna ragione, così non pensava ad altro che di opprimere la Christianità a parte a parte, come ha fatto sin hora, che tutto quello che ha l'ha tolto a' Christiani. Considerò poi, che questa saria no esempio glorioso presso li nostri posteri, li quali havrian questa cagione d'imputarne di negligenza per haver lassato passare nn'occasion tale, dove haveme così manifesta la giustitia dal canto nostro, se bene sempre havemo ginatitia contro un Infedele, et come si ha quando si ha

(\*) Si è conservata la ortografia dell'originale; ne nobinmo voluto indurre mutazione di sorte nelle parole, avergnacche spesso seeme di senso.

da fare con un Principe otioso, et pieno di defetti, che les l'armsta disunits, debbole, et esposts all'essers oppressa facilmente dalle nostre forze, o vero almeno fugata et vergognata. Segui poi a dire del Regno di Cipri, che bisognava mettere ogni industris , per sostentarlo in poter de' Christiani, che era la sola vis di acquistare il Regno di Gierusalem, et il Sepolero di Christo, che quando fn acquistato l'altra volta, il cho fu a persuasione di un semplice Fraticello, che mosse tatti li Principi et populi Christiani a quella impresa, bisognò condurre li eserciti per via di Constantinopoli ; il che adesso saria impossibile : ma Dio Nostro Signore che non vuole abbandonare la Christianità , et che non continet in ira sua misericordiss suas , ha mandato quest' occasion di conservar quel Regno, et acquistare degl' sitri. Disse poi , che conciusa questa lega fra il Re et la Signoria , s' invitacia l'Imperatore per il primo d'autorità fra li Principi temporali : et disse, che ancorchè li Capitoli della lega non si possino esequire per quest'anno in quel modo che fossero accordati , che le preparationi sisno tanto gagliardo, che congiunto lo armato del Re Cattolico et della Signoria, si potris non solamente resistere alle forze del Turco, ma anco vincerle, et debeiiarle. Et feco un' officio quanto si possa fare più officace per quests unione, Et sifine disse che se si conoscesse, che la persona sua potesse essere in sicuna parte utile s questa impresa, si contentaria d'andare a morire fra à primi per gioris di Dio et beneficio della Repubblica Christiana. Rispose Granvela , poi Pacecho , et poi l'Ambasciatore tutti in conformità , lodando Sus Santità con parolo honoratissimo, mostrando la pronta volontà del Raper la trattatione et conclusione del negotio, considerando il beneficio della Christianità. Et disse l'Ambasciatore, che bavendo S. Maestà intesi gli officij fatti ds S. Santità, ot l'instanza della Signoria, haveya voluto condescendara a quello, che ella desiderara, se ben' non sapeva alcun' particulare in che potesse dar ordine a' suoi Agenti. Et dipoi fu detto da Granvela, che saria stato coursniente che fossoro stati mandati si Re li partiti che s'harevano da proporre, perchè bayria potuto dar ordine più resoluto : ma cho loro dariano a sentir quello , cho li fosse domandato , et responderiano, con dir però che haversno commisione sufficiente per trattero et conciudere quanto occorresse. Disso poi ancora l'istesso Cardinale, che per queat' anno le forze erano assai aufilcienti, per una icga diffensiva, et che quello che a' havesse a trattar saria per l'offensiva. L'Ambasciator di Venetia sospettò , che il Cardinale volesse inferire , che quest' anno si dovesse stare solamente sulla diffesa , il che causavs molti incovenienti , per molti rispetti. Et pariando S. Signoria Clarissims al luogo suo , rispose , et considerò destramenta et diffusamenta come sus Santità s'ers mossa con paterno amoro charità ad invitare il Rè, at is Signoria ad uns lega, et come haveys trorato l'uno et l'aitro disposto secondo il desiderio suo; et che guando intenderà quello che si era proposto, risponderà in un modo, che st sua Santità st le Signorie loro conosceranno l'intentione della Signoria tutta esser volta a quello che sia beneficio commune. Disse poi che se msi fu occasione di offenders il Turco, era quest'anno, perchè se l'armata sua ers dirles, come s'intose li giorni passati, essendo quella del Rè, et della Signoria unite, erano tanto superiori, che peterano alcuramente concluderia, et con aperanza di Vittoria, la qual no saria forse così facile in sitro tempo; et s'anco fosse vero, che l'armats sua andasse tatta verso Cipri secondo gi'uitimi avisi, che maggior occasione si potria haver mai di mettere in disordine tutti gli stati suoi? La qual cosa fu poi replicata dal

Papa, con dar animo a quel Signori di fare una deliberatione rasoluta, prima che si lasciasse passare questa occasione, et ricordo che nel fare danno al pacae del Turco, non ai facesse offesa alli audditi Turchi, che ai sollevano a favore di Chriato, Sopra di che discorse anco il Cardinale Granvela; et fu pariate di questo, et di altri particulari intorno alle trattative di questa guerra con molta amorevolezza et concordia. Et essendo ascitt della camera di sua Santità tutti Insieme, l'Ambasciator di Venetia disse, che si come del 1337. nella prima congregatione fu publicata la lega per conclusa, et dati gl'ordini in ogni parte per l'esecutione che si haveva de fare, et che poi al trattorno il Capitoli; così ai potria fare in questa, per che ad ogni modo, ogn'uno vuolo con quel modi che al conviene, ot non vi può esser difficoltà di momento, per che l'oppinione di tutti è la medesma. Onde saria gran bene dare fnori questa voce, et non lassar stare il mondo sospeso in aspettaro questa resolutione ; et pareva che Pacceho et l'Ambasciatore si sarchbono contentatl: ma Granvela diase che altre volte gl'Ambasciatori erano stati molte volte inalemo, et havevano trattati tutti i particulari et quasi conclusi, ot sapevano benodove erano le difficultà, et come accomodarle, et che prima però bisogna intendorequello ehe éra proposto.

All 2 di Lagio forono, chiamati aita prescura del Papo II Agenti Regii, et //Lambaseitor di Verettia, avguili Sansiti derica una Scittinar, che i la formadelle Capitalationi, che cra satta trascritta per II deputati di una Bentituliante, sopra te quali si prese tempo a considerare, per fi dei estacono II parer suno cella Congergatione, che cra ordinata nella camera del Cardinata Alessandrino con la presente di cuo, ci ed Cardinal Novora, de Costi, et di Gorsai, et Addorstadion depu-

tati a questo per la parte del Papa,

Alli 4 essendo ridotti tutti gi'altri, eccetto Alessandrino che era indiaposto. et l'Ambasciatore, col nome dello Spirito Santo fin dato principio al negotio, et l'Illustrissimo Morone co' parole gravi, et pieno di prudenza et di affetto, ennaiderò il hisogno presente della Christianità, et l'unico remedio di sostentaria, che era la Lega proposta, la quale con tatto che dovria trattarai con tutti li Prineini Christiani, come interessati tutti al comun' pericolo, tuttavia al trattava per hora fra il Papa, Re Cattolieq et Signoria di Venetia, come unei che hanno li atati più esposti alli danni, et le forze più pronte al bisogno; et esortò tutti per nome di Sua Santità all'attendere a questo, che saria a gioria di Dio, et a comun beneficio: et fu confermato il medesimo da tutti con universal contento. Disse pol, che Sua Santità hovea fatto proporre quella scrittura, la qual era come nn disegno et una abborratura di quelle cose, che li pareva che potessera esser trattate aclia consideratione presente; et che eun'uno dicesse sinceramente il parer suo, acriu che si concludesse questa consolatione alla Christianità et al mondo, che era aspettata dal valora, pradenza, et bontà di tenti Signori. Et così fu esclusa quella difficoltà, che pareva che potesse nascere, di chi dovesse essere il primo a parlare. Et fu fatta la causa publica della Christianità, et non particolare della Signoria di Venetia, so hene fu concluso da tutti che bisognava risolver presto questa et dare ogni ainto alla Signoria per publico interesse.

Depop quest! Ufficj. Granvela cominció ad reaminare il articati della Lega, ci per la prima cosa considero il sidelici, e de erano espresa inalla scrittiara proposa; ci ben che non facesse molta difficultà in questo, mostrando che si saria accomando alla violoni di Sus Santità cella Signoria; tuttaria fu discorso, che il tempo daria molte angarie all' impresa, at mais sodisfatione all' sudditi delli Principi confederati, ci faria andare retineuni il sodisi del Turco,

che havessero volontà di sollevarai , et in hreve assicurerla li Turchi , et intepidiria li Principi che hanno da entrar nella Lega; et dovendo havere questa intentione la Lega , di debilitare le forze del Turco , et si è possibile de estinguerle, non si peteva dichiarare il tempo in una cosa, che non al sapeva quando havesse à terminarsi; et fu concluso da tutti che ai facesse, secondo le capitulationi del 1537, la Lega senza tempo et perpetua; il che fu approvato dei Amhaseistor di Venetia, per non fomentare la suspitione che hanno moltl, che la Signoria si cooten tava non per altro, se non per haver tempo, et non altro fine che per haver adesso il soccorso dell'armata del Rè. Poi segul la censideratione seconda del Cardinale , di far la Lega offensiva o difensiva; et l' Ambasciator di Venetia volcva che si pensasse più all' offensioue , perehè lo stara aulia difesa assai gesta et poco giova , et la vera difesa é offendere il nemico et levargli il modo di poter offender altri ; ma fu conciuso che s'esprimesse l'uno et l'altro, come su fatto nella Lega del 1537. Venne poi la terza consideratione del Cardinale contro etal si faceva la Lega; et voleva che fosse non solamente contro il Turco, ma contro tutti l'infideli. come conteneva il mandato del Rè. Et molti altri delli Cardinali deputati da Sua Santità sentivano il medesmo, mossi dal rispetto della Religione, et da quello che sanno che piace al Papa : et tra questi dissero espressamente Cesio et Grassi, che pareva che non ai potease dire il contrario. Ma l'Ambasciatore disse, che non crano chiamati a trattare se non contra il Turco, et che di questo era stato scritto alli Principi, et che di questo egli haveva havute il mandato, et che chi nominava altri infideli, disturbava il principal obietto a perché non era bene mettere in sospetto quelli da i quali si potesse havere aiuto , ma più presto era da guadagnarli , et farli nemiei de' Turchi. Il Cardinale Morone , sentendo il medesmo, disse, che anche il Sophi era nel numero dell' infideli , et pur si sperava d' haver il suo siuto. Granvela soggiunse che hisognava chiarire la Lega contro il Turco, et altri auoi dependenti, et confederati, et neminar li Mori di Barbaria, et li Sophi, essendo. questi Instrumenti de' Turchi , in far danno a' Christiani , allegando li tumulti delli Mori in Suagna, et l'occupation de Tunisi, con li danni che sono fatti continuamente in questi mari , et spetialmente nelle Terre della Chiesa , onde non si conveniva totalmente pensare di for guerra in levante per servigio de Venetioni, et che il Papa, et il Rè di Spogna . . . . . . . . . . · . dicendo che loro , nen potevano altrimenti concludere la Lega , senza

. dicembo che loro, ano potevano altimonali concludere la Lega, senza nominare questi; etche e la Punhasicator di Venedia non havera mandata safficiente, poteva farlo venire in pochi giorni. El per che il Cacilinate Alsafficiente, poteva farlo venire in pochi giorni. El per che il Cacilinate Altano del constante dello siguente del convenirente che altatacere gli altri. Rispore l'Ambacciator dello Siguenta, che Sua Siguenti illustriasima non era bene
informata, per che el Siguente ano Monanda Lega.

San Sanittà come anco il la Écatolico. Et così condimenso Merone, Cosia, et
Gresal. Ri engiquene le Panhasicator che la Siguenta aveva hon careo qui sisto, et era per haverne obligo a Sua Sanittà et a Sua Mateshi per quesvo;
non che nelle casson della Lega i trattava del beneficie pobblico, et son
ache nelle casson della Lega i trattava del beneficie pubblico, et son
ache nelle casson della Lega i trattava del beneficie pubblico, et son
trare le qualche pratica, che offenda unto il regulto principale. Impose poi
a quello che harves detto il l'Ecrimania Granavia de Sophi et del Parier el
altri d'epushetti at confederal del Turco, che il primo obstetto che s'havera
un questi le para ettà de senziatare alle forze del Turco, onde il conductre a del contante alle forze del Turco, onde il conductre and
un questi le Zue et di estatastrea del forze del Turco, onde il conductre and

mata contra il Sophi , saria un'effetto tutto contrario; et col trattara Lega contro li Mori di Barbaria il metterla in troppo gran reputatione : ma che abattendo le forze del Turco, tutti questi erano niente; che no' si può temere offesa dal Sophi et de i Mori che no hanno armata; che per le solitudini di Spagna non sia dignità del Re domandare siuto d'altri : che si conciudesse pure d'abbussare la potenza del Turco, che questi caderiano da per se; che se pur bisognasse vincerii per forza, ali hora saria tempo di trattare questo negotio, et che la Signoria saria pronta ad aintere Il Récon tutte le forze : che se uscisse voce che in una congregatione tauto honorata et dove si tratta d'abbassare la potenza del Turco, che è cosa tanto importante, si concludesso una Lega contro li Mori di Barbaria , et contra il Sophi ; per quello che può dare disturbo al Rè den-tavia Morone, et gli aitri deputati di Sua Santità mossi dalle ragioni dette, parea che no sentissero che al nominasse il Sophi, nè li Mori, ma bene quel luoghi che possedeva il Turco, cioè Algeri, Tunisi, et Tripoli, per non perera che la Signoria fuggisse d'aiutare il Re et il Papa jo questi Mari, come Sua Santità et sua Maestà aiutarono lei nelli suoi. Replicò l'Ambasciator, che facendoni lega contro il Turcu, et contra li stati anoi che possiede, senz'altra dichiarazione a' intende contenere Algeri , Tunisi , et Tripoli. Per queste difficultà , et per queste dispute fu deliberato di ponere tempo in mezzo, a risolversi di questo articolo, et fu comandata strettissima credenza, per reputation del negotio, Et se bene l'hora era tarda , al continuò la trattatione per non parere che il negotio restasse interrotto.

Quarto si venne sila dichieratione della forre, et fin concluso da utili, dichierare chi Fringues ai facessa sinemo con 200 gales, della qualli conto ac denne la Signoria, et cunto il fini con 20 mila fanti, et 5 mila cavalli, come banchera di ventici velcera più farre di Mare et ni si contociare che fanone deputate sila Signoria cento galere, per causa della spera, fa dichiarizio, che ent fare la composita, pe la Signoria finos troppo gravato nella galere, fone rifata sella chra specei cei così la ficentita i la Compregiatione, et 7 Ambaccione deputate ni cara la contra di con

A gottru si ridusse di nuovo la congregatione seguendo l'ordine che la prima consideratione fosse sopra la compartita della spesa. Una difficultà disse il Cardinale Granvela, che il Rè suo era molto esausto per la spesa fatta nella guerra, et per li travagli havuti in cass et fuori, et nominò molti accidenti occorsi veramente grandi ed importanti negli ultimi tempi aila Spagna : ma con tuttociò disse che a'obiigava di contribuire, come già a'obligò l'Imperatore aue Padre, per la metà deila spesa. L'Amhasciatore di Venetia ailegò parimente le grandi spese fatte dalla Signoria quest'anno, et quel che haveria fatto oltre la sua porzione nella lega la presidiare l'Isole, et Stati suoi, i quall sono esposti a i danni de' Turchi, et che da soli questi stati travagliati conviene cavare ogni aluto, per sostentare questa guerra; onde ella non può contribuire più della quarta parte. Restorno questi Signori tutti sopra di sè, et Aidobrandino disse, che baveria creduto che la Signoria dovesse contribuire quanto Il Ré Cattolico. Morone disse, che non era alcuna cosa che l'havesse fatto dubitare di questa trattatione più che la povertà de' Principi, per che sapeva che tutti sono esausti per le molte apese, ma che però la Signoria atava meglio de gl'altri, per che non bavendo già tanto tempo fà havuto guerra, ha pagati

li suoi debiti, et ha petuto accumplara qual cosa, che non hanne pototo fara gi'sitri; et cercò di persuadara all'Ambasclator di Venetia, che hisognava auperare ogni difficoltà, et fare anco l'impossibile per nen mancare al commodo particelare et al pubblico. L'Ambasciatore rispose, che se bene la Signoria era stata senza guerra, haveva havnto però sempre gran spese; et oltre alta spese ardinaric, per che non supplisce quello che ha d'entrata, le hisogna ogn'anno, in tempo di pace mettere nna decima a Venetia, et un sussidio alla Terra ferma, et l'é anco hisogno far nna grossa armata ogn' anno per assicurare il anel populi, et por tenere in sospetto li Turchi. Che la Signoria verria anco contrihuire per tutta la apesa, et lo ferla volentieri, ma che non hisognava abbandonaria; et che se altra velta haveva contribuito per un terzo, non haveva all'hora tante apese, et haveva più stato, et non haveva la guerra come ha al presente. Farno fatte molte risposte et molte repliche per molto spatio, et non volcado I Regij crescer niente della sua metà, ne l'Ambasciatore della sua quarta, vedendo egli tutti volti verso di ini, et che la Congregatione era in pericoin di dissolversi senza concludere cosa alcuns, alla fine disse, che al pigliava autorità di conferire il terzo alla portione , se bene sapeva certo, che metteva la Signoria in gran difficoltà per la strettezza grande in che ella si trovava, et per le gravissime spese fatte quest'anno in tante galere navi et galcatze, ct tanti presidij per li anel lnoghl, che passavano 40 mila paghe; cosl si contentò del terzo senza difficoltà alcuna, Nacque un'altra difficoltà della portione del Papa, per che per l'altra lega contribui per la sesta parte; hora facendosi conto, che la Chiesa havesse 400 mila s. manco d'entrata, che no haveva allera, no' al potè trevar modo che contribuisse quella che gli toccava. Il Cardinsia Morone face grandi officij con I Regij et con l'Ambasciator di Venetia, per che si contentassere d'obligare li anei Principi alla rata per quello che toccasse al Papa, oltre dodici galere cha al contentava di contribuire. Et il Cardinale Aidobrandino fece un conto così alla gressa, che la spesa secondo la forze cha erano deliberate importariano intorno a 600 mila sendi, et che ne potria pagarc fino a 30 mila o 35 mila, et 11 resto al potria compartire tra 11 Rè et la Signoria, secondo la rata già concertata. Et il Cardinale Granvela mostrò di consentire, ma con speranza d'havere da Sua Santità la gratia della cruciata, et altri siuti del Ciero, senza i quali disse, che non potria contribnire nienta alla lega. Ma l'Ambasciatora di Venetia atette sempre fermo la questo, che la Signoria non poteys, et che s'haveya preso auttorità di promettere il terzo della spesa, se bene per le sue instrutioni, non dovea passare il quarto; et che sa bene credeva, che la Signoria al contentaria di quello ch'egli haveva promesso, però era certo, che non potria far niente di più, ma faria bene che accomodaria Sua Santità di quel corpi di galcre che hisognassero, et questo cra quelio che più potesse fare. Per queste difficoltà ritornsrono li Cardinali dal Papa, et così anco gil Agenti Regij consigliaronsi separatamento, et poi unitamente per spatio d'un hora; et sila finc ai restò in questo, che ai facesse una compartita giusta di quello che importasse tutta la spesa, et di quello che potesse toccare a Sua Santità; et che fussero insleme Il Regi] et l' Ambasciater di Venetia, et così sariano li Cardinali deputati da Sua Santità per trevar modo di risolvere quel punto, il quale era tanto importante , che nen si risolvendo in bene, non poteva più unirsi la lega. Rispose l'Ambasciator di Venetia. che quanto al far la compartita di questa spesa, et esser con il Regij, faria velcatieri quelle che gli era comandato; ma che per parlar liberamente, come è suo solito, el come doveva fare in questa trattatione, ne li bastava l'ani-

mo di promettera altro aiuto che quello delle galere, che no è poco, per che costone meiti danari, et si consumano gli arnesi, et la Signoria perde il fratto, erescendo con quelli la portion sua nell'Armata, della quale aperava essere reintegrata in altre cose. Disse di poi il Cardinale Morone quello che no haveva volute dire in Congregatione per non offendere | Regij , che la Signoria faceva questa spesa con molto interesse suo, no havendo sinto d'altri, che dal suo proprio Ciero; ma all'incontro il Re faria quella spesa da' beni ecclesiastici dal sussidio Crucista et altre gratie che haveva dai Papa, onde potria prendere anco sopra di se le parti di Sua Santità; che il Re haveva anco questo avantaggio più della Signoria, che con questa Lega Sua Maestà mette in sicure tutti Il suoi Regni, senza spender nelli soliti presidij, per che l'armata che si farà in Levante, li servirà per sua difesa; ma la Signoria oltre la spesa grossa della Lega, li convien anco presidiare tutto il suo stato. Rispose che tutte quelle cose crano stato dette a i Regij da loro deputati , et che le confessavano esser vere, ma che scusavano il Rè con la povertà, havendo impegnati il Regni suoi, et no potendo disporre in cosa alcuna de i Populi, anzi che sta in pericolo di qual che moto, per le tante guerre : et che se quel Capitolo no s'accomodava, gran difficeltà metteria in tutto li negozio.

A sette, al fece la Congragatione senza l'Ambasciator di Venetia, per clututta la trattatione passò tra li deputati di Sua Santità et gl'Agenti Reglj, per rispetto della Cruciata, et altre lore domande. Et intanto l'Ambasciatora fu col Pontefice, per ginstificarsi seco, havendo inteso che era mal sodisfatto di lai , per che havesse fatto difficoltà di dichiarare la Lega contro li Turchi, et aitri Infedeli; et che non avesse voluto consentir d'obbligar la Signoria in qual che parte della portione di Sua Santità: ma inteso di nuovo le ragioni dell'Ambascistor, restò di tutto ben sodisfatto. A gl'8 si congregarono tutti secondo gli ordini , et Granvela propose che si trattasse della compartita che s'havesse a fare per la parto diffensiva : et per che l' Ambasciator di Venetia sentiva , che pon s'havesse da specificare se non quello che era descritto nella Lega del 1537. continuò Il Cardinale a dire, che sempre nella Lega difensiva si dichiarava con che numero et qualità di forze un' confederato sintarà l'altro , et che potriano occorrere infiniti casi, che no si potria fare altrimenti la guerra offensiva : et che bisognava venire a questo, et che il volerio terminara per all'hora, saria troppo disordine, et danno di chi havesse bisogno; et domandò che al come la Signoria è adesso aintata dal Rè con 50 galere, così s'obligasse lei d'aintar lui nelle sue occasioni con altrettante et con più, et non manco, secondo le parease meglio a proposito. Rispose l'Ambasciatore, che si sodisfaria solamente per la difesa, quello che s'imponeria; et con quell' istessa compartita, ai potria soccorrere a ciascuno che ne havesse hisogno, secondo l'occasiani. Replicò Il Cardinal, che non era honesto, ne per Il Re, ne per la Signoria, che concorresse alla diffesa con quella compartita , ma che volesse farne un'altre, seconda la proportione dell'aiuto; et che il Re promette quest'anno alia Signoria minor beneficio suo , per che nel capitolo della Lega la Signoria s' obbligava a concorrere per terzo . . . . . . . . . . . . per ehe come il Ra aiuta la Signoria con 50 galere quest' anno che clia n'ha 150, così cila verria ad ajutare il Re, quando 150 con 50; quando 120 con quaranta; et quando 60 con 20, et quando più et quando manco; ma che però no ascenderia al quarto, onde a' bavesse à fare la compartita in quel modo in che Sua Maestà havrebbe manco comodo, che no haveria servando le capitulationi della Lega. Replicò Granycla, che non voleva quella portione, ma numero di galere che

il Ré soccorreva la Signoria ne suol bisogni, et notò un capitolo di ana mano, cha conteneva questo istesso senso. Rispose l'Amhaseintor, che questo saria inconveniento, prima per essere lo forze della Signoria imparl a quella del Re, l'altra , per che le diffeso che havesse a fare Sua Maestà non sono di tanto momento, quanto quelle che ha da fare la Signoria, per che ella ha da difendersi da tatta la potenza del Turco , et il Rè nna pieciola parte: etlam sel' Rè fosse per easo offeso da tatta l'Armata d'Algeri , che è di 30 o' poco più galere, se la Signoria doresse soccorrerio con 50 galere, faria lei sola la apesa. et mandaria più forze in ainto del Re che non faria di hisogno. Onde mosso il Cardinale, aggiunse di sna scrittura, che quello de confederati che domandanse soccorso, havesse haver due volte tante forze in essere quanto era il soccorso. A questo furono allogati molti inconrenienti, a tale che il Cardinale dipennò tutto quello, che nella scrittura haveva scritto, et aggionse solamente, che dovessero haver maggiori forze , che no'era l'ainto. Et l'Ambasciator di Venctia disse, che veramente no si potera far meglio, che stare nella capituistione vecchie , per che chi volera avertire tutti li casi, metteria confusione, et deria in qualche disordine , et quelle cose particulari impediriano l'esocutiene della causa principale, per la quale ai l'acera la Lega : et questo disse ancora Morone, che li pareva che fesse meglio dichiarare la compartita della difensione. Disse Granvela, che questa cosa haveva espressa nella sua instrutione , che senza compartita , non poteva concindere la Lega. Sogginnse Pacecho, che bisognava dichiarare questo articolo; et ehe oltre a questi aiuti, che fossero dati l'uno a l'altro , a spese del confederato , dovera esser messo quest' altro capitolo , il quale obbligasso li collegati , che fossero tcanti di accomedarsi l' nn l'altro , di quello che bavevano di hisogno , per li suoi danari; cioè se il Rè volesse galere, oitre all'obligo del suo ainto, la Signeria fosse tenuta di dargliele : et volende la Signoria soccorsi, o altra cosa, fasse tenuto il Rè parimenti di accomodaria. Disse l'Ambasciatore, che di gratia si vedesse di no' interrompere il principal disegno, per il quale si fa la Lega, el quel domandare ainto per l'impresa particolare, et aitre cose fuori del primo oggetto , no mettesse in disordine tutto quel trattato , et ne fece avertito Morone , Cesia , et Rusticucci ; i quali per che havevano hanto ancora essi questo sospetto pensarano di atabilire per l'Impresa principale, et dichiarare espressamente, che per Impresa offensira contro il Turco, sia da lasciare da parte ogni altra : ma la cosa restò irresoluta per all' hora. Nella congregatione fatta al il ... l'Ambasciatore propose, che si facesse unire l'armsta del Rè con quella

... P. Ambacciaire propose, che si facesse nine? I armata del Ré con quelle della Sigueria, considerando che ille ne mandata a quebo effetto dal Rè che chi tundava perderia quatrico consisse nine, est becorreite. Che l'armata della Sigueria en la ordine, et questi del Tirmo rai ni questi mel vicili, che ne' è tasta per numero at per forre, che come siano compostie alle galere della Sigueria quali del Ris, non al postes combattera inicorrentate et con ventaggia. Rispase Gravrita, che l'armata de congismeria a sespoi. Replete Talmatacciare, de monta del se superiori della sigueria quali monta del respecta della consiste consist

cecho, et parimenta l'Ambasciator Regio. Et si venne di poi alla trattatione della Lega; et per cha si tornò a discorrere di poi sopra tutti gl'altri articoli, si parlò appresso da i luoghi di Barberia, cioè, d'Algeri, di Tunisi, et di Tripoli perché gl'Agenti Regij facevano insistenza, che fosser quelli compresi nella La ga ; et se bene pretendevano anco nominare Il Sophi et li Mori , tuttavia pa, rava che fussero per rimoversi, per che ogn' uno sontiva cootro loro. Ma quan. to a quei tre luoghi instavano, che fuesero compresi pella Lega; at quanto ai.' offensiva , essendone longamente diaputato , rispose l'Ambasciatora di Vanatla, cha no occorraria apecificarii, per cha arano aompresi sotto li generaio che dichiara la Lega, et lo atato che passieda. Di pel atando li Regij constanti in quallo, affirmando cha cost bavavano ordina esprasso nella loro instruttioni, 'Ambascistore ci aggiunee a quel generala del Turco et delli stati suoi , che possiede così nel mare Mediterraneo et Africano, come sitri in Europa; conaiderando che a volere apecificara quei luoghi , conveniva anco nominara tutti gl'aitri luoghi, che possiede il Turco, che saria ben cathalogo vano, at trop. po longo; altrimenta parea che la Lega fosce atata fatta solamente contro quai tra luoghi. In queste difficultà fi Cardinale Granvela stette costante, com dire che hisognava ad ogni mode nominarili, et che bisognava nominare l'aiuto apecificato, cost natia offesa, come netta diffesa, secuodo quello che vien dato ai presente dai Ré alia Signoria cho serve per offesa et per diffesa ; at che il Capitolo fosse dichiarato, at che il Re fosse obbligato di aiutare la Signoria ancera nelli suoi acquisti; ma altrimenti cioè che un'anno ai servi ad uno, at uno anno all'altro. Et per che l'Ambasciator di Venetia atava costante in non volcre apecificaro altra impresa , che la generale, per la quale si facera la Lega , et alia quale , che seria un gran amacco , se si mettesse per obbligo un altra impresa particolare, per molti inconvenienti che ne seguirlano in disfavore dalla Lega , che saria messo la diaprezzo , et derisione , a gl'antici , et aili nemici. Parò ii Cardinale disse che ai dichiararia, che queste impresa particolara si potesse fare all'hora , che non al facesse la generale ; et propose che quel Capitolo si mettesse in una scrittura a parte, per fuggire l'inconvenienta, che l'Ambasciatore di Venetia allegava. Et per che egli non ai insciò vincere, adducendo sempre muye raggioni incontro, cho parevano di qualche forza, si ritirorno li dui Cardinali Granvela, et Pacecho, et l'Ambasciatore Regio, tutti tra in una camera a parte, et consultorno insiema un pezzo; at poi tornati alla congregatione dissero, che quanto a loro al accomoderiano volentieri ad ogni cosa , ma che havavano quella commissiona espressa nelle loro instruttioni , di dichiarare nelle Lega , che il Rè fosse aiutato nell'impresa d'Aigerl, et altri inoghi di Barbaria; et voltandosi all'Amhasciator di Vanetia dissero, che per la pratica che egil ha dalla cose di Spagna può ben conoscere, come sta li Ré con quel populi, et che noo può cavare aiuto da loro per altre imprese, che per quella di Barbaria. Onde se in questa Laga no' fossoro nomicati sapressamente Algeri con quei dai altri inoghi, il Rè nò havria quel aiuto che li hisogneria in egul cosa, et acoza questo non è possibile di poter concerrere alla Lega : ma se saranno nominati , passerà ; et lo pregarono con moita instanza, che un facease difficoltà in questo, per no distorbar tutto Il negotio: et dissero. che ai contentavano, che fosse espresso o nella Capituiationa, che sarà pubhlica, o in Capitolo da porlo a aco arbitrio; et che fosse dichiarato che quella cose particolarl di Barbaria non habbino mai da impedire in cosa alcuoa l'impresa principato, ma siano fatte quel anos et a quel tempo, che li principi copascersono che nò si possa fare quella impresa principale, et cho nò metta

conto di farla : et quento all' alato, vorriano che fasse dichiarato, che fosse di 10 o di 60 galere, o di quello che la Signoria possa dare con sua comodità : et all' incontro s'obbligavano d'aiutar ancora lei con altrettante galere, et quelle più che potranno fere qualche impresa ehe cila voglis fare nel suo Golfo di Venetia, fino a Durazzo esclusivo. Replicò l'Ambasciatore molte cose già dette; che il pensare ad Impresotto particolari, guasteria ia principale, et che il fondamento è battere il Torco , dove è più potente ; che quest' altra cosette , battote le forze principail, cascariano da se medesime; che il Re non ha bisogno di Lega per le cose di Barbaria, come no ha la Signoria per quella dal Golfo, me si beae per vincere, et impedire chi gii sumministra le forze. Ma ii Regij si fasclarono intendere chieramente che hanno le commissioni limitate in quella parte, che nò possono condescendere a cosa alcuna senza questa aspressa conditione, d' haver aluto per l' impresa di Barbaria, quando sia tempo opportuno di poterio fare , senza impedir l'impresa principale ; onde restò la cosa così indecisa. Si pariò pol della compartita, et della portione del Pontefica, ii quale no pare che sia in termine ai presente di contriboire di più che della spesa di dodici galere; et li Regij contentantosi di contribuire per Sua Santità alle rata di quello che mancarà , et però la Signoria ai contentava di contribuire per la sus parte; et di questo parlorno longamente il Cardinali deputati con l'Ambasclator di Venetla. Et il Cardinale Morone fece afficio dicendo , che se la Signoria si mostra prenta , come hanno fatto Il Agenti Regij , otterrà da Sua Santità tutto quello, che clis può desiderare; et che il Papa medesimo gli ha detto , che si maravigliava , che la Signoria facela difficultà in questo j et che nò è mai lagrato a chi si mostra grato seco. Et per che l'Ambasclatore disse, che nò mancaris modo a Sna Santità di fare la apesa, et che petera fare di quelic cose, che hanno fatto de gi'altri Pontefici, disse il Cardinale che Sua Santità à di natura, che come vede d'haver impedimento in qualche operatione, et cha per levario, gli sis proposta quaiche cosa che ella creda, che sia contra la conscienza, si persuade che iddio non vogita che clia faccia quella operatione, et l'abbandona del tutto. L' Ambasciator seusò la Signoria con la gran spesa che cile be , mostrando , ebc elle sia prontissime in grasificare Sua Santità non solemente in parte, me anco in tutta la portione aua quando potesse ; et considerò di anovo che al Papa nò poteva mencer modo di supplire per la postione integra, et che non era di sua dignità commorare la questa Lora con manco forze , per la reputation deil'Impresa, et per l'esempio di quello che fece Paolo terzo.

Si parà della contribucione per la diffensive come hisquare: non ai poè debiare d'extere luvai da sinones parte, et se los quiche cerareo attax si mil gente facence quelche danno, non è cons di tanto monemo che non labora per la remanta d'Agrico solo il è done ha lu, sogno d'ainto, et se le forer Turchenche voltastere de quelle parte, servinie l'abbliga della Lega. Si pari bio del Generie nelle compregnatione della 'Li, et hartendà preposto il Curdinato Graverie, che per l'enoce del Ré et per la poste del del centre nelle compressione della fore che neuto solo Massara più degl'atti, et de per in especiale della che de la peritoria esta della parte della servizione della forente nella considerazione della contra della contra deputare con consenso del Pape et della Signoria. Rispose prima L'anabe-ettare di venta, lo dende prima i honos lituatione, che cer certi il di Castello cet che concorre il fior Signore d'attorder ai benedio dell'imperea, per commo publica, et di per romano publica di per

Signoria la quale potria allegare molte canse , per la quali si conreniva giustamente domandare questa prorogativa senza offesa della dignità del Papa , o del Re ; et quella fra l'altre , che la guerra è pubblicata contro di lei ; onde può giudicare l'Impresa meglio delli altri; et che si ha da fare principalmente nelli mari di Levante, dove ella ha li suoi regul, et dova i suoi huomini sono la più numero di quelli del Rè Cattolico; et a chi ha più numero di galere sempre si dà il primo loco d'honore ; cha li sudditi del Turco , che vogliono sollevarsi, si moveranno più per il stendardo della Signoria che per quello del Rè, o del Papa. Et ben che pareria che queste raggioni non havessero replica, tuttavia perchè lo questo articolo il Regij premavano grandemente, disse l'Ambasciatore, che per remorere ogni difficoltà, et ogni controversia , voleva fare dui cansiderationi , nna della deliberatione , et l'altre dell'escentione ; che quanto alla deliberatione , era conveniente , che ai facessero da tutti tra li Generali , per la più porte devoti , la modo che di tutti tre li capi si faria una voluntà , et una risolutione sola ; et quanto alla esecutione , poi che elle havessero ad esser fatte secondo Il voler delli tra, dove ogn'uno havera la sua parte, si remetteria in questo, che fusso dichiarato dal Papa. Furno dette, et replicate molta cose ; ma li Regli andavano sempre riservati, per non mostrare di voler contradire al Papa, del quale aspettavano molte gratie, et moit! favori ; et no fu resoluto l'Articolo per all'hora, et fu remesso a parlarne con Sua Santità. Ma il Cardinale Morone disse all'Ambascistore di Venetia da parte, che li Regij vorriano nominare D. Glovanni d'Austria per Generale ; ma per che egil nò si trovaria sempre an l'armata , vorriano che auo Luogotenente, che sarà il Commendator maggiore di Castiglia fratello dell' Ambasciatore Ragio , havesse tutte la preheminenze , che avrà D. Giovanni , se fosse presente. La qual cosa parve conveniente al Cardinala Legato su l'armata, per tener tutti uniti per servigio dell'impresa, così nella deliberation), come nelle esecutioni. Mn all'Ambasciatore pon nareva bene. per che con questa via ai levaria l'autorità al Generale mattandoli un superiore, et se gli levaria l'animo, con danno dell'Impresa. Si toccò anco qua parola nella Congregatione del Capitolo, quanto alla gente di Terra; ma non fa fatto longo discorso , per che fu remesso ad un'altra volta. Fu poi parlato sopra gl'articoli brevemente, et ogn'uno si contentò, che quello delli contrahenti , che cantribulva qualche cosa più della portione sua sia rifatto dagl'altri in altre cose; et che le trette de grani alano aperte per comodo di tutti a beneficio dell' Impresa : et che se il luoghi della Chiesa fussero offesi, siano difeal dalla forze de confederati ; et che sia riservato honoratissimo luogo all'Imperator , Rè , et altri Principi , d'eatrare nella Lega; et che il Papa facci ufficii d'invitaril, et nominatamente quelli che possono essere di momento alla impresa, che nessuno delli confederati possa trattar paca, o accordo col Turco , nenza partecipatione et consenso degl' altri confederati ; che il Pontefica sia arbitro delle controversie che occorreranno per conto della Lega: et passò tutto questo discorso senza contrasto. Nel Capitolo delle tratte , dissa l'Ambasciator di Venetla, che bisognava maggior dichieratione, che non fu fatta nella Lega vecchia. Et in quello di trattar pace, nè accordo co' Turchi, disse il Cardinala Granvela alcune poche parole d'assicuratione, cioè di consignare le fortezze in mana del Papa. Et l'Ambasciator di Venetia disse che non bisognava parlar di questa indignità, et che hastava alli Principi la promessa della fade; et che ogni novità in queste trattazioni è pericolosa. Et fu parlato dalli deputati da Sua Santità di formere un Capitolo , che chi maici alla Loga , s'intenda ca-

dere in censora Ecclesiastica , et cha gl' altri confederati , siane obbligasi a dichierarsi nemici ; et furno dette , et risposte alenne cose sopre questo , me con fu concluso niente. Alli viii si ritornò nella congregatione a parlar aopra dui avticolt, et per la melta contentione fu pericolo di rempere la pratica della Lega. La prima difficoltà fu sopra la contributione sopra la parte del Papa , per che trattandoal per che il Rê supplisse per 16 galere, et la Signoria per otto, et havendo tiaposto li Regil che al contentariane , s'anco la Signoria si cententasse; et adducendo l'Ambasciatore di Vecetta le apese che fa la Signoria per questa guerra , la diminutione dell'estrate pubbliche , per affittarsi il datij manco del consueto . Il damo delli particolari per essere interrotti il traffichi di Levente, ondo era impossibile a contribuire più del terro, cho già era atato concluso ; dissero il Cardinali deputati di Sua Santità, che esso noo havendo modo di procedera per altra via, bisoguava che al valesse delle Xme. del suo Clero, che haveva disseguato di concedere alla Signoria, et che sogliesse per quello che è proprio di S. Santità per servir in beceficio comone. A questo subito il Cardinale Granvela disse, che Sua Santità non pensasse di valersi dell'entrato del Clero delli altri stati, per che il Principi non lo consentiriano mai. Le quali perele offesero tanto quel Signeri Cardinali, che Marone che suole stare sempra destriasimo es moderatissimo, risposa arrabiatamente al Cardinalo Granvela et mostrò nn granda et streerdinario risentimento. Si ristripsero poi li Cardinali deputati de Sue Sentità insieme et parlarono un perso fra loro. Et il giorno seguente il Cardinalo Rusticucci a parte cercò di persuadera l'Ambasclator di Venetia per nome del Papa che consentiuse alle 8. galere, acciò che li Regij accensentiusero ance loro alla XVII. offrendo che Son Santità faria sempre alla Signoria tutte quelle gratie et favori che potessa maggiori ; et il medesimo officio fece anco Morone. Et l'Ambasciator rispose che la Signoria faria tatte quello che potesse, ma che nò poteva metteria in chiigo, per che conosceva d'havorla gravata troppo. L'altra difficoltà fu tra il ageoti Regli et l'Ambascister di Venetia per la parte diffacciva, et per la offensiva particolara di Algeri Tunisi et Tripoli. Et per che il Regij presentorno uos forma di capitulationo di esser fatta a parte sopra quel del articoli, et l'Ambasciatore sentendo lu quella molte cose che l'offeodevano così nella narrativa come nella dispositiva, si oppose a tutte le parti replicacdo lo reggioni già dette in parte, adducendo delle altre. Et fra molte rispo ste et melta repliche, partiruo della congregatione mezzo in rotta. Et fu sentito il Cardinale Granvela, che noll'ascire della Camera disse all'altri enci colleghi, cho se l'Ambesciator no voleva acconscotire a quello non bisognava che manco loro acconsentissero alla lega. Oodo non parendo all'Ambasciatore, che potesse placere alli auoi Signori che per questo si rompesse il negotio, et havendo considerato che per le sue instrationi poteva accomodarsi lu alcuna cose, formò nos scrittura di poche parolo, che comprende tutte due quelli articoli et modera la domanda di quei Signori; riducendola conforme a gli aiuti che vuol dar la Signoria al Rè quest'anno ; il che fece atudiosamente parte per sellecitare gl'aiuti, et parte per rimuorere le difficoltà et l'ambiguità che eraco ne i capitoli del Cardinale. La quale scrittura prepose nella congregatione delli 9, et fn approbata dalli deputati del Papa. Et li Regij presero tempo a rispondere et no' fecero altra difficoltà, se non cho baverieno volnto che el fesse dichiarato, che al Ré fosse dato in prestito dalla Signoria quel numero di gelere che ella potesse dargli quando Sua Maestà ue havesse bisogno, oltre l'obligo dell'ajuto. Et l'Ambasciator domando loro, in arhitrio di chi vorranno che sia , se può o noo può accommodarla: et rispose, la arbitrio della Signoria. Et l'Ambasciator

disse : Dunque no era bisogno di mettera questo in capitolo di obbligo se devava essera în libertă della Signorla; ma era da restringer la Lega con amora at con affetto, per cha harerla l'uno et l'altro sempre quello che volesse più faclimente senz'obbligo et per cortesia, che con obligo: et così fu esclusa questa for domanda, et restorno più quieti. Et disso l'Ambasciatore, che barea propoato quel capitoll et quel modo, non con ordice della Signoria, ma con aperanza che ella ala per acconsentire; ande nò potria atabilirli senza nnova commissione. Et doppe la congregatione delendosi con il Cardinale Morone a parte di tente difficultà che erano messe in questo pegotio, considerò il Cardinale Morope, che se bene il Regii cercavano d'haver qualche arantaggio, più metteva conto alla Signoria d'inserrare il Rè in ogni modo, per che l'anno presente et l'anno futoro l'imprese era tanto al beneficio della Signoria, che se si battesse il Turco quest'anno o l'altro, non al potria mancare di seguitare questa impresa senza pensare ad Algieri ne a Tripoli ne ad altre cose di poco conto, et il Papa saria sempre favorerola all'impresa principale. Ooda ee bene la Signoria prometta per il tempo . . . . . . . ma se arvenisso, che Dio goardi, che quelle prime imprese fossero dannose alla Christianità, in modo che ella restasse straces et sheituta, non el potria pensare a muovere impresa; et se pure Il Ré rolesse pensary], la Signoria non potria essere astretta, no valeria obligatione ne lega ne promesse | per che chi non fa quello che non poò fare , è sempre escusato.

A 15. fu portata lo congregatione da l deputati del Papa una estesa de capitoli della Lega, della quale ne fu data una copia a l'Regij , et un'altra all'Ambasciatore di Venetia; et fu detto dal Cardinala Merono, che goesta era la resolutione del Papa, della quale Sua Santità non è per mutarsi, harendo provisto convenientemente a totto quello che è etato trattato per ciaschona delle parti. Risposero i Regil che considerariano la scrittura et dariano l'opoinione loro et poi la manderiano in Spagna, per dare al Rê notitia d'ogni cosa. Et l' Amhasclatore di Venetia disse, che no' era bene di mandare più in longo la publicatione della Lega; che il tempo era hormat molto avanti; che i Turchi pon dormono; che il mondo stà in espettatione di quella resolutione; che il far tante congregationi es non concludere niente, leraria la reputatione al negotio, et a chi lo tratta; et che se pur conviene tardare a risolvere la Lega, al farla bene a far venire l'armata cattolica quanto prima, accio che l'impresa non patisca, et che la Christianità non abbia danno. Fo risposto da gl'altri che no' dovera parer troppo 14, dì, che sono hoggi, in una trattatione di questa sorte; et che la Lega del 1537. fo principiata d'ottobre et conclusa di febraro. Et quaoto all'unione dell'armata, i Regij al scusarano, come dell'altre volte, di nò poter dar ordine nessuno sino alla venuta della risposta di Spagna, la quale aspettavano al principio della futura settimana. Et licentiata la congregatione, l'Ambasciator di Venetia fu all'andienza del Papa per commissione haruta da Venetia per lettere de i 13; et fece tifficio con Sua Santità per l'uniona dell'armata, et per la conclusione della Lega et per che fossero remesse totte le cantele et il particulari interessi, attendendo il principal obietto d'offendere il nemico con soo maggior dange. Et la risposta di Sua Santità fu che quanto all'unione a'era fatto sempre quanto s'era potnto, et che si continuava ancora, et quanto sila Lega, che il parera che i Capitoli fassero accomodati in modo, che l'ona parte et l'altra potesse contentarsi; et ben cha potesse parere che i Rogij havessero qualche vantaggio, per l'espressione fatta di quel tre luoghi di Barbaria , però quall'imprese non s'hanno da fare se non in tempo, che nò si

faccia l'impresa generale; et che la Signoria non habbia da temere invasion de Turchi dall'aitra patte.

Nella Congregatione aubacquente li Regij proposero alcune considerationi fatte sopra la scrittura proposta, et l'Ambasciator di Vanetia alcune altre, non fatte solamente sopra la scrittura, ma anco sopra gl'aluti de Ragij, in questo modo: che la prima cosa il Cardinale Granvela voleva, che fosse dichiarato un capitulo distinto et separato da gl'altri, che la Laga s'intendesse essere offensive et diffensiva, et perpetua; et l'Ambasciator di Venetia voleva, che in quel capitulo fosse, separato o unito con gl' altri, espresso questo senso : Ad Turcharum vires destruendas, aut adeo frangendas, ut in posterum Christianis Principibus, at populis nocere non possint: et questo voleva per fare esprimere questo essere la precipua causa et il vero fondamento della Lega, et per stabilir principalmente la parte offensiva, et l'Impresa di levante, et per moderare quel nome di perpetus, ristringerio con questa limitatione et questo rispetto, seguendo il primo capitulo, dove si dice, che le forze de collegati, siano in ordine l'anno del 1871, ne i mari di levante, et che il medesimo si debba fare nell'anno subsequente, come serà consigliato da' Principi et concluso dalli suoi Ambasciatori in Roma. I Regij volevano dichiarare più particolarmente, cha aia in potere de espitani valersi di quelle forze secondo l'occasione, che il tempo porgerà a far maggior danno a nemici et maggior utile, et commodo a i confedersti, et alla Repubblica Christiana, Et l'Ambasciator di Venetia fu contento: ma volse che soggiungessero da poi quelle parole, che dicevano che il medesimo si doveva fare negl'anni anhequenti doppo l'anno 1571. Per stabilir poi la parte offansiva, et l'impresa principale valevano ancora i Regij aggiuogere a quel capitolo per quello che s'he de trattere l'anno 1571, queste parole: Poterunt autem Principes confederati per suos oratores, Romae comper S. D. N. in autumno consulere de copiis sequenti vere omnibus deinceps annis comparandis aequatibus vel maioribus, vel minoribus, quemadmodum illis videbitur, habita rations status corum : allegando che per evitare quello che fu fatto l'anno 1527, et per non incorrere in confusione at inconvenienti, massime dovendo la lega esser perpetua, era necessaria metter quest'ordine. Et all'Ambasciatore non pareva buono ne quel che era scritto nella estesa, ne quel che volevano aggiungere i Regij; et disse che quelle parole contradicevano al capitolo, che debilitava la parte offensiva, et che restriagevano totte la provisioni all'anno 1571. solamente. Replicò il Cardinale Granvela non poter concluder la Lega . senza quelle parole, per che no' pare in Spagna che al possa mal haver tempo di far l'impresa d'Algeri, et di quell'altri Inoghi di Barbaria. Et l'Ambasciator di Venesia disse, che era necessario fermar la parte offensiva, che era il fondamento della Lega et non impedire l'impresa principale, per l'imprese particolari. Il medesimo sentivano i deputati del Papa, et per all'hora non fu concluso niente.

Nel Capsolo della compartita i Regil volerane che quel resto, ofter la promesse che fio San Santha, il Ila Gevense papere les perti, et la Signoria deri ma l'Ambaccitore di Venezia, scuando il moni Signorii per la gertrasime pere l'ore, et ab volcolo chigaria i quallo, che ab pomesar che i potenzi cottarer, offi colorante d'e conodires il l'orga delle galera, considerando che al cer pore, per e de per ogni risigni progresse almone d'amba conditional de proportione de per ogni risigni progresse almone d'amba codire di contente, et il Regil disserte, che se la Signeria mo contriburia per la suna pare, et, meso los volveres colligies il la per la suna. Risport Ambaccitore di ce, meso los volveres colligies il la Per la suna. Risport Ambaccitore di

Venetia che gli pareva molto strano, che loro volessero rompere già quello . che havevano accordato, et che l'impotenza d'aitri nò cra protesta conveniente, per il suo non contribuire; et che la Signoria non cercava alcuna scusa. Et per che fu detto da i deputati del Papa, che quando la Signoria non contribuisse, bisognara ch'egil pigliasse per se la decima del Ciero ebe aveva hisogasto concedere a ici . l'Ambasclatore non volse disputare in questo, se si dovesse, è non dovesse, ricordandoni quello che aegul li giorni passati, per questo contrasto; ma considerò, che prestando a Sua Santità 35 gaicre, la apesa saris più di 70 mile scudi, che ei pno dire che ala quanto dne decime. Et doppo molte risposte et molte repliche, non potendosi fare sicuna resointione, si passò a quell'altro delle vettovaglic. Et i Regij volevano che si dicesse, come nella Lega vecchia , che le tratte stessoro a parte per comodo de' confederati: et l'Ambascistar di Venetia se ne contentava, ma con dichiaratione che fossero libere . et senza spesa , il che ad un Rè nò cra tanto gran cosa. Fu rispostu da' Regij , che questo era il patrimonio dei Rè , et che non potevano mettere le mani în queile ; at che ii Rê no ba altre entrate libere da i Regui di Napoli et di Sicilia, se non la tratte, per che l'altre cose sono tutte obbligate, et ailienate; et che bastava bene se accomodava il Capitolo, che no si mettessero impositioni immoderate. Et disse Il Cardinaio Pacecho, che sapeva bene che bisognava accomodare la Signoria , et che ella non ha mode di prevalersi d'altra parte , havendo guerra in Levante , ma che loro non potevano metter ie meni in questo. Replicò l'Ambasciatore che si contentava d'un prezzo limitato , et che nò se potesse ascondere , et che bisognava dichiarario , et non iasciarlo in libertà de' ministri , acclorebé no segua disordine , et acció che la Lega nò sia per questa causa solamente rotta, come fu l'aitra. Et questo era li più importante pericolo di tutti , nei quale se si mettesse difficoltà, ruineria ogni cosa, Risposero I Regij, che no havevano autorità a determinar somma certa , senza ordine del Re ; ma che scriveriano a Sua Maestà. Et ugn' uno sentiva . che l'Ambesciatore di Venetia domandasse cosa raggionevola . et che senza questo non duraria la Lega. Ma per che all' hora restò questo Capitolo così indeciso, segui poi il Capitolo della diffensiva, et quei dell' impresa d'Algeri , et di quei dui aitri inoghi di Barberia. Et i Regij volevano pure stendere il Capitolo della diffensiva , et agginngere che no si possa negara l'aiuto a questo chel'domenderà , et che no sia messa alcuna difficoltà , se habbie , o se no habbia bisogno; che sia eredato a ini , con conditione però , che habbis più forse in essere, the non è l'aisto che domanda. Et l'Ambasciatora disse, che se havrà autorità da' suol SS. di metter questo articolo, non farà difficoltà sopra questa aggionta, et massime dovendo il Capitolo esser dichiarato reciproce. Agl' aitri capi degi' ainti d' Aigeri, et di quelli dui aitri inoghi, i Regij ponderaranno molto quell'assecuratione, che i Turchi no habbiano armata in Levante, et che la Signoria no habbia a temere, parendoli che questo ainto sele promettesse molto incerto; ma però non mossero altro , di quello che cra scritto, senò dove si dice, non timennt, volevane che si dicesse, verisimile sif nos invasionem a Turca timere non habers. Et per che il senso è il medesimo . l' Ambasciatore no fece difficoltà , solumente disse , che non poteva consentire al Capitolo, senza autova commissione. Ne del Generale i Regij non volsero risolvere sent' ordine dei Ré. Replicò l'Ambasciator di Vanetia . quello che haveva considerato altre volte, delle ragioni, per le quait la Signoria havris potnto pretendere , che il General sue bavesse havnto il primo hugo , ma che no per quello , nè per altro. Ma havers resoluto contendere sopre quello

articolo , per mostrara di nò havere in consideratione altro , cha il benefitio universale; che nelle diliberationi, tutti tre i Generali baveasero pari autorità , at neil'esecutione fusse fatto quello che placesse al Papa ; et poi che ara nominato D. Giovanni d'Austria , ai contentava per rispetto del Ré, et per honore dalla persona, et fece instanza che il Capitolo fosse rifarmato in questo mode. Et quanto si Generale di Terra ferma , disse , che nò haveva ordice nisaino dalla Signoria , et che al potria rimetter questa resolutione a' Principi , da esser fatta a tempo più opportuno , at non restare per questo di nò concludera la Lega. Et ne fu fatto officio coi Papa, et i Regij nun fecaro difficoltà , per che forsi il nominato, cho era il Doca di Savola nò piaceva manco a loro; ma nò havevano ordine di recusario. Nella nominatione dell'Imperatore i Regij ai contentarono di quello che era scritto; ma l'Ambasciatore voleva che si nominasse espressamente il Re di Polonia , per che saria di grati momento in questa Lega : et no ne facendo mentione , se gii farria ingiuria. Fu fatta la difficoltà da i Begij per la competenza del luogo con Portogalio; ma al contentarono poi , che ai nominasse nel capitolo di quei Principi che il Papa ha da invitare , come ricercà l'Ambasciatore di Venetia.

Si passò poi a gii altri Capitoli , I quali non hebbero difficoltà. Et l' Ambasciatore ricordò il Capitolo delle divisioni dell'acquisti , secondo ia capitalatione vecchia , aggiungendo, che acquistando Algeri, Tunisi, et Tripoli, siano del Rè Castolico , ma che sia data ricompeusa conveniente a 1 confederati in altra parte , secondo la portione di ciescuno . I Regij al scuserono , che nò havova la capitulatione; et fu rimessa la causa ad un'altro giorno. Et l'Ambasciatore ricordò, a chi ordinara la scrittura , che nominasse la Signoria con i suoi titoli et con queiche honore di perole, et così fu detto che faria. Da poi il Cardinale Aldobrandine, pariando a parte can l'Ambasciatore disse, che haveva gran dubbio , che no potriano indurre i Regij , a contentarsi di stabilire la parte offensiva , tanto ristrette , che no sia mai manco , in arbitrio degl' istessi Principi di potere respirare a qualche tempo ; at per questo havria giudicato meglio esprimera un determinato numero di anni , come saria di 5 o 6 anni continui , per la guerra offensiva , che si saria ottennio facilmente. Ma l' Ambasciatore rispose che pareva che si volesse fare una Lega, solamente diffensiva , et al consumeriano le forze della Christianità senza frutto.

A' 16 di Luglio, fu proposta la scrittura , fu afcune parti con le difficoltà che restavano ; et furono in questo di volcre che negl'agni seguenti , doppo

l' anno 1571 si deliberasse l'autunno da I Principi , per mezze de' suoi Ambasciatori a Roma, di mettera o di non mettere lasleme le furze per la primavera seguente, et di metterle o maggiori o minori; et coosideravano che chi nò mettera questa aggioata ni capitolo, ogni cosa andava con disordiae; che nò si può ndesso aspere quello che possa esacr di quà a due o tre anni ; et che una vittoria, o una perdita può far mutar tutti li disegni; che il deliberare de l Principi non pregiudica alia coatinuation della impresa; et coal fa fatto l'auco 1537 else si trattò con l'Imperatore qualia che era da farsi l'anno futuro; che ne bene non fusse riservata per la capitulatione questa autorità a l Principi, nondimeno l' havevano da se atessi; et che essendo la Lega perpetua , era cosa impossibile a rontinuar sempre con le forze la Levante. All'incontro l'Ambasciatore di Venetin diceva, che questa aggioata contradicesse nila prima parte del Capitolo, che dove si tratta di fare la Lega perpetua si faria per l'anno 1571 solamente, et che dovendo trattare ogn'anno di nuove forze, et di anove Imprese, non si risolveria l'imprese, nè il Rè di Pollonia di rompere con Turebi , essendo la dubbio che la Lega no dovesse durare più che un anno. Replienndo li Regij che senza quel Capitolo a quel modo dichiarato, non si peramederia aila Spagna di poter fare a qualche tempo le sue impresa di Barbaria , ne si potria iadorre quel regno a dare ai Rè alcun ainto; rispose l'Ambascistore di Venetia, elle bisognava otteadere a debilitare le forze del Turco, per che ogn' uno potria poi pensore alla sua impresa particolare, Replicarono li Regij che si ritornava alia difficoltà ; et che loro nò potevano concindere la Lega , se nò concludevano l'impresa anco di Barbaria , cioè di poteria fare a qualche tempo con aluti certi. Rispose l'Ambasciatore, che nò facevo difficultà che nò potessino fare le sue imprese a tampo opportono, ma che quello che volevano aggiongere guastava la priacipale, ch' è il fondamento della Lega , riroca in dubbio la prima parte del Capitolo , et parlava di disaunire le forze, et di metter difficoltà in quello che era già aciuso : et soggioase, che ancora che li Principi fossero d'accordo insieme, havendo nutorità nò solamente di deliberare di non metter le forze concluse, ma anco di diasolvere la Lega et di ritrattare ogni cosa , tuttavia nò bisognava dichiararlo , per non debilitare la Lega, et per no dare sperouza alli nemici, et per no levare l'animo alli Princini : che si potria acromodare ii Capitolo senza quella parola , diminuire le forze. Ma non ai fermò in questo : et fu detto dalli deputati di Sua Santità che si poteva pensare meglio, et trattare in parte del modo d'accordarai; et si passò all'altra difficoltà della contributione della parte del Papa , nella quale fu detto altre volte. Et l'Ambasciatore di Venetia fece due considerationi . l'una che per dignità dei Papa nò si conveniva, che la questa Impresa tauto importante, dove egli era capo principale, havesse così poche forze, et rhe questo le levaria assai della reputatione presso del mondo. Et per che fu detto dalii Cardinali deputati da Sua Santità che non havera modo di far plû, et che nou ha denari in esserc, et che le decime d'itnlia non importnvano più di 150 mila a. in doi anni; disse l'Ambasclatore, che no era aleno Prineige al mondo , che havesse modi più facili et più pronti di trovar denari che Il Papa; et diase quello che soleva dirc Papa Sisto, ehe ad nn Pontefiec no mancavano mai denari , se nò li mancava la mano et la penna. Fu detto del vispetto che havera Sua Santità a non gravare la conscienza; et l'Ambasciatore rispose, ehe l'operationi sono buone et cattive secondo il fine, et l'intentione; et che il soccorrere la Christianità in tanto bisogno non può gravara la conscienza. Fu confermato tutto questo dalli Regii et dal Cardinale de Caas, il quate riserde rhe si ference ufficio son San Santila, per che sibuntesse ha comania delli teorili  $\gamma$ , con il regionel, et se ne cerari in pore timespo jud di un merro migliose d'oro. Su il Cardinale Morene, et altri dissero, che San Santilit ca sata transate di lar gentaso, et d'altre cosco, ma che non ventico della consideratione che cell' lambacchasser fic, the report la consideratione che cell' lambacchasser fic, the report la Sistemia della consideratione che cell' lambacchasser fic, the report la Sistemia con consideratione che cell' lambacchasser fic, the report la Sistemia con consideratione che cell' lambacchasser fic, the report la Sistemia con consideratione che consideratione che consideratione con consideration consideration con consideration consideration con co

McI Capisolo delle tratte, che è la terra difficoltà, il laegli non ai voltere ricolvere, sense la rena dei R. Il Gajolo della dificativa saidicerca silla gij , come è seritor, cioè a reciproco, et cos aiuno certo di 10 galera, et con quallo riserre cia cosso dichiarta. Ra l'Ambasciatore di 10 renais propose, che la provisione fatta per l'Oficapire, sascicurava suco per la difficativa, per che ab i porri adolter di oficara di monstera, quando fossero reparate forze a fronte dell' armata nemica. Ma il Regij diasero, che questo era stato disposabile rolle, e di no screttalo. Sogiamo pi l'Ambasciatore, che atto per margiere coldisalione, si saria postos dichiarse, che questo era stato disposabile rolle, e di no contratto. Sogiamo pi l'Ambasciatore, che stoto per margiere colladisone, si saria postos dichiarse, che questo fossero messe indicense la forze della tage, quello che fosse osfiso, portir vivarri della sua sparte della garante dei garante carvi, ci della metà dell'atte, se tame ne hisognasse per la difficativa per che la terce si della garante della resulta si tatto limitare siato certo, addecendo chi il Rè ancora da quest'anno sinto certo al la Sintonio limitare siato certo, addecendo chi il Rè ancora da quest'anno sinto certo al la Sintonio limitare siato certo, addecendo chi il Rè ancora da quest'anno sinto

Nell'altro Capitolo del Generale dell'armata non fu concluso niente, per che li Regij volevano il parere del Ré loro per quel di terra. L'Amhasciator di Venetia propose Il Signor Sforza Pallavicino, adducendo diverse raggioni per quello che ricercava la conditione dell'Impresa, che ala un cano prudente et animoso, prettico della gnerra, conosciuto et temuto da Turchi, et alimato da Venetiani; et ricordò in proposito quello che fu fatto nella capitulatione del 1537 che fu fatto Generale il Principe Doria che serviva l'imperatore, et di Terra il Duca d'Urbino che serviva la Signoria: ma nen fu concluso niente, per che li Regij volevano anco il parere del Re In questo. Al Capitolo delle censure l'Ambasciator di Venetia disse, ch'è capitolo ngovo et insolito, che quando sila Signoria no' è necessorio, per che atà nella sua constanza, et nella resolutione generosa, che ha fatto in questa occasione, havendo risposto così presto et reroluto al Chiaus, che sa che no' può fidarsi di chi gli ha rotto la fede; et per che li Principi a' obligano cen la promessa della fede, et nò con panra delle pene come le persone private : che chi no havesse rispetto all'honore, pon haveria manco alle censure. Disse Il Cardinale Grassi, che in una Lega fatta sl tempo di Papa innocenzo, vi è un simil Capitolo, et però nò ers coss nuova. Rispose l'Ambasciatore di non haver veduto questo trattato; ma se pur vi era questo Capitolo no haveris fatto alcun frutto, et al può vedere dal anccesso. che non al sa che fossa fatta coss alcana notabile in quel tempo. Replicò il Cardinale Grassi, che in tutti gl'instrumenti al mette qual che abbligo alla pasia per aighilimento dal contratto. Rispose l'Ambascietore, che dunque bisognava metter in chligo testi, et co' la Signeria sola, et matter le canavar a tutti il Capitoli della Lega et nò ad un solo. Fu detto aton acol havava ardinato il Paper at l'Ambasciator disse di volenzii pariara.

Al Capitolo dalla divisione degl'acquisti , li Regij banno datto di volarva

Al Capitolo delli Ragusei, i quali fu detto she crano siutati dal Papa, li Regij non fecaro difficoltà; ma l'Ambascletor di Venetia disse, che quanto alla Signoria non banco da dobitare, per che se gli bavesse voluto far danno, l'havria fatto prima che adesso: ma che bisognava bene avvertira, cema si suoi dira, che non sia nutrito il serpe in senn; et considero che sono avanzati del Turco; che sono spia; che no si pensaria faria o' diria piente fra Christiani .. che no' fosse fatto sapere a l Turchi, per cha essi vogliono atar bene con loro, et gratificarsi in ogni cosa; et che questo Capitolo et questa sicortà ii faria più insolenti. Et perlando col Popo dopo elquanti giorni sopra questo, disse che si potria fargli contribuire all'impresa, con navi cha n'hanno moite, et con altra commodità, con che possopo aiutare, et obbligargli a no' dara aiuto a Turchi. Et disse li Papa che ..... astringerli a scuprirsi contra Turchi, et a favora della Laga, saria un valergli ruvinare, perche potriana assere appressi la questi principij facilmente, se si obligassero a no' dare aluto a Turchi, et per questo a punto potriago essere astretti da Turchi a quello che no pensano, stando coma stauno; et soggiouse, che haveria tolto sopra di se, che non fariano donne a Chriatlani, at che se lo facessero, Sua Sentità seria prima a castigargli; et havendoil toiti in protetione, pregava sila Signoria a oo' disfavorirli. Rispose l'Ambasciator, che se ao' a' obligavano a no' favorira li Turchi, ao' si poteva comprandergii cella Lega; che sarie cose di mol'asemplu, at ne' mai più occorsa in altro tempo, che si prendesse in protetione della Lega chi non siutasse l'impresa in qualche cosa. Et essendo anco restato nella Congregatione questo Capitolo leresoluto, si parlò della unione della Lega armata; et il Regii dissero che no' poteva tardare a giongare il Cardinale di Spagna con la risposta. Et l'Ambasciator di Venetia si doieva che si perdesse di grandi occasioni di fare qualch'impresa, ora che l'armata Turchesca era debbole, et pigoa di paura. Et il Cardionia di Cesis, eredendo di dir bene, ricordò che si poteva far l'impresa: di Tunisi quest'anco, per che non s'havveria da dubiter d'alcun impedimento, mentre che li Turchi stanno in levante; et che il tempo era hormai ioanzi per unirsi coll'Armats, et che saria una gran diversione. . . . . . . . Et l'Aubasciatore di Vanatia con parole gravi fece riscotire ii Cardinale, il quale anco di pol seperatamente dai suoi colleghi fu avvertito. Ma il Regij dissero che l'armata s'uniria carto, at che l'ordine dei Rè non poteva tardare. Et l'Ambasciatore di Venetia fu consigliato che andasse trattannto nel sollecitare la conclusiona della Lega, fin che si veda che l'Armata si muovo, per che questo a il sol beneficio che al possa aspettare per quest'anno, et il mattere un poco di gelosia neili Regij potrà forse più sollecitargli.

All 27 ginns II Cardinate di Spagna, con la resolutione, che Permani ad-Be al cangingogne con quelle della Signoria, sutto l'obbellettate del Ginaraie del Trapi; et alli 28. nelle Congregatione l'Ambactiere d' Isteria force dificio, che li Regio mottrassono di riconomero questa resolutione del Rip per opera El 11 Cardinate Caracteria con esta della conseguia del conseguia del Cardinate Caracteria del Cardinate del Cardinate del Cardinate del Cardinate Caracteria del Cardinate del Cardinate del Cardinate del Cardinate Caracteria del Cardinate sionato dal Turco; at acquitando con mostrafe sempra più risentimento, fu cereato da tutti di quietarlo. Et l'Ambasciator di Venetia al aforzò di persuaderlo cha nelle sue lettera bavesso fatto sempre buon officio, et che quel Signori che sono al governo al sono mostrati sempre sodisfatti, et che no bisognava tanto conte tenera di voel di pinzza, che sono di tutti gl'uomini otlosi, et che uò hanno parte nelli consigli, et nel governo, et che quelli strapazzano l'attioui dei Principi che l'intendono manco. Si passò poi alla trattatione et a quello che restava in difficultà, et fu parlato del primo Capitolo: et il Regii Instavano constanti in volere che al aggiungessero quelle parole, che il Principi diliberipo l'autoone di preparare le forze, et di prepararie è maggiori è miuori. Et l'Ambiscistor replicò molte cose delle già dette, mostrandoli l'inconveniente che seguiria per quella parole, ebe contradicono a quello che è glà concluso : et di dona la lega è dichiarata perpetna, si ridarria od incongruità di tempo et incerte, onde non si potria indurre l'Imperatore, ne il Rè di Polionia a rompere cei Torco. Et tutto questo fu anco trattato a parte coi Papa et con alenni Cardinali deputati, et furono levato via quelle parole, di non preparare le forze, la quali manifestamente contradicevano al Capitulo già concluso. Et se bene Sua Santità et gl'aitri tutti sentivano, che il Capitulo staria meglio senza quella aggiouta, tettavia vedendo la instanza de Regij, pareva che non al dovesse fare malta difficoltà. Et disse il Papa, che come l'Impresa principale sia incaminata, che incomiscia l'anno presente, l'anno futuro non sarà mai nissuno così dishonesto che pensi di voler trattare impresa particolare finchè le forze de'nemici sarauno in essere: et soggionse che è anco di consideratione, che essendo Lega perpetua nen saria forse a proposito, che peresse che al volesse consumare sempre eon le medesime forze, per non spaventar quel che banuo da entrar sella Lega. Ma l'Ambasclator , secondo l'ordine che ha da Signori auoi, atetto sempre fermo in questo che non bisognava metter dubbio sicuno nell'impresa principale, et che questo è il fondamento della Lega, et no' l'impresa particolare.

Nell'articulo di supplire alla portione del Papa, fa pariato nella Congregatione longamente : ma niente fa concluso. Et l'Ambasciator di Venetia feca offitio con Sua Sintità; et vedendo di nò poteria indurre cha anpplisse al suo proprio, ne che mettesse tutto il peso sopra li Rè per conto delle gratie che il facevo, sendo messo ia dubbio che li Regii volessero obligare il Rè alla sua rato, se aneo la Signoria non el obligava per la sna; et trattandosi di acconsodar la cose delle gratie et delli aiuti, et con quell'obligo o senan , per no' minnir le forze della Lega, et per levar agni difficoltà et impedire quello resolutioni che potessero fare maggiore difficoltà nella conclusione della Lega, ossia a Sua Sontità ebe la Signoria armaria 24. galere , etto a spese proprie, et sediel a spese del Rè, da essergii rifatto in altre provisioni della guerra, et che questo era quel più che potesse fore la Siguoria, et che la suncrava anco la aus possibilità per la sodisfation di Sua Sautità, di che il Papa mostrò di restare ben sodisfatto; et disse che riperlaria con li Regij. Et per che alcuni Cardineli deputati da Sua Santità dissero che li Regij no obligariano il Rè più che per la parte delli tre quinti d'ogni spesa, come nella contributione presente della Lega, disse l'Ambasciatora che questa contributione per la parte di Sua Santità no ba da esser fatta per quella della Lega, ma secondo la portione degl'aluti, che così il Rè come la Signoria happo dal Papa; et che per cento milia scudi che ba hauto la Signoria, il Ré havrà forse nn milion d'oro.

Nelli dui Capitoli della diffensiva et dell'impresa d'Algeri, et di quelli

dui altri leoghi formo data moita cora, coma nella congregationa preventa a na non fa fatta dicum resolutiona. El Ambasticat di Venetia fece efficie o con la coma del come del conservato del come del congregatione; otto sella sulla conservato del conservato del conservato del congregatione; otto Sea Santità rispone, cha stando fermi il Regi di veledit, et cuesdo il Ciprimi tanto limitati, et con tante circontenze, non al potora dabitar che al faccase preginditio a longo di cip al l'Imperara principale.

Nel Capitolo delle censure , l' Ambasciatore disse da parte sili Regij , cha guardassero bene elò eho facevano , che questa era una maia instruttione, che il Papa obbligasse a censura li Principi, et di mai esempio , et che potria partorire molti inconvenienti. Et parlando col Papa disse questa raggione, cha haveva detto nella congregatione; et cho quel Capitolo poteva far moiti mali, ct nissun beno, et che hisognaria renovario, per che dovo la Lega ha da gonerare confidenza fra Sna Santità et gl' altri Principi, genera diffidenza, et soapetto. Rispose Sua Santità, che Il Capitolo non offenderia chi havesse animo di continuar nella Lega; et cho la Signoria si renderia sospetta facendoli tanto contrasto. Rispose l'Ambasciatore ch' era aforzato a contradirsi , per che si di ceva che era messo per la Signoria. Disso il Papa , che li Regij vogliono mettero qualche obligo alla Lega , per cho durl , et per assieurare gi' altri Principi che vorranno collegarsi , et che se riensassero, si verria a qual che altro, cho havria maggior difficoltà. Replicò l'Ambasciatore, che i Principi si obligavano con la promessa della fede, et non con paura delle pene i et cho la Si-gnoria non dimanda questa sicurtà al Rè, onde ne deveria anco esser domandata dai Rè.

Net Cepitolo delli Ragnet l'Ambasciator longunette col Papa allegnado loragioni dictio nello Congregatione precedente, depop molte risposie et molte repliche, disso Sua Statish, cho non potera maneare d'havere la practime quel populo, per essere molto Catalido, et obsellente, et massime melle cose dell'impolitimese, allegnado diverse coso sino quando Sua Santish era in mimerferenza.

Nelle altre congregationi che furono fatte, et in quella alli ziiii d'Agosto, che fu l' nitima , fu trattatu generalmente sopra tutti gl' articoli , ot sopra la scrittura particolarmente della canitulatione riformata; ma alla fine restorno come prima Indecise. Onde ancor cho si trattasse d'accordarsi insieme a dire che la Lega si teneria per conclusa, però non fu concluso niente, et forse nò tanto per che non al potesse facilmente accomodaro la difficultà, quanto per che ogn' uno stava fermo nella oppinione sua, et nò voleva cedere niente : at li Regii havevano resoluto di mandare la capitulatione in Spagna, et rimettersi al Rèin aleun Capitolo, et l'Ambasciatore di Venetia si volse timettere alla Signoria in alcun' altri. Onde n's si potendo risolvore il negotio senza la risposta deili Principi, et no servendo più le Congregationi a niente, fu deliberato di non congregarsi. Et le difficoltà che restorno nelle ultime congregationi farono, prima nel Capitolo principale di quella aggionta, che vogliono li Brgij et li Principi, che per mezzo de suoi Ambasclatori a Roma diliberino l'autunno le forze da prepararsi per il primo tempo maggiori , o minori , et i' impresa da farsi. Et per che l'Ambasciatoro di Venetla disse molte raggioni per che s'accomodasse , tuttavia per le contraditioni delli Regij , che volevano più presto ampliar quella che levarla, et per quello che mostravano di credere moiti Cardinali delli deputati dal Papa che questa aggianta nò pregiudicasse all' impresa principale, restò la cosa in quel modo indecisa.

L'altra difficoltà , fu della contributione per la portione della parte del

Papa , per che nò ostente l'offerte fatta a Sua Santità della 24 galare già notate nella scrittura , come prime , cioè che li Rè contribuisse per tra quinti , et la signoria per ii doi quinti, restò anco questo indeciso.

La terza difficoltà fa nei Capitolo delle tratto, perchè instando l' Ambasciatoro di Venetia , cho si limitasse quel prezzo dell'impositione , o varo si rimettesse all'arbitrio del Papa, li Regij si scusorno di non poter far nionto , senza ordine del Rè loro.

La quarta difficoltà fu sopra il Capitolo della diffensiva, et quell'altro di dar sinto al Rè per l'impresa d'Algeri, et dogil altri luoghi di Barbaria; per cho se beno il Regij si contentavano delli capitoli como erano notati , però l'Ambasciatore di Venetia al scusò di non poter senza naovo ordine approvargil.

La quinta difficultà fu nol capitolo del Generale, nel quale il Regij voisero aspettare il parere del Re; come anco nel capitolo della divisione degl' acquistl. L'ultima difficultà fu nel capitolo degli Ragusei, et in quello delle censo-

ro, perchè all'Ambasciatore di Venetia non piaceva ne l'uno ne l'aitro.

Fu poi mendata la scrittura a Venetia sili 6 d' Agosto, et in Spagna sili 9 con unella dei Papa, il quale mandò nua instruttione al Nuntio con tutto il trattato: et il Regij scrissero particolarmento al Rè le difficultà cho l'Ambasciatore di Venetia havea fatto alil capitoli proposti. Et essendo venuta prima da Venetia la resolutione della Signoria con lettere delli zvij , fu ievata la suspensione, et l' Ambasciatore trattò coi Papa di far rimovere ii Capitolo delle censuro, at regolare quello dell'offensiva principale, et accomodare gl'altri. Sua Santità fece qualche difficultà, come foce ancora il Cardinale Morone; ma finalmente restò personso di voier sodisfare alla volontà della Signoria ; et serisse in Spagua , at fece officio quà con li Regij di levar via il Capitolo delle censure. Intanto succosse un'accidente d'importanza, che essendo la Signoria mai sodisfatta dal suo Amhasciatore Suriano, persuaso da varie conjetturo, che egii havesse acconsentito a diversi articoli contra la commission sua, et massime a quei della censure, delle quati la Signoria non voleva che parlesse in modo alcuno, et cha nò havesso impedito di mandare la scrittura in Spagna, come se però da quello si potesse arguire, che la fosse stata mandata d'accordo, et conclusa ; pensò prima di revocario, et si risolse di mandare il magnifico Giovanni Soranzo per collega con ordine, che non trattasse niente l'uno senza l'altro, in questo negotio. Questo accidento disturbò grandemente l'animo del Papa, et Insospetti li Regij . li quali sapendo quanto bavos fatto l' Ambasciatore Suriano , per tirar via quel Capitolo dello cansure , at sapendo ancora che la scrittura non era mandata in Spagne, come concluse, anzi era stata mandata insieme con lo conditioni fatto da lui e tutti gil altri articoli che erano in controversia , et spetialmenta a quello della censuro, entrerno in oppinione, che la Signoria non fosse d'animo d'attendero alla Lega , ot che havesse preso questo pretesto per rompero ja pratica, sendo mal sodisfatta dell' Ambasciatore, non per che cell ha" vesse acconsentito a quel che nò doveva, per che sapevano tatti che nò vi haveva acconsentito, ma per che havesse aullecitata la conclusion della Lera con più studio, et con più affetto di quello che lo fosse atato commesso i et al con, firmavano in questa oppinione ancora per la paroia dei Cardin alo Cornaro, il quelo oltre che mo'te volte s'era lassato intondere che la guerra non faceva per la Signoria, et che si trattava d'accomodare la cose coi Turchi per accordo, aoco all' hora diceva pubblicamente, che l'Amhascistor nò haveva inteso l'ordino della Signoris, per cho ella nò havova enimo di concluder la Lega , ma solamente trattere d' havere aiuto dal Rè, per poter con questo nome più fecilmente avantaggiare nella paca. Et per che il Cardinala avvisava et era avvisate da Venetie, dova bavea molti parenti nelli Magistrati principali, le sue parola havevano gran fede; hen ehe l'Ambasciator, vedendo il disordine, si lassò intendere molto vivamente con il medesimo Cardinale, et con altri, che la Signoria veleva la Lega, at che le commissioni ane erano chiare, et che l'imputatione ehe gi'era data, ch'egli havesse acconsentito a quegli articoli che non doves, sebene era falsa, era però informata da testimonij, et da accidenti tali che la Signoria non potera mancare di nò crederlo , et di mostrarai mal sodisfatta , per che era scritto pubblicamente da Roma , et detto in Venetia daili Agenti di Fiovenza, et dall'Ambesciatore di Ferrara, che la Lega era conclusa con quei Capitoli , ancorchè il Nuntio dei Papa sentendo tanti romori, et pensando forse di giovare ail' Ambasclator Spriano , disse in collegio , che egli havea simplato moatrando di acconsentire a quegli articoli, per ottener l'union dell'armata, aucer ehe non bisognava alla Signoria cercar maggior giustificatione di fatto, pol che era affirmato da Ministri tanto principali, li quali benché erano ingannati per non saper la trattatione che era passata sempre secretissima, però la Signorla nò doveva restare per rispetto di un aus servitore o ministro, ancor che innocente, di nò mostrare risentimento di questo, che quando fosse stato vero, meritamente l'havris offeso. Questa cosa l'Ambasciatore lo diceva pubblicamente con tatti , non attendendo tanto a ginstificarsi , quanto a rimpovere quei sospetti che erano nati, che la Signoria non volesse la Lega; et per che il testimonio del Cardinale Cornaro, era reputato di gran momento, at havria causato inconveaientl d'importanza, tenne diversi merzi per debilitario, et per levaril la fede.

A 20 di Settembre venne l'Ambasciatore Soranzo a Roma, et alli 28 di Settembre venne Il corriera di Spagna con la resolutione del Ré. Che per quanto poi s'intese al contentava di levare il Capitolo delle censore, et d'accomodare gl'altri, che erano in difficoltà; et alle 20 hore si ridusse la congregatione nel loco consucto, dove no intervenne l'Ambasciatore Suriano, per essere in lette con la gotta, ma il Soranzo solo. Pariò prima il Cardinale Morone, esortando tutti alia resolutione, et conclusione della Lega. Seguì poi il Cardinale Granvela, ehe si era ridotto con li suoi colleghi per questo effetto; et che (i Ré suo se ne contentaria, che haveva la risposta con l'autorità espressa di concludere senza altrimenti più scrivere in Spagna. Et domandato poi l'Ambasciator Soranzo, ehe ac ben era solo per il compagno indisposto, però diceva, che l'animo della Signoria era l'istesso che quel dei Rè , che si termini questa santa Lega ; poiche si tratta dell'interesse di totta la Christianità, a honore et esaitatione di Dio, at dalla santa Fede. Soggionse l'Ambasciatore di Venetia, che per venire alla conelusione, poi che haverano la risposta di Spagna, dicessero quello che conteneva, per che saria col suo coliega, et li daria risposta. Il Cardinale Granvela rispose, che questo nè conveniva, ma che toccava a ini dire la difficoltà, che ha nelli capitoli , per che al trattaria d'accordargli. Disse l'Ambasciatore che questo pon potera, nè dovera fare, ma che toccava a loro a proponer prima; et che doppo tre mesi che havevano hauto di tempo d'aspettare questa risposta , dovevano manifestaria. Questo così duro pariare commosse tutta la congregatione grandemente, et il Cardinale Morone voltandosi all' Ambasciatore disse, che toccava a lai a proponere la difficoltà per haverne risposta. Et l' Ambasciatore disse , che era stato là per sentire elò che contenea la risposta , et sopra quella prender poi la resolutione che fosse conveniente. Disse il Cardinale Granveia, che la Signoria hayea par mandato gli gravami, che elia ha sopra gl'articoli; il che confirmò l'Ambasciatora. Et il Cardinale soggiunae, che donque dicesse li gravami che ella ha sopra gl'articoli, che gli risponderiano, per che hanco la commissione in ample autorità di terminara ogni cosa; ma nò volevano altrimenti dirna quei che havevano, per che il Re ha fatto, come si suoi fare in simili easi, che ha rimesso molte cose a loro arbitrio. Disse l'Ambasciatore , poi che sapevano che la Signoria haveva mandato al Rè quel che l'offende nelli capitoli che qui pretendono, questo l'ha fatto per avanzare il tempo, acciò che il Rè intendendo l'oppinion della Signoria prima che renisse ad alcuna resolutione, potesse dar ordine, che il tutto si risolveave bene, et con sodisfatione comune. Et fu fatto di ciò l'officio cel Re di Sougna; il quale udi l'Amhasciatore benignamente, come è aus solito; et poi fattosi dare un Memoriale le diase, che lo faria consigliare, et gii daria riaposta; onde la Signoria è atata aspettando questa resolutione di Sua Macetà , la quaie no' par che habbie hanto fine a quest'hora. Rispose il Cardinale, che nò accaderia che la Signoria aspettasse altra risposta dal Rè, per che l'ha mandata quà alli suoi ; et se vole cosa alcuna parli con loro che li risponderanno. Seguirno a questi tutti gl'aitri in conformità , dicendo, che se l'Ambasciatora stava in questo o per che la Signoria non volesse Lega, o per che volesse stare a vedere quello che seguisse di Cipri , et quello che faceva l'armata, non era raggionevole ne honesto. Risposo l'Ambasciatore, che il procedere della Signoria era atato sempre ainecro et leale, et che era intrato in questa guerra col Torco volontariamente con la apesa, et con le forze che sono note; che era stata proposta dal Papa la Lega per publico beneficio, et per honor di Dio; che la Signoria si è offerta prontissimamente et sta constantissima in questo, ne mai ha pensato a quello che se li oppone; che promisse sempre largamente, et che nò è manento da lei di concludere la Lega in XV. giorni , se bene sono stati molti mesi di tempo ; et che hora che è venuta la riaposta dal Re dovevano lassaral intendere , acciò che si potesse venire alla conclusione . . . . . . . . . . . per che havendo fatto faro ufficio col Ré in questo proposito , et havendo il Re accettato il memoriale , et detto di fario consigliare per rispondere alla Signuria che è stata aspettando la risposta , et nò essendo venuta , nò ha potuto fare alcuna resolutione. Et voltatosi al Cardinale Granvela disse: Vol Monsignore, dite che il Re ha mandato la risposta per dare alla Signoria, ne lu penso altramente, per che almanco Sua Marstà haveria detto all' Ambasciatore , no occorre ch'io dia altra rispoata : se adunque è vennta , lascistene intendere quale ella si sia. Alle quali parole rispondendo il Cardinale Granveia un poco gagliardamente, et li deputati del Papa ancor loro, tra quali Morone, li disse quello che era venuto a far li, se no voleva proporre. Cesia si lasciò intendere che più no si sariano congregatl , se no vi fosse stato il collega : et così si sciolse la congregatione senz' alena frutto. Alii 23 d'Ottobre seriase il Soranzo a Venetia le difficoltà che haveva ba-

Alli 23 d'Ottobe series Il Sorano a Venetia le difficulta che harva saluse sella superdata congressione, edite quelle l'aggi mentrere al Sersione
il momentale dato dall'Ambassitorie della Séparia in Spagara al ad la concentratase di pracadere al Paya, i con con constitue del pracadere al Paya, i con con constitue del pracadere al Paya, i con con constitue del pracadere al Paya and constitue del pracadere del pracadere del Paya et quello delle consciluatione per il Paya ; et quello delle rende la Berbaria; et delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle rende ; pento della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle robbe; della robbe; della robbe; delle
consciluatione per il Paya; et quello delle robbe; della robbe; della robbe; della
consciluatione per il Paya; et quello della robbe; della robbe; della robbe; della
consciluatione per il Paya; et quello della robbe; della ro

Fix taalo venue visio della predita di Nicosia silli 0 di Ottabre, ed alli 1 di Normethe in Ingosta di Yuestie, dei continansea in trattatione della Era, «messeno già anta sospitione a Nostro Signore et alli Spazuolli, pre in particis, di modo che alli 1 v, vi e vi ji favono fatte diverse congrezziosi, et mossi in contratto totti il capitoli. Ni finalmente per gratia dell'ompiente Modo, boatt di Nostro Signore del Re Cattolico, at prodenza del Sorimo, fa conclusia in susilianta Lega, et in estitutu adissase, come sin edile capitationi, exectti il Capitato Centrale di Re Cattolico, at prodenza del Sorimo, fa composita del Registra del Participa di Registra del Participa del Participa di Registra del Participa di Registra del Participa di Participa di

Domenica a venti di Maggio 1871 doppo molte controversie , fin conclusa et reminente la Lega tra il deputati di Sua Sentità, del Rè di Spagna, et Republica di Venetia.

Poi Venerdi seguente 23 del detto mese in Consisterio secreto fatto nella sala di Costantino, fo stipulata et Inrata.

### CONSISTORIO.

Per concluder con ogni solennità, et stipular la Lega, ha fatto Sua Santità boggi Consistorio, il quale fu misto, imperò che hebbe del secreto , et del pubblico. Non mancò quasi Cardinale di quelli che visi poterono trovare. Venne giù Sua Santità alquanto tardi , doppo haver fatto colatione. Et per che si giudicò che ai proporrebbero alcune Chiese, secondo che ferono Instanza Farnese et Orsino; et che con questo, et alcune audienze, et con l'istessa ceremonia , et atto della stipuiatione della Lega , et lettura de' Capitoli durarebbe assai il Consistorio, si erano apparrechiate le tavole, et da far colatione secondo l'assanza. Imperò sahito che entrò San Santità, comandò che at dicesse : Extra : et così serrato il Consistorio senza audienze nè provisioni, cominciò subito a dire, quasi lacrimando: Che alfino Iddio benedetto non voleva sempre essere la ira con nol, ben che li nostri peccati fossero tali e tanti. che l' havevano visientato, et violentavano a permettere, che l' Impio Tirango fosse venuto tant'oltre, et si potesse sempre temer di peggio; ma che aucor la Sna D. Maestà con permettere Il gran male dell'anno passato, et per il quale il Turco ha quasi occupato tatto il Regno di Cipro, n' haveva causato questo bene, che si erano col commune pericolo desti gli animi d'alconi huoni a pensare con una santa Lega a romper le corna a così indomita bestia, la quale con taota impietà haveva rotta quella fede, che poco prima haveva data, et giurata alil Signori Venetinni; et che però la Santità Sua haveva, hora fà l'anno, deputata homini gravi et prudenti, si come anco il Serenissimo Rè Cattolico, et l'inclita repubblica di Venetia haveva fatto, a trattar Lega, et confederatione cantra questo comun nemico; la qual doppo malte et moite dispute, non essendo cessato il demonio di seminar le soe zizzanie, a'era conclusa con le conditioni che intenderiano. Et soggionse che si come con tutto lo sforzo non si era per mancare alle provvisioni temporali, così a haveva con ogni pietà et religione a ricorrere alli spiritnali. Et che per far ciò haveva pensato col vota leon mander faeri un Giablino; at Domenties prossions nella Chieva al S. Fritro palleter la Lega, et far catter la messa dello Spirito Stan, il Lumedi pol partira processionalmenta da S. Pietro a S. Spirito; il Mercoral dal medisiona longo a S. Giacemo delli Spapeni je et il Veneroli, per der anmeno fatter a "Cardinali, dalla Minerra a S. Marce; et che il Sababao secendo il solito ni si farcia in poressiono, per estere il Veglia della Pentocese, et giorno di Capedita et Verpro. Persassa alli Cardinali che si efeordassero che and prondero Il Giablico, et fi o ggià altri nor sozione, dovernino essere speccho a totto il mondo; et che prio si preparassero con le famiglie loro a fir fatti, et dere esserpi altri, che phezessor l'in di lio, et celliforenco la Crustantialo.

Espase pol S. D. di mader legati alti cleque Principi de Christinia, chesirino l'Imperson, il Rè di Sparsa, Il Rè di Franzia, il Rè di Polineia, et quel di Portogalho; ma che basavano re soli, potendo quello dell' imperatore supplite a Foliusha, et quel di Sparsa a Forregolia, intentendo li podi disco Tresto, il quale era il primo questo pierno, che saria stato here mandence a più Principi, et ationa de l'interpre sheveratorem, per animarita querata santa impresa. Il Cardinnia d'Augusta fon de suo voto, ma no pero che sa no madosarco qui periodici, di dire Cortollali quala intul il domon il smadiera e più Principi, ma ad Cardiniero tosanos. Gli Cardinali liteno, et Stonalho, adelle al herette, i e soggiuno Bonolto del questo queden modo re saughemsaliti al herette, i e soggiuno Bonolto del questo queden modo re saughem-

Finita questa parte del Consistorio, secretamente fu chiamato dentro il Datario et gli Ambasciatori D. Giovenni de Zuniga del Seressimo Ré Cattolico, et Il Soriano, et Soranzo, dell'inclita repubblica di Venetia, insieme con loro Secretarii, con il quali aacora vi entrorno a poco a poco molti cortigiani di qualità , che al trovorno II , et furono chiamati espressamente il Governatore et Auditoro della Camera, il Datario lesse la scrittura della Capitulatione, con li mandati delli Principi collegati , et nò vi fu da dir niente , eccetto che quando ai venne a dir del luogo che ai lasciara a gli altri l'rincipi, et di quelli che dorevano esser invitati ad entrare nella Lega . Soa Santità nò intese . o dubitò : alla qual soddisfece il Cardinale Paceccho, che atava attento a tutto. Quando si renne a finie la lettura , et si nominò per l' accettatione et ginuamento . Sua Santità fece l'atto . apposita many pectori, et capite inclinando. dicendo le solite parole al Cardinale Paceccha, che sedeva tra gli altri in suo ordine, et a gli Ambasciatori che stevano dietro li hanchi. Portò il Maestro di Cerimonie il libro delli sacri Evangelij coperto di cremesino, et così giororno per suo ordine , mettendo la mano sopra il libro , et stando laginocchinni .

Dopo queste cost, faite di legare la scrittura, veonero gli perial deputati degli riccipi abesti ri piedi Sas santità, che il prol'homanissimmente. Pieroso tesimonij regati a quest'atto della Lora, che è li più insigne che si ata terre describente. Paditto della Comera Alessandro Risto, pia Legi Torvez Obircio di Camera, il Baestro di Camera Alessandro Risto, pia Legi da Fre-Forenzia Camerino scerto, et il secretari Anosolo Bristo Dorrio del Red Spagna, Jastro Astonio Dodino, et Francesco Vianello degli Veneticai. Uvalta volto doppe facero il deputati il medelmo atto di giarmendo, spori la volto doppe facero il deputati il medelmo atto di giarmendo, spori medelmi ascri Erraggidi, mo per ano, et ced distolito il Consissiorio, partical Ambacticani. Dimana tirark il Castallo et ai faranno fuochi. Domenica, come ai è detia ditta la messa dello Spirito Santo dal Cardinale d'Angusta nella Cap, pella di S. Pitto, et Aragolia Referendario, fari la oratione, et si leggeranno pubblicamente I Capitoli; et l'Ambacaltor di Spagna in casa aua farà pasto a tutti gill Cardinalle 4. Ambacaltori deportati.

Domenica 27 fn detta la Messa in San Pietro, et fatta l'oratiana, et latta la l.ega per il sopradetto Monsignore d'Aragonia.

Luordi 28 al fece la processiono da S. Pietro a Santo Spirito, dove disse la messa il Cardinal Crivello.

Mercordi 30 venne la processione da S. Pietro a S. Giacomo delli Spagnoli; dissa la messa il Cardinal Cervantea.

Venerell prime di Giugno, andò la processione dalla Minerva s S. Marco; disso la messa il Cardinale Amallo.

Eraal pubblicato il Glubilea amplissimo.

## INSTRUMENTUM FOEDERIS.

Investe Del omnigotentia Nomine, Potria, et Pilli, et Spirito. Smeti. Amen. Anno a è quisden D. N. Jesu Çal Neltritate milletione quiezneteimo spinage-simo primo, Possilicatos vero Bestissimi in Xpo Patria et D. N. D. Fij Divina providentia Papas (quiati sono setto), die vero visquina quiata mensi Maji, por providentia Papas (quiati sono setto), die vero visquina quiata mensi Maji, D. N. Pipper, oe Rev. D. D. S. B. E. Cardinslam infraeriporum bildem presentima stepe obdiscentium, quorum nomina suati vielle et etc.

Cum Idem SS. D. N. accepto nuutlo quod Immanissimus Turcarum Tyrannus magno belli apparotu Cyprum Insulam, omnibus locia Christianae ditloni aubjectia Terrae Sanctae, in qua D. N. Jesus Xpua natus, passus, ac mortnus est, propinguiorem, barbara quedam immanitate invadere minaretor, justa Ezechiella Prophetae vocem, venientem giodium annuntians populos, Principesque Christianos od resistendum communibus bostibus communi consilio, atque ope excitare studuisset; ob earnque causam Ser. Philippo Catholico Regl. III. Duci Senatuique Veneto, auctor fuisset, ut seeum pro Reip. Christianae defenalone, ac ejusdem sevissimoe Turcorum gentia offensione foedus inirent, utrosque ad hoc hortatus, tum ex co quod uterque omnipotenti Deo fideique se religioni Christiaone deberet, tum et gravissimi communisque periculi, et utilitatis nomine; cumque praefictus Serenissimus Rex Catholicus majorum suorum in clita memoria Regum vestigiis Insistena, et a veteris suo erga commune Chriitianse religionis bonusu studio non discedens, prompte admolum ad Rev. D. D. Cardinalem Antonium Granvelanum uunenpatum, et Freneiseum Cardinalem Pacecebum, et III. D. Jo. de Zuniga suum apud rilius Sanctitatem oratorem, mandatum misisset, quo els, vel sltero corum legitime impedito, duobus ex eis de co ipso fuedere agendi ilindque concludendi potestatem fecit; similique idem III. Dun ac Senotus Venetua, de Reip. Christianoc salute oc dignitate in maximum discrimen adductoe, pro antiqua corum erga Denni Omnipotentem pictate solliciti eiusdem fuederis tractondi, concludeodique mondatum III. Equitibus D. Michoeli Suriano, et Joanni Superantio , suis apud eamdem Sanctitatem oratoribus misisseut; atque per ol'quot dies ca de re actum esset inter Sanctitatens auam , et ab ea deputatos , et Donninos Procuratores , et oratores ; tandem juvante potentissimo omdipotentis Dei auxilio, ad hane conclusionem et conventionem deventum est. Hoc est, quod praelatus Serenissimus Rex Ca

tholicus per cosdem Dominos procuratores etc. Rev. Dominum Franciscum Cardinalem l'accechum, et lil. Dominum Joannem de Zunigs, absente in Regno Nespolitano III. D. Autonio Cardinale Granvelano, Ipsius de successorum suorum nomine contrabentes, seque obligantes, et ad majorem firmitatem, ac sinc prejudicio praesentes purae atipulationis, et obligationis ejusque executionis pro co promittentes . Illum pro se , successoribusque suls omnia quae in presenti instramento continentur, infra tempus quatuor mensium rata habitaram, et publicum ratibabitionia Instrumentum eseteria confoederatia habiturum, et praefatua Ill. Dux Senatusque Venetus per cosdem clarissimos oratores procuratoresque suos, einsque Ill. Ducis ac Senatus, successorumque suorum, ac Reip, nomine contrabentes, seque obligantes pro quibus, similiter promittunt cos cuncta, quae boc instrumento continentur, infra idem tempus rata habituros, et publicum ratihabitionis Instrumentum caeteris confoederatis tradituros, virtute dictorum suorum maudatorum, quae ibidem in publica et authentica forma in manibus mel Datarij ab eis exhibita, et coram eodem SS. D. N. Pio Divina providentia Papa V. praesente et assistente, volente, et consentiente, sacro Rev. Dominoram S. R. E. Cardinalinm Collegio nomine Sedis Apostolicae, successorumque contrahente, ad gioriam SS. et Individuae Trinitatis, Patris, et Filij, et Spiritus Sancti, et ad ejus sancise fidel Catholicae exsitationem, tala inter se foedus inicrunt, eo modo, eisque conditionibus, quae infrascriptis capitulis continentur.

Et primo, quod bujumedi feedus, quod ad qiuadem Turcarum immaniatime genuis vira, Poo omnipotente diquinore, destruendes, presidict contrabentes sinter cos initium esas valoraruis, al perpetanun, et ano solum ed japorum contantium, et coran qui delem consectional es foederi adherebanti, atatuma, antenutum et antenutum et antenutum qui estate que della personale della propertie de

Ad qui nutem foederis executionem et observationem, inter ou conveni, at cepte tum meritimes quam terrettes, quibare in het copictione utendem ait, discentis triremibes, centum ocervitia savibas peditibus Italie, et ilispanis, et Alensanis, quiedegisti mullibus equibibus, peris armature quatore militios et quinquestis, constent, et constare debant, edipacto idence helitorento torme-torme numero, anc um austitionibus, reliciague retatos escenaris aque les guis annis menses Mertil, et als summum Aprilis in mari oriential praedictae copice omne comparatae, cocateque omnio invenientus, quibas copis carmo deces ad s., ques illi pro occasionan temporumque ratione capedire magin vide-bustr, utature ad commania hostia magio damonar et defirmentum, et al majorem confederatorum Principum, et Rejo. Christiane militatem, cums as-tum praedictae, turn et de capitum parte necessaria defionance erum loccum providers, et alciam, si opan farril, railicta es expeditione, viras comese convertere ad es losse defendends, que a copis Turcicia inverteentum.

Teneautur autem Principes confoedereti per euos oratores Romae com SS. Pontifice singulis annis autumnoli tempore statuere de espedițione sequenti anno snetejnenda, et de copijo sequenti vere comparandis, majoribus vel minoribus, vel do co qued pro statu rerum agendarum videbiur.

Super communem vero impeusarum faciendarum collationem inter ecodem foederatos, ita convenit praefatus SS. D. N. suo et S. Apostolicae Sedis nomine una cum Rev. Dominorum Cardinalium constilo et assensa politectur, in hanc ipsam espeditionem tam defensionis, quam offensionis, causa suscipienda

duedem stremes omnibas rebus necessarija instructus, sa inferios dicetur, conferre, adjunctio prosa porticios irrestratim coglavarintos milliosa, equiliba bas decentis esptuagina. Pracfull vero Procurstore, et crateres Secrelataisis Resultante de Cartella de

Prasteria ijdene praslatorum Rogia, st. Venetorum Prozenziores comundent Principiam sonomu, us garsa, nombie promitiute se sietnie neutre partia imparases, cui conferendes Apostolici Sodes in Foodere non 1837. Obligata certa, realdum illud esce collatorum, qued Sab., N. st. Sécie Apostolici supur proposition collationem suppessium conferre son potest, les réviellest, st. co-residon in quitaque partes diston, Serviciamo Reza Chabelles partes stro, Venetum Resp. dans solvere tecesatur, bes modo réfeitest, quod per dettia doubes particles Resp. régistal questre citremes, comilher refeites moresserigh instructa contribute a quad detartis, suppleres si tres supresverit, justa spraefuto Serenialmo Regi Philippo dillo in Fotos refeitates.

Ad her ijdem Oratores Veneti polificentur, erundem III. Docum, Senatumpe Vrestum S.D. N. n. se Seld Apsonition; al 5. susse sjungar unscensorihom placersir przefutas XI; intremes comilhas navilibos lasitumentals tormertique bellich, et alija ed corum tormenorom sosum recensigi rebus intractas commodera, quas idem S.D. D. N. els restituere debest, pro ut uriser finerient, tiene qui si presentarum trinemium arcinuque amones, silippar rebus expedibols recensorija a Repe Catholice et Republica Venetorum comparando quemilcular famelti, identivo later est consenta, us melajud quinom literum jou haram, vei libarum remu consideria, quam por rata impense ad eum spectani, secretor la de sa datro silija in trobu reficiator.

Item victualis quae quotidie consumentur, ai ca defuerint in aliquo loco aliquibus ex confoederatis, possint capi ex terris et locis illorum apud quos fuerint, houesto tamen pretlojet teneantur extractiones apertoe ad beneficium expeditionis, quatenua necessitaa ipsorum locorum, unde pro provisione suarum copiarum confoedersti extrahere velint, ferre poterint, praesertim cum quilihet confoederatorum statim majorem copiam quam pertuicrit vietualium bujusmodi comparare debeat. Ne sutem sliud quam vera necessitas ab hac obligatione excuset, nulil concedi debest extrahere ex Illia locia, in quibus ejusmodi necessitas practeudatur, aliquam vietualium quautitatem, alsi prius confoederatis ex cisdem locis provisum fuerit, pro anarum copiaron maritimarum et terrestrium indigentijs; ita tamen ut Catholico Regl liberum sit ex Regnis Neapolitano et Siciliae victualis Goictae , Melkae, et suae classi prius providere; quibus autem in locis pro expertatione certam quandam honestam pretli summam ne excedere possit , sicut in Regno Nespolitano, nou amplius pro cursu soivant, quem ducati quindecim monetae illius Regni, quantumvis banc summem . . . quec siijs fiat recedat; si vero minor impositio erit, minorem tentum sicut elii solvant confocderati. In Regno vero Sicilise pro extraordinaria impositione non amplina pro qualibet salma solvant quam anreos duos filius monetae, quantumvis major lmpositio slija imponatur; si vero minus, minorem, sicut slij, solvant, ueque eorum causa in utrius Regno angeri posait, quoties confoederatos frumenti causa pro provisiona suarum copiarum eo ira, vai mittere contigerit.

Item u quoirecamqui praedictus Ser. Ret Cabellieus e Turris et comismila citim à Ajerci, Tareso, a Tripoli, et videite tempore quo silique communis foederatorum capedito non fiat, invasta fareit, praedictus III. Dav Sentançue Yenetha Mejestati mue Colobietes quinquagitus tritranze bez inrito eleim III. Davi. Sentatique Vente nabaldo mitat; qued idem presicites Sereniamos Ret Choleines parti com foerce debeta, quotiecamques più III. Venati invasi fueritat, ina tamen ut invaso, cel es de re creal debeta; pertui loce subdicima agent non pessio, d'ammodo pe sun aderiantos majore autiliariba ques pietri rojus entis ammyliha habetat reque tames bujus cacregatam sesso intiligator.

Pratteres al its contigerit, ut president Ser. Rec Cabbilleas Algeriams red Tiontanams, et l'Iropialisams engerialismen susceptari labor sono, que arqui silque communis fonderatorum expedition suscepta sil, esque Turcarum classis table cutture, it orientalisme de president excellenta su passi del l'interioration de l'archiventation de l'archive

Item al conligarit terras, at los quescomque SS. D. N. et Sanstar Seid Apostolices soliques inorda, presedici confectoral tenestron monibase exemunitable presedicta loca, et SS. D. N., jurare, et defendere, activis temes fa alija subsessible et alignostica et alignostica de la complexe come cargo Sanstatiante mass Reactuapes (Seden Apostólium abdigitationis. In belli administratione comultar toombia televisia de distributionistes de complexe comultar administratione comultar toombia productionistes de la comunicación de

Sit sutem Generiia Duz classis et opiarom terrestrium, que classi inservitures shat, illust. D. Jonanes d'Austri, qui todo aus omroits generalla Tricenium Saus Sancitatais et Generiis triemium ill. Dominorem Veneterum séamento, let ecapatur quest aujor acommon, per se capatur que simpériment de sancée est prescripta sont. Quod si life quocem que impériment oct causs , ast non renerft, aut es tempere que classi jam instructa narigatura fineit, a bleas sit, set siti que camque de causs appelitues percent que l'autoritate de la comparta de l'autoritate de

pra conventum est, fiat, ejus expeditionis Dax Generalis sit is, quem voient esta li, lu quorum favorem eadem expeditio fiet.

Item bujus lucundi foederis honoratissimus locus Ser. Maximiliano Electo Imp. Caristiauiss. Regi Francorum, Portugaliiacque Regi relinquatur, quibus hoie foederi adherentibus ea pars impensae, quae ad ipsos adherentes pertiuebit in augendas foederis vires, conferatur.

Item ut SS. D. N. paternis ethotationibas cretiare debats Serenissimum Maximiliamum in Imper-relectum, Eritatianislamumque Tranoroum regem, Polonise Regem cacterosque Reges, et Princips Caristianos, qui SS. hanc espeditome priure possuut, to omulusa estrum virlasa IIIi alessa, commanique Christianorum salati comulera verilus quam quidem să fem Ser, equoga Ext. Culbinicarum salati comulera verilus quam quidem să fem Ser, equoga Ext. Culbinicarum salati comulera verilus quam quidem să fem Ser, equoga Ext. Culbinicarum salati comulera verilus quam quidem să rem Ser, equoga Ext. Culbinicarum salati comulera verilus quam quidem să rem Ser, equoga externativa conference debat conference de conferenc

Item quad partitio corum locorum quae hujusmodi foederia arnia acquirentur, fat inter confoederatos justa id quod in foedere anni 1337 courantum est, dictia Tuncio, Aigerio, et Tripoli exceptis, quae ad preedictum Ser. Regem Calabolicum pertineaut; formeuta vero bellica, ubbeumque acquirentur, pro rata Cujusque foederatorum parte, juster cos dividentur.

Item Ragusium enm universo ejus territorio, locia, rebusque omnibus, nulio damno, molestiave a confoederatis, corum copiis maritimis, vel terrestribus, affici, neque aliquod ab cis detrimentum pati debeat, uisi ex aliqua justa causa SS. D. N. ejusque successoribus videbitar.

Item bujus S. foederis stabilitati providentes couverunt, ut nulla contronsis, quae et aquaria causa ad bujummodi foedun pertinento inter praefatos coufoederatos oriretur, oriirve possis, impedimento esse possis, quo misus bace ipas expedito foedusque continuetur; quarum quidem coutroversiarum omnium, et anaramenmous arbitrium. oi indicium ad SS. D. N. eissures successores nertionat.

Eademque ratione convenerunt, ut nemo ex Principibus confoederatis, per se vel alium possit agero de pace, aut de induciis, aut de coucordia cum Turcarum Tyrauno incunda sine caeterorum confocderatorum scientia, participatione, et couseusu, atque omnia quae in aiugulia supradictis Capitulia coutiucutur , Principibus confoederatis bous fide observari debeant , ut Reges et Principes Christianos decet , et adversus ea vel aliquid illorum a nemine fiat. Quas omnes et singulas conventiones, et Capitula pracdictus SS. D. N. ano, et sauctae Sedis Apostolicae nomiue; Maudetarij vero, et procuratores praedicti suorum quisque principalium nomine, boua fide, omni dolo et fraude remotis, exequi, et inviolabiliter observari, et a suis principalibus observatum iri, nec quisque adveraus ca atteutatum iri, solemni stipulatione intercedente, promiserunt, et promittunt, ac jurciurando S. Sua, manibus pectori appositis, in verbo Rom; Pontificis; Mandatarij vero, et procuratores praedicti iu auima suorum Principalium, videlicet R. D. Franciscus Cardinalis Pacecebus, tacto manibus pectore, pracdietus vero Iliustr. D. Jo: Superantius, tactis, ad delationem mei Datarii, sacrosanetia Scripturia, confirmaverunt, et confirmant, obligantes ac hypotecae aupponentes propteres mutuo et vicissim, videlicet SS. D. N. de consilio pariter, et assensu R. S. R. E. Cardinalium, omnia et ainguia S. R. E. et Camerae boga temporalia, stabilia, et mobilia praesentia, et futura : Mandatarij vero et procurares Ser. Regis Cat. omnia et singula Regna, status, et bona stabilia et mobilia praedicti Ser. Regis ; et Maudatarij ac procuratores Ili. Ducis et Dominii Veuet, bous quaecumquo stabilia et mobilia; et in horum fidem et testimouium, foedus bujusmodi et capitula, quae supra continentur, propriis corum subscriptionibus, rum sigillis vim publicae acripturae et coniracius solemniter stipulati habera renseautur, atque ita iuviolabiliter observentur; auper quibus omnalbus, et aingulis petierunt dicti contrabeutes a me Antimo Marchesano preedicti SS. D. N. Papae Datario, unum vel plura confici iustrumenta.

Acts forms have In Ania Comistorij et supra, paracesibhe hidem Ret. Patribus Dom. Mente de Valenbus Almae Urbis Gabranter, Altrasafo Bair sie eletes Patriarcha, et Camera Apost. Anijore; Ladovice de Torres giordem Camera Apost. Celerica Jénamole Cantile Magistre Camera, et Thoudair Distribus Calcidario secreto giosdem SS, D. N., et Mag. Annaio lumba O-tecto planta de Camera Apost. Anison lumba Godornica Visaciona, ani anti-materia de Camera Camer

Tenor vero mandatorum, quorum superius fit meutio, et primo mandati Ser. Philippi Regis Cath. ex Hispaua in latinam liuguam fideliter translati, est qui sequitur:

Philippus Del gratia Rex Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierussiem, Ungariae, Daimstiae, Croatiae, Legionia, Navarrae, Granstae, Tofell, Valentiae, Galitiae, Majoricarum atc.

Quandoquidem SS. D. N. Pius V. servitio Dei Domini Nostri, honori sui saneti nominis, incremento suae Fidei, publico Christiauitatis zeio addictus, intelligena quam ait necessarium , ut Principes , et Potentatus Christiani in unum conjungantur, uniantur, et couligeutur ad resistendum, et se opponendum, et offendendum , et juvadeudum Christiauitatia ipsius communam hostam Turcam ac caeteroe iufideies , qui tam continuis , tamque maguis classibus , at exercitibus cam jufestant et damno afficient; Nos fuit hortatus , et a pobis petiit, et injunxit, ut ligam et confoederationem et unionem enm Iliust. Venetorum Republica iniremus. Nos, perspecto sancto fine , et intentione atque ipsius justa exhoratione, in hac parte convagimus, et condescendimus, ut de dicto foedere atque unions pertractetur, atque ad ipsius conciusionem deveniatur; et ut hoe majori hrevitate fierl possit , et cyltentur dilationes , quae posseut ineidere, ai ea de re in nostra enria sgeretur, aut az ea ad id persona mitteretor; et propter fiduciam quam habemus de prudentia, dexteritate, Christianitate, de singulari auimo, et devotione, de voluntate, quam erga nostrum servitium habent multum R. in Xpo, Patres D. Antonius Perenoctus, Cardicalis Granvalacus, Archiepiscopus Maclicienaia, at Domicus Franciscus Cardinalla Pacecchus de Toledo, Episcopus Burgensis, nostri muitam rhari, et muitam dilecti amici, et Dominue Joannes de Zuuiga et noster Orator Romae, decrevimus eos constituere ac facere, ut per praescutea fiteraa constituimus , creamus , ac facimus nostros Procuratores, et actores legitimos, se veros; et eis damus nostram commissionem et facultatem, se nostrum mandatum pienum, Integrum , sufficiena , et amplissima forma , quanto majus ae melius de Juro possit, ac debest esse ad hoc, at convenientes omnes tres, aut ex ipsis duo, existente altero juste et legitime impedito, cam deputatia et commissarija praedicti iil. Dominij , et alijs personis, quae ah ejus Sauctitate fuerint constitotae; cuius sancta auctoritate et intervento res tota transigenda est, possiut pro nobis, et nostro nomine, ac sieut noa lpsi possemus, tractara, capitulara, concerdare, resolvere, ae concludere id, quod ad ipsum foedus, unionem ae eonfoederationem attinuerit cum ipsa Illust. Venetorum Rep: aut cum alijs personis cam conditionibus, legibus, pactis, romatitutionibus, et sub

obligationibus , firmitatibus , et vinculis, et poenis, quae eis videbuntur , ac bonne visco fueriat, etiam si sint tales, atque ojus qualitatis, ut expressa, aut speciali mentione ogeant, quis in omnibus, ot ad omnia volumus quod habeant, et toncant ; utantur , et possint nti praedicto mandato ot commissiono, ae promittimus in nostro verbo Regio custodire, nos impieturos, et observaturos id quod per praedictos uostros Procuratores at Oratores nostro nomise crit contractum, capitulatum ac concordatum io co quod attinct ad dietam ligam, anionem, et confoederationem, ac non ituros, nequo venturos, sed nequo consecauros, ut catur, aut vecintur pro nostra parte contra praedicta in toto, neque in parte, et quod ratificabimus, approbabimos, et ratum, gratum, et firmum bahebimus totum, quod sie per praedictos nostros Procuratores fuerit tractatum, et stabilitum, ac de co mandabimus, ai necesse fuerit, confiel solemne instrumentum, et scriptoram manu nostra subscriptam, et uostro aigilio signatam - In enjus fidem mandamna dari has nostras literas , nostra itidem mann subscriptas, et sigiilo nostro signetas. Dat. in Civitate nostra Hispalis zvj Maji 1570.

EGO REX.

1. I

Antonius Perez.

Sequitur tenor mendati lilust. Ducia et Venetorum Senatus. Aloysius Mozenigo Dei gratia Dux Venetorum.

Com magis magisque in dies animadverteremus Turcarum Tyranai vires atque audaciam augeri , remque Christianam in maximum voi dignitatis , vel saintis suae discrimen adduci , enm ad ajus perniciem auaa ilie omnea cogitationes intendat, eamque aggredi modo ex una, modo ex alia parte nunquam desinat, ut eam hoe paeto debilitatam facilius overteret, et quod uno ietu non potest , maltis vulneribus ad interitum , quoad ejus fieri possit, redigeret; stotuimus ab actiqua Reipublicao contrae in Deum O. M. pietate non discedere . atquo animum eum omni cogitatione ad Remp. Christianam defendendam, atqueaugendam transferre, ut communis hostis omnes constus irritos faceremas, et facilius ipsina structae atque exageratae opes everti deprimique possint. Qui nulla paeis , quam nobiscum confecerat , unperrime sancitae , nolia jurisjuranda sui habita ratione, costra loca iliico multo milita invadere, Cyprumque insuiam nostram instructissima ciasse, atque ingentibus copijs aggredi ausna est, quam, omni pudore remoto ( taota est ejus regonodi libido) prius a nobia petijt, ut ultro ei dare veilemus. Itaque cum SS. D. N. Pio V. Divina providentia Pontifice maximo , qui nos ob ejus incredibile in Remp. Christianam atudium, prudenter , sane , asque amanter est adhortatus , enm Ser. Philippo Hispaniarum Rege Cath, quem ad bellum pro religione nostra gerendum egregie excellenterque animatum esse scimus, enmque exeteris Principibus Christianis, qui nobiscum in societatem venire volunt, foedus juire instituimus; quo non solum reprimera possimus acerrimi hostis impetus atquo conatas, sed etiam injurias ab eo iliatas nieisel, et aliquando Christianam Remp. in eum, undo temporum iniquitate delapsa est , amplitudinis et dignitatis gradum restituere. Quam ob rem de Senatus nostri sententia, dilectissimos nobiles nostros Michaelem Surianum et Joannem Superantium Equites oratores nostros apud Pontificem Maximum, quorum vistus et integritas perspecta nobis jampridem cognitaque est, pro nobis nostrisqua successoribus, ac Venetorum Rep. Procuratores nostros syndicos, ac legatos fecimus et creavimus , hisque legibus facimus et creamus , ut cum SS. D. N. Nie Positice Masina, vei eigen Processeiolian igilinist, et cum ji qui a Guthalici M. priestatem fiolenem habelouri, compue cestrei Cachiaisrum Fineipum Processori Miller (1988), anna de deriasionem, quans ad offensionem constra Turens terteser, firmare, sauderi, confirmareque positic, aminique assisti comito promitiere, garre, transjereque possest, ritim si fioritat cipamodi; at de hi singuistim mentio fierdend exest, cique in sainem mostem juranti, nos soccessoriesque notires quibaccumque condicionibus obligandi fioculistem posta apprehata et formia forritin, lese et no seria et monte. In alternative quid de designe il promiterist, esse prestitorea—Dat. in notes Ducali Palatie die cettars Septembrio idoleticos XIII, 1970.

Nos Aloysins Mozenigo Dei gratia Dux Venetiarum.

Quod quidem mandatum erat manitum piumba appeano corduis campian. El quis que Adanium Marrelessom predicti Sis. for Pratric Da. 79 juli Divina perolleculis Fapae V. Datarian, preministo simulhos et singuili, dum sie su su preminitur. Farent, a gentrate e promitecentor, una cum paramonistani testilhas pracesso fai, et de circlior populatus superascriptum fustrumendum siterium man seriptum, caticlo publicari, in didem, robure, et testimonium omnium, et singulorum pereminorum.

#### ANNULUS PISCATORIS.

FR. CAR. PACHECCO

BON JUVAN DR ZUNGA

MICHARI, SURIANIE ORATOR

JO: SUPERANTIES EQUES OUATOR

SIGHL. ORATOR. SURIANI.

JO: SUPERANTIES EQUES OUATOR

SIGHL. GRATOR. SUPERANTIE.



# INSTRUCTIONE PER MONSIGNOR DE TORRES CON SUA MAESTA' CATTOLICA.

П.

ger

Giusso cha sarcte al Ré Cattolico, at presentata a Sua Mentia il herea cradantiala di N. S. appresso la henodittione che Sua Santità le manda con affetto paterno, gil resporrete accuratamenta quel tanto, che la Santità Sua vi ha commesso di bocce, et che vi sia da qui in acritto sommariamente per vostra inatruttione, cioè:

Che San Sential intende ogni di son suo grandissimo dispiacera il preparamental di armana potentissima che il il Turcore; et shedi a riceda che babbia la mia solmente all'isolo di Cipro, et altri luopi de Ventinni, non estante la pere, che ha con quel Signori, nondiameno ai deve tenere, che miasceta di offinderi in qualmonte prate; il approache con sommonica no tentinidare actual di offinderi in qualmonte prate; il approache con sommonica non bestituidare actual di offinderi in qualmonte prate il approache di prategia della discolario di contario di considerati di considerati di considerati ano per haestito conditiono, ci disciderio suo perbantitio conditiono, ci disciderio suo perbantitio conditiono, ci disciderio suo perbantitio conditiono.

In prima ricordarle et farle instanza per parte di Sua Santità , che voglia quanto più presto invier le sue galere verso Sicilia, in quel più numero ch'ella può , comaudando che ai mettano ail'ordioe con prestezza tutte le aitra aue . et che faccino il medesimo li ausi provisionati et confederati , che hanno gaiere in Italia, atteso che una provision tale fatta per tempo, potrà con l'aiuto di Dio, divertire et impedire assal ogni dissegno dell'inimico, et tanto più si deve accelerara questa provisione per Sicilia, quanto che per l'interesse commune potrà haver lingua et intelligentia con l'armata de Venctiani, et obbligersegil. Ms come si sia, direte a Sua Muestà che N. S. presuppone in ogni modo, che ella non aia per mancare di detta provisione, così per sicorezza de anol stati marittimi, come ancore per complire a quanto Sua Maesta Cattolica è tennta per le concessioni de frutti ecclesiastici di Spagna, fattegli in tempo di Pio IV. di a: m: per questo conto propria di tener cento galere armate per simili occorrentie, a fin che questi mari siano sicuri : il che facendo Sua Meestà osserverà quanto ha promesso, et si mostrerà grata verso questa Santa Sede et verso sua Bentitudine , la quale così prontamente le ha confermata la gratia con tal conditione. Havete poi d'aggiongere, che N. S. haveado già diaposto I Venetiani per il ben publico et proprio, desidera di condurre una Lega tra quella Signoria et la Maestà Sua Cattolica , così a diffesa comune, como a offesa; la qual Lega sia perpetua, o a tempo, come parerà più espediente; et per questo effetto ancora vi manda a Sua Maestà , acciò che proponendole per parte di Sua Beatitudine questa buona occasione, la esortiate ad abbracciarla, come giusta, utila et honorevole, et sopra tutto necessaria tanto, che la pare

impossibile che dila non i recetti rena replire, riapzazando Do brendetta che le mondo una tale occasione, con la quatu porta uni i une forne et al qui unite; et havrà modo più fatile di offendere il nemico commone con permata d'acquisto, che non ha infifiender notal i mod liti unitatiuni , per ordinario. Per anno rimettandosti in Signoria di Venettic circe il truttare et concludere della Lega illemennessi si rabitto di sono Beat. Interio intentia che la Marca di Carlo di Car

Not pure che coavenge all estender moite ragioni, con le qualit per voi al debha persuellere. In Mescal Sun a repotar questa unaione et Lega per luonsa, utile, sants et nocessaria, come si è detto, et in somma per un dono preprio to bib benedere gli mande di ane amos, in tempo opportunissiono, perché bus alteral per un estant le pub discourre per sun pradensa, et voi per, differ quotat societat per un estant le pub discourre per sun pradensa, et voi per, differ quotat societat per un estant de pub descourre per sun pradensa, et voi per, differ quotat societat per un estant de pub descourre per sun pradensa, et voi per, differ quotat societat per un estant de pub descourre de la considera de la

Al partir votro con bosa resolution, come si apera, processarec che San Mescal mandi comissione zu soni instinci è titala et di Siella; che siasa prosti atlle occorrenze, che possono avenire, di fare e Signori Veneziani ogni bosesta commodità, es s'estilianate conceder tratte di grasii et passicibe per l'armata di qualità Signoria, possono fine senna damo delle pavirale; et di populi sool, che tatto sarte gratissimo a una festivative, oltre all'obbligaria gli andici per qui ha-Di Roma ai 24 di Marso 1700.—Pra M. Gordialisi Mex.

# AGGIONTA DI COMMISSIONE DI N. S.

Potter ficordara anora a Sua Maesth, che oltra l'obbligo detto di sopra di tener estos pières alla diffica all questi mari, lo dere far tanto meggio-mente per coscienza, al per la nature de fruiti de beni ecclesiastici, i quait a questo fine solo i farono concessa, di anora per la causa di detta concesioner, cioè per l'evidente pericho, che continumente seprasa, et la personato del concessa del nostro iminito commune — Fr. M. In. Carollalia Aist.

## INSTRUCTIONE PARTICOLARE PER MONSIGNOR DE TORRES.

Si ricorderà Monsignor de Torrea di ringratlar Sua Maestà del favore che ha fatto ai figlioli dei signor Agnolo de Cesis di h: m: rappresentandoli la devotione che haveva quel Signore verso Sua Maestà, et di nuovo in nome di Sna Santità glie li raccomandarà.

Nostro Signore vuole ancore cha el faccia officio con Sua Maestà per Monsignore lliust. di Fisa, per la Chiesa di Palermo, dicendole in nome di Sua Santità, che ceso vuol ridarre a vivere et morire a casa aus, quendo lo possa fare con occessione honorata, come sarebbe questa.

Quando sarà domandato per yiaggio della commissione ana, potrà dire in generale quello che il parerà, senza venire a' particolari. Havrà ancora a communicare con l'Ambaselatore di Venetia in quelle Corte il suo negotio, senza dar però sopetto al Rè.

- Et con Mousignor Nuntio principalmente dovrà conferire il tutto; ma quanto al negotiare , faccia o solo n accompagnato come meglio la parerà.
- Dovrà spedir commessari spesso, quando le parerà che il negotio lo ricerchi, rimettendoel in questo Sua Santità alla discretione di Monaignore prefato. Il tornaro ancora si rimette a lui, finito che havrà di negotiare la com-
- mission sua.

  Il passaggio similmente da Genova la Spagna potrà farlo la fregate a
- commodità sua.

  Che ringratij il Rè della proniezza asata da Sua Maestà in mandar soccorso di danari alla Regina di Scotia , facendolo fede in nome di Nostro Si-

corso di danari alla Regina di Scotia, facendolo fede In nome di Nostro Signore, che an di prima che venisse questa ariso, Soa Santità havera havuto in animo di acriverie sopra questo particolare, et così glicea serisse anco dipoi. Coi Ré di Portogalio si havrà da procedere con temperamento, per cho os-

On the oil Pertuguision is mayra dis processor cost temperamento, per caso ossendo San Massel Lanto obseliente, quanto si si, a Nostro Signore, si piò credere farebbe sempre prontamento ciò che Sua Santilà gii serivesso, ancor cho fosse con molto incommodo sos ci onde per questo rispetto per no metterio in spess, mon accaderà pariargli del negotio della Liga.

Quanto all'ailoggiara per viaggio et aitrove, faccia quello che gli sarà più commodo.

Ma sopra tutto si ricordi di metter in consideratione a Sua Maestà di havere a mandar persona espressa alla futura Dieta Imperiale, per le cause cho ha inteso da N. S. ct stia anno — Di Roma a 5 di Marzo 1570 — Fr. M. B. Car. Alex.

### INSTRUCTIONE PRIVATA PER MONSIGNOR DE TORRES.

Il Papa è obbligato più d'ogni altro, per l'autorità et carico che tiene, di trattare con questa conginatura l'anione tra Yenetiani et il Hè Cattolico, per che a Sua Santità principalmente appartengono aimili negotiationi, et da lei dere riceversi ogni buon ricordo con obelienza et carità filiale.

Oltra di ciò, è tale il Papa di sua natura , che nessun Principe può haver ombra che da Sua Bentitudine gli sia machicato contra.

Non è Principe alcuno che possa divertire et rimuorere gl' impedimenti d'altri Principi, quanto può Sua Bestitudine, che ha le armi spiritnali ancora.

El hors pera è pento che Dio mendi di sun mateo occasione di trattar detta minone, chi l'evantia, a' quali tire rotta la genere di Turco, ono possono hinere soccesso di momento per mere da altri, che dal Rif Cattolire, e i per se 
sessai al sono salastati i nogno adeste. Il Rif Cattolire colo non ha modo di 
lavere arranta basissis per la diffesa dell'il Regal soni mediterraneli pai sono 
pri sienti l'ili di Romantessa. Vera di la dell'in della soni menditerraneli pai sono 
pri sienti l'ili di Romantessa. Vera di la della consultativa con 
in na momento over le pare. All'incontro, se queste due potentin si congiungono, sono bastatin per mare alla diffesa et all' officas.

Però resta dubbio, chi più debbia desiderare l'nnione, o Venetiani, o Spaganoli, ma è ben chiaro, che questa congiuntura di tempo invita et quasi sforza l'uno et l'altro alla detta unione, massime proposta e trattata dai l'app.

Di ntilità grande sarà simile nnione ad ambe le parti, per il pericolo et pesa che evitaranno, per il commodo che ne sentiranno, et per la speranza sell'acquisica.

Evitaranno pericolo di perdere qualche luogo di momento, sminuiranno

apeas, per cha molto mano apenderanno bavendo inaseme armsta forse superiora alla Turchesca, at potente ad offendere, che non apenderanno in atar soli au la diffesa de liti Joro.

Gran commodo bavranno per la quiete et alcorezza de gli atati di Lombardia, et per l'utilità che possono trarne i andditi loro.

Havranno ancora speranza d'acquiato, per che con la apesa che hoggidi fanno ordinaria per la diffesa, potranno tenera armata bastante ad intraprendere imprese aegualate.

Continuando, come potranno continuare, in tener datta armata, deranno animo a sudditi del Turco di molte cose, che ora non ardiscona, non vedendo aperanza di sorcorso.

In somma, armata potenta allaggerisce apess, et assieura da ogni pericolo di casa sue, et porta gran aperanza d'acquisto in casa d'altri, et congiunge la provincie lontene, et le lor forze, quesi come un ponte, et la Historie antiche et moderne ne mostrano la prova.

Et faceudosi questa nnione, ella sarà secura at stabile, nè deva il Rè temere de Venetiani, nè Vanetiani del Rè, mancando boggidì quel sospetti dai tempi passati.

L'une parte et l'altra è invasa da Turchi, et il commun pericolo deve fargil

La natura dell'uno et degli altri è di ben vicinare et di attendere alia conservatione, senza aspirare a Monarchia.

L'uno non può senza l'altro resistere a' Turchi, et per proprie selute non può abbandonare il compagno.

Quanto habbia a contribuire ciascuna delle parti, non pare che possa recare motta difficità, perchè il bisogno di mare è nguale, et il modo di tenera

armata è anco nguale, et ci è essempio del passato. Similmente pare, che non possa recare difficoltà la divisione di acquisto, che si facesse, per che deve caser proportionata; et Nostro Signore sarebbe ar-

bitro bonissimo, et senza alcun sospetto, di questa et d'ogni altra difficoltà. Longo da entrare in questa unione dovrebbe non solo lassarsi a gli altra Frincipi, ma anco invitati, facendo capo alla Meestà Cattolica.

Ms per che il pericolo è presente, et ha bisogno di subita provisione, per tanto non è bora tempo di trattare della contributione sopradetta, nè della divisione dell'acquisto, nè del modo d'introdurre altri Principi Christiani nella medesima nulone, ma è necessario attendare per bora con Spagna, che tiana armana, et poi di ano connectio haver pratige con gii altri l'integlis.

Danque deve abbite pocentral, che il Ré, che per people non servitio, cipre diffica di sono loggi et delle Gobite et Maita, d'avrè mandar l'ermata verso Sicilia, la mandi effictualmente, et venda quelle che è forsatà à donner, creà la mandi a intercession del Papa, et a socoros del ventaciani et cia servirà per occasione et principio di legar per sempre Venetiani con la Maculà Sua, con cui meggior vantago, potrà po intos sabilirat.

Alla natura del Rè che è . . . . ma generoso , sarà raggione di gran momento a mnoverio, il mostrare , che il Turco intraprende gnerra contra Veneziani, perausso che Sun Maestà non ardisca, nè possa soccorrell, Impedito da pochi Mori rebelli.

Non dere il Re tollerare che il Torco muovo Signore, et pieno di fasto conduca questa impresa à buon fine, perché così crescerebbe ardite et fazza at Turchi, et si levarebbe a'Cristiani. Può anco mostrargli quanta gloria riceverà soccorrendo Venetiani, che potranno forsi diffendersi da re stessi ; non dimeno l'honora ai darà tutto a S. M. ascrivendosi ogni buon snecesso alle forre, che il isaranno aggiunte da lei.

Può simitmente mostrarai alla M. Sua l'abbligo che tiene di haver armata, et impiegarla a difasa de'Christiani per la concresione barata de'fratti de'beni ecclesiastici in Spagna, et con questa espressa conditione.

Se Venetiani non soccorsi fossero astretti a perdere o ad accordarsi , tatta la piena si voltarebbe contro gli stati del Rè.

Se anco Din sarà servito di dar vittoria a' Venetiani, non mette ennto al Rè, che gli acquistino tanta reputatione et forza, senza participatione di Sna Macatà.

Quado ben S. M. non havesse proprio interesse aleano con Turchi, nonfimeno per la piett sua, et per il aelo che ha sempre mostro verso in causortutions de Christiani, dorrebbe congiungensi con Venetiani, atteso che le due forza lore congiunte, sono bastani; con tesser armata continuo ad susiciarzor in Christianihi per mare dalle fuzzo del Turco; il che nen può faral per altra streda.

Ma la principal nimichia de Tarchi è contra il Rè Cattolico; et ad eso mette conto implicar Venetiani per quanto tempo può nelle nimichia medesimo, per havergli quasi per antemurale, et ridurre la gnerra a casa loro più esposta, at più propingua a Turchi.

Enendosi il Rè con Venetiani, Tiene ad assientata con le furza d'altri in gran parte gli atati suoi, et il Christianesmo totto, et a debilitare il aso nimico.

Et non è da temera che Venetiani non restino sempre naiti con S. M. per cha è ragione che così sia , per il bisogno loro, gratitudine Terso il Ré, et per la infideltà di questo Torco, che l'anno passato fere con loro pace solenne, et quest'anno la rompe senza sieuna occasione — Di Rome alli 12, di Merzo 1570. Fr. M. B. Car. Aizz.

RELAZIONE DI MARC' ANTONIO COLONNA ALLA MAESTA' DEL UR NOSTRO SIGNORR INTORRO A QUEL CER AVVENNE IN QUEST' ARMATA PORCIA CHE RELIEU DE ARMATE... SI BIVISERO.

Biscopi dal Santo Padre per lettere , che di Roma mi scrisse a' 27 di Lugio , come V. M. avesse fermato di affidare a loi le quarantanova gaice . che in Italia teneva a servizio de' Veneziani. Le quali seguendo le bandiere di lni dovessero essermi soggette; e Giovano Andrea che ne arrebbe il comando, senza por tempo in mezzo, con la armate dal S. Padra e de' Venetiani , a queile si congiungesse. Perciò io , sehbene avessi dovato rendermi in Candia per Balmasia, con queste galee dei S. Padre mi determinei, costegniando il mare , di condurmi ad Otranto. Vi giunsi a' 6 d' Agosto, e fino a' 20 aspettai Giorann' Andrea , il quale , al dir di molti , a come per se manifesto appare , troppo lento fu nei riaggio ai soffio di prosperi venti: e eiò mostrarono la gales di Napoli , che tra dus di furono a Messina. Sia detto ciò a dimostrare siccome fin dal primo di covesse male voglia di procedere innanzi, o di far aitro di meglio; e come avesse a poco conto l'ordine che V. M. gii dette sa la mia persone. Ed in vero ne la notte del sno arrivo, ne il dimane fu a visitarmi nella gaica ancorata in porto. Mandai Pompeo Colonna a scambiar questo urbano ufficio ; anzi io stesso , poste da banda queste vanità , mi resi quindi a pos a compilito fin nolla sua galez. El arreganchi fessi certo, che Generale o Trecche Generale not en cell rantata di V. M., non però di nogli resi coso da Generale; che lo sapre esser più propio del General Yescatao, che al suo comando manerare hon eccologranta galez al che finale stato, che al suo comando manerare hon eccologranta galez al che finale delto e per l'esemplo che agli altri ne ridondara, e massimamente pel miglior serrigio di V. M., improreché di quell'atte centa no pose venimi.

La siessa mattina del giorno ventuno , in cul mi condussi alla galca di Giovano' Andrea , quivi trovai il Marchese di Santacroce e D. Francesco di Cardona. E come tutti fummo al basso della coperta , Giovaun' Andrea l'aultuo suo aperse diceudo: Ricevere egli al beue comandamento da V. M. di valeggiare sotte il vessillo del Santo Padre ; ma corrergli ad un tempo l'obbligo di serbare lutatta l'armata di V. M. : il tempo esser già gran fatto inoltrato da non poter senza gravissime difficoltà raggiungere in Candia l'armata Veneziana: e per ultimo la sua flotta trovarsi troppo mal in acconcio per sostener l'impeto della guerra ; e più altre difficoltà mostrò che l'impedivano di adempiere gli ordini di V. M. - D. Francesco di Cardona si uniformò al detto da D. Giovann' Andrea ; il Marchese di Santacroce uon disse come avvisasse : ed io pressoché la aimil sentenza ragionai : Avvegnacché V. M. comandasse , che caso Giovann' Andrea militasse sotto la bandiera del S. Padre , esser non pertanto beu convinto della poca espertezza di lui nelle cose del mare : tutto ciò farsi più veramente per tribuir testimonianza di onore al S. Padre, che per altro : e per mettere altresì alla pruova la divozion mia nel servizio di V. M.; chu nulladimeno a lul sempre si farebbe da ognuno omaggio , a lu sommo conto sarebbesi tenuta la sua voloutà , tra perchè così era di dovere , a per il comando che V. M. me ne facea ; quaoto alle difficoltà pol che allegava non parermi quello buon tempo da esaminarle; epperò sendo chiaro il volere di V. M. che le armate al unissero , dover noi senza altra dimora elò adempiere ; e dapoiché saremmo conginuti, a udito quel che i Veneziani chiedessero, rispondere e adoperarci nel servizio di Dio e in quello di V. M. - Seguirono poi altre repliche di Giovann' Andrea; ma consenti finalmente alla gita in Candia , e richiesemi, che ben tosto al General Vaueziano una fregata apedissi, affinche ad incontrarci verso il Zante l'armata sua el mandasse, ciò convenendo a difenderel dalla nemica. Ma il Marchese di Santacroce significò come rattrorandosi l'armata Veneziana in Candia, e la Turchesca setteceuto miglia oltre le aslino di Cipro, non ri fosse nopo a questa difesa, tanto più che da Cipro tale armata sarehbe scoperta. Giovann' Andrea nulladimeno perseverò nel primo avviso : alcebé mi decisi invlare al General di Venezza la fregata , che lo mettesse nell'espettazione del nostro armistizio, perchè a nostra sicarezza apedisse niquanto sue galce. Così feci ; non mi perendo convenevole di domandargii tutta l'armata , come sentiva Giovann' Andrea ; e sì mandai una fregata , che ebbi dal Marchese di Sautacroce. Ma Giovann' Andrea come riseppe della galea prestatami dal Marchese, meco si lamentò, che ricevessi cosa di quell'armata per altre mani, che per le sue. Il perchè mandai giustificarmi appo lui. dicendo non aver posto mente a cio, e assicurandolo, che quiadi lenanzi di nulla più mi sarei prevalso, senza far capo da lui. E mi accorsi che ciò facesso megilo per conservarsi il carico, che V. M. gli affidava nell'armata. che per giovarmi ove abbisognassi di loi.

A'22 partimmo con le 49 gaies di V. M. a le 12 di Sua Sankità, e fino alla Suda, porto di Candia ( dove trovammo l'armata Veneziana, l'altimo giorno di Agosto ) navigosal, e tutto secsi a talento di Giorana' Andrea: che per tenna di essere ratvistoto, sell tanto in alto mare, che poro andò non potense più apponeire in Condia. E ciò do nonostante ma mattina tanto siriari ci travanamo del Capo Matapan, che alla fina fummo veduti. Nel qual tempo il mara stette per den pienni in honaccia, avaza vento alle preu, mentre alquante galer del Papa di frece armante abbiaspavano di cencer nimburchiasa. Il cha paraedani escenasto, il alignifica il disuvara chiarce in tempo che galer del particistati erano presto a farto, escendo che per questo tatta l'armanta di Y. M. in pericola di trovara. In fatto nan notar verino della Sadapoche malgin, soffareno cual final venti, che chi a cannadara all'armata poche malgin, soffareno cual final venti, che chi a cannadara all'armata Montre della consultati della consultati della consultati di Montre della consultati della consultati della consultati di Montre della consultati della consultati di processi di venti del Gienara Andrea, non dorea poi l'armata aver due guide, concessi i valera di Cionara Andrea, non dorea poi l'armata aver due guide,

Giunti alla Sada , che come dissi , nan fa prima dell'ultimo di di Agosto, ci venna a rincontro il General Veneziana con circa 50 galce. E. ricambiati I calpi di salato, venna con Sforza Pallavicino, e con i due Procuratori Colle e Canala nella mia galca, e così uniti entrammo in porto. Il Generale mandò pol 1 due Proenratari a visitare Giovann' Andrea; ed io aveudogli insinuato esser convenevole che egli medesimo con essi si andasse; risposenti come non essendo Giovann' Andrea ne Generale ne Luogotenente nell'armata di V. M. non gli senthrava che Il General di 140 galce, qual era egli, dovessa usargli preferenza. A questo soggiunsi, came usarla al Generale o Luogotanente di V. M. sarchbe stato auo debito ; ma nel caso presento era pinttosta in riveranza della bandiera di V. M. il quale senza obbligo e ean tanto incomodo mnell' armata aveagli mandata. Così persuaso , v' andò ; a can questo atto la precedenza di Giavann' Andrea fu quindi innanzi per sempre stabilita. Ed avendomi detto quest' altimo come avesse necessità di spalmar le sue navi , lo faci noto al General Veneziano , per intendere se per ventura vi fosse tempo da ciò: ed in risposta ebbi che sali tre giorni v'avesse; a Giavann' Andrea per altro due soli bastarono.

L'altro di che fu il primo di Settembre mi condussi al Generala Veneziana con animo solo di fargli visita, non per trattare alcuna bisogna; ma non si tosto egli nel vide, che mandò per Sforza Pallavicina, e per i due Procuratori Colle e Canale, E qui sappia V. M. come la Signaria di Venezia richiedeva che nulla il suo Generala potesse canchiudere, senza prima aver chiesti i voti di questi tre personaggi; i quali se al accordavana nalla sentenza contro di lui, egli era tennta uniformarvisi; se pol si fossero divisi due per eiascuna sentenza , fosse a seguirai quella , che riportava il vato del Generale. Adunqua come furono rinniti questi tro, cominciarono tra lara a trattare intorno a ciò che fosse da fare. Ed io li lasciai senz'altro parlare. Sforza e Colle abhracciarono an partito; il Generale e Canale un altro. Quelli dicevano che si veleggiasse per la valta delle castella del Turca di Costantinopoli, per tenera l'armata escreitata a cambattere ; questi che Il carso si dirigesse verso Cipro per battere direttamente l'armata nemica. Tanta più che il General Veneziano teneva con sè lettera del Dage del ventisei Luglio con la quale chiaramente questo medesimo gli comundava. In questo dissentire dimandarona il mio avviso. Riaposi non essere venuto o ciò parato; e richiedere ogni ragione che in siffatta discussione non pure Giovanni Andrea, ma l Capitani eziandio dell'armata di V. M. delle galee di Napoli e Sicilia fossero presenti. Non contradisse alla mia proposta. Io radunsi aubitamente la stossa notte i ire anzidetti, e loro aperai qual animo aversero quel Signori, e come fassi certo, al per l'ordine della Signoria di Venezia, al ancora perché i dne voti tra quali era queilo del Generale, riporterebbero vittoria ; che la decisione sarelibe di dover andare a combattere i Turchi in Cipru. Per la qual cusa era mustiere prima pensassero e posatamente considerassero. E tutti risposero vi penserebbe-10 Dopo ciò manifestai al General Veneziano, che poteva radonare il Consiglio per udire i pareri nostri. Appresso mandai per i tre sopradetti . e due di lorn mi espressero quel che sentivano. Giovanni Andrea e D. Francesco ai accordarono in dire, che non pensavano di gir oltre, ne combattere l'armata nemica. Il Marchese di Santacroce, che non era, ne potevasi trasandare l'uno e l'altro : ma in questo sopravvennero i Veneziani. Il Generale manifestò easer pur forza di andare in Cipro a combattere l'armata inrehesca, come unicu mezzo di difesa per quel regno. Al che consenti di buous voglis, si perebé la mia flotta e per numero e per qualità de vascelli era superiore, e sì anche perchè essendo venuti per niuto di quel regno, asrebbe stato riprensibile il ritenermi dal farlo. E il danno poi che quindi avrebbe potuto seguire, sarebbe stato attribuito all'armata di V. M. la cui reputazione col ricusar la battaglia sarebbe notabilmente scema; il che quanto pregiudichi aila fortuna delle guerre, niuno è che non sappia. Laonde non pure era da desiderare l'effetto con al manifesto nostro vantaggio, ma inoltre a mio corto intendimento, in neasun conto da tralasciarne l'esecuzione. E per fermo all' uopo rividi tutta l'armata, con quel maggior rinforzo che il General Veneziano ebbe potnto aver da queil'isola per la sua. Con questo divisamento, radunati insieme, ci demmo a passare in rassegna tutta l'armata nella maniera seguente. La mattina de ventano Settembre fu riveduta l'armota di V. M. da me, da Giovann' Andrea, da Sforza Pallavicino, dal Procurator Veneziano Colle : il medesimo giorno fecesi lo stesso a quella de Veneziani per Giovann' Andrea e Sforza da una banda , e dall'altra ad un tempo pel General di Venezia e per me , pel Marchese di Santacroce e pel Capitano delle galce. Rividero poi quest'nitimo, D. Francesco di Cardona, il Governator delle galee de sforzati, Marcotto d' Oria , ii Capitan del Golfe e D. Aifonso de Bazan. Ma ciù sendo fatto , come dissi , tetto ad un tempo , reuse in dubitanza Giorana' Andrea. non forse i Veneziani avessero operato con frode. Epperò il consigliai facesse girare alquante fregate con persone di sua fiducia , che i sospetti gli togliessero. Il fece; ma nulla mi disse aver potnto ritrovare. Non fu possibile rivedere tutta l'armata, e dovemmo star contenti alle relazioni de'revisori.

Quanto poi a diversi parcri, Giorana' Andrea e D. Gioranal peralatettero ne gla presi; ne penò il Marchese di Santacroce ed lo ritrattammo i proprii. A tal proposito appia v. M. come non porbe difficultà anch' lo interposi pre la glia di Cipro; di maniera che ove il General Veneziano avesse l'animu rivolto ad altra impresa, di maglifor grado l'averte secondato.

In fatto molte com dissi la cossiglio, molte altre ne ripetci in iscritic; en isrivo cop a v. M ne poiche Sforza non consentire alla gità dei dicipro, gli feci atendere il roto sono in iscritio, ombe trouze molo da rimmorre il forenzale Verariamo da sisso proposimento. Ma prob somberzami che quali mustri richicierano, offrira forse più arabe difficolta, che non il divissamento di correla Verariamo ci di che rimetto copia x N. M. Chi Grei ania sicerrazia propositi con sono di contra di contra

qualunque arento; ed ancha proché Giovann' Andrea o git airs medesimamento si persuadéssero, cho se lo asseutira di andare ad affrontare l'armata nemica, cò nome era, perché non antivedessi le molte difficolit; ma anzi, cho ad onta di queste non si dorea, ne si potea per le anzidette ragioni ciò tralasciare.

Ma alla fine partimmo il di dicianuovo. Furono disarmato parecchio galee o navi, a maggior rafforzamento delle rimanenti ; o perciò la flotta si componeva di 180 galce o 12 galcurse, cloè 192 galce e 6 grosse navi. Giovann' Andrea partissa con noi; ma non sono corto se con animo di seguirei fino a Cipro a combattera l'inlinico, ovvero alla Finiza, dove ai pensava di tendere le prime insidia a quell'armata; e di la andare in busca di lei, se in quel luogo non si travaase, ne le giungesso noticia del nostro avvicinamento; nel qual caso v' era huone aperanza di abaragliarla. E però dissi a Giovann' Andrea , cho oltra io nuovo che ci aveano recato la duc galeo venuto da Cipro, no avrei altra più recenti, prima di trasandaro la Pinica. E ciò, perchè così parevami pei meglio dell' impresa, e per menaria onoratamento ad effetto, senz' aequistar nota di codardia; la qual ci sarebbe veunto se avremmo lasciati quei Signori senza venira a hattaglia, avendo un'armata si poderosa e con occasione tanto vantaggioso. Questa circostanza ne procacció copia di maggior notizia iutorno all'armato del nemico. E furono, che ora ridotta a 150 galeo, e che mai no contò 161; nò mai Uccloil o i Corsarl di ponente ad essa sa unirone.

Qui sappia V. M. siccome Giovann' Andrea radunasse parecchio volto consiglio, senza cho io vi fossi chiamato; il che per fermo nemmeno potea fara senza D. Carlo d'Avolos e gli altri.

Ma fatta la risoluzione di camminare innani, Giovann' Andrea richiese tre cone al General Veneziatos. In pione cho desse quanto bistotto biognasso allo une gabes in tutta la marigazione; poi che una iono dovense viaggirir di retreguardia per non vonire in necessità di dar soccessa e qualtale gales; a fenationate voler occupare con tutto le gales di V. M. Il linea dritto adia haituglia manza transiciatria cia rimanento oblivarmata; il più che car per appuneto qual tanto che il General Veneziano desiderava; e nue ne aven fatto particular diamada.

Il Genoral Veneziano della tre gli concesae cortesemento la prima , anticipandoglieno benanche nua parte: il medealmo fu della seconda , purchè in qualcho maniora voiesse soccorrere le sua gatec; o non darsi cura di ciò era cosa molto atrana, perocché componendo essi una sola armata, troppo giusto era , che la retroguardia egualmonte si compartisse. Da ultimo accettò la terza inchiesta, a patto che in cambio del fianco dritto concedevogli il manco, e che le aua armata aiquanto discosta dalla rimanente si stesse. Una tal condotta di Giovann' Andrea pose tra esso e'l Genoral Veneziono un tal poco di caniro amore; massimamento su i timori di quello pei danni provenienti dal combattimento. Onde mi fu mestiere parlar per toglier via le male intelligensa, a si caimai gli animi già troppo annuvolati. Na non siffattamente che il Coneraio Veneziano come per disprezzo non offrisse polizze di cento scudi, con cho Ciovann' Andrea potesso soccorrero a' danni che dalla hattaglia gli venissero. Il che como riseppi, esposi al General Veneziano, che mal rimugerava le obbhyazioni contratte con V. M. tanto indecorosamente usando con i suoi ministri ; perocché V. M. spedito avea quell'armata a fine solo di esser loro

44 auto, , son per negoziatata di vill guadagnerie; esperò le mongierat, che ponte già le ine, avesse per un le di auto le gare con Giavant' Andrie. Giò fatto, demmo le vele al vento, e fino s'eventono, giorno di S. Mattos, si navigò colo tota l' ermata unita ima apirando non posquero vento si dette fondo in Cultimita y diver non sembrando a Giovann' taldera longo airemo, guilo P anosta mini per se del composito del consista del c

Tra questo tempo torazarso le due gales lie a asper anore in Cipro , o portraron la prefixi di Nicosia, eguita il novei del mese di Settembe, Pre que ati il General Veneziano mando diccedonia, come dapo tai notitie rar de disservirà inature assauani. Il che feel todo a Giosuna Andrea, perché non al caracteria inature assauani. Il che feel todo a Giosuna Andrea, perché non la notice sofitano più gazdinno il venezo, arrendo sciolite in rete pel non viar, ello, sono al caracterio del inactive tem meglio condissono, cal a cospetto dei viacitive nemico ; il che non pare a "veneziani, ma e a sol sutti molte mara-tiglia capino. Dies pertatosi a questi settera, deceme non secondando le non vigile, revola a nian como i suoi disegui ani metre di essi fici sempe gran con consecuenti del mante a como insura di controli.

Il girmo appresso de ventidos, senho il tempo abbonacciato, tutti inticne ci radonamos, astro Girovari Andrez, che roga meglio di venti miglio in aito mare. Il General Veneriano, chiamati tutti a consutta, si fece a sanentire coloro che avrevon recuto i perso di Nicosio; il che ce cai non si rimmendo di asserenza, mandai per Gironan' Andrea, pel Marchese di Santaerone, pe D. Framerco di Cardono e Pomoco Colonna.

Ciò fatto, il General Veneziano dal soo parere non si distulse; nè Giovanni Andrea e D. Giovanni dai ioro, li Marchese di Santacroce considerò quant'animo si fosse fatto l'inimico con la presa di Nicosia, e quanto tempo già fosse corse velocissimo e aventurato per noi ; e come l' inimico fatto algnore di tutta l'isola di Cipro, fuor che di Famagosta, non potesse in nessune maniera venire in penaria di vettovaglie, cho in Nicosia e In tatta l'isoie troverebbero a dovizia: e ehe volendo venire a battaglia, potrebbe ricevere dal Bascia per terra tutto quel rinforzo di gente che gii fosse bisognato. E dippiù, che dopo tanti giorni acorsi della riportata vittoria , crano da supporre quieteti i tunulti della presa eittà; e i tempi esser tali da non poter profittare delle nostre navi o galee. E come un tele evvenimento ai certo non avea messo forti spiriti neil'animo de'nostri, opperò che molti di mala vogita sercibero lti ad affrontar la battaglia. Per le quali ragioni diceva non doversi spingere l'ermata tino e Cipro. Il qual partito per cosiffatte regioni abbrecciammo io e gli altri. Me in questo soprevvenne nella mia galee il General Veneziano, e quel del suo consiglio, avvisando che per le ragioni or tocche fosse da rimetterci sul fetto eammino cenza più tentare gli eventi delle zoffa coi nemico. Questo fine ebbe la consulta senza che mai avessi avuto necessità di aprir chioramente l'animo mio circa questa impresa , ma solo mettendo in mezzo le difficoltà , che ostaveno nel procedere innanzi: e questo medesimo feel tutte le volte elle venimmo a consiglio.

Presa dunque questa deliberazione, il General Veneziano propose, che alnieno nou potendo aitro, si dovesse cagionare qualche danno al nemico; e considerando la brevità del tempo, fu determinoto, che niun'altra impresa pote-

vasi tentare se non se una vicina a nol, e lontana il più che fosce possibile dall'armata nemica. Tale si stimò la presa di Durazzo e del Valero; cui Giovann' Andrea consenti, e si offerse con l'armata di V. M.; senza cho in questa sua deliberazione facesse alcun conto di me. Adunque accettato da tutti il pertito , si veleggiò per alla volta di Scarpanto. Dal che se altro vantaggio uon dovca seguire, mi venia la soddisfazione che almeno l'armata di V. M avense tentato ii possibile; e, venuto a soccorso di questi Signori Veneziani, avesse se non altro eseguito, quento ad essi medesimi fu in grado. Ma fuori ognit ne i seità venne talento a Giovann' Andrea di operare, come or sono per dire, a cho V. M. in fedo di questi Signori più schiettamente saprà. Cioè mandò dirmi , lul volersene andare per l'Arcipelago, senz' altro toccarmi circa la deliberazione pur dianzi presa di espugnar Durazzo e Velona. A siffatta ed Inaspettata muova mi recal senza metter tempo in mezzo al General Veneziano, e gli esposi con buoni colori la decisione di Giovann' Andrea ; facendo sembianza che la stagione fosse troppo avanzata pel lungo viaggio che a lui rimanea da fare, epperò non prendesse a male il repentino suo dipartirsi. Risposemi com' egil avrebbe avuto in bene tutto che a noi fosse paruto; ma non poter passarsi la questa congiuntura, come avendogli V. M. tanti favori concessi, quest' ultimo altresi gli si potes accordare di non abliandonario fino che giunti fossero al Zante, dondo Giovann' Andrea poteva liberamente andarsene pel suo campine ; affinché l'armata nemica nol sopraffacesse alla Cala. Conciossiaché dovendo egli lasclare di alquante galeo in Candla con bastevol numero di soldati a guardia di quell' isola, non ricevessero poi dauno nel rimanento viaggio. Palesai a Giovann' Andrea II desiderio del generalo Veneziano; ma egli vennto a me , disse che trovassi modo da far che il General Veneziano radunasse suo Consiglio , nel quale , presenti noi due , basterebbe a sè l'animo a farel comprendere , che non avessimo più mestiere delle sue forze. Ma veniva eiò dalla brama che da gran pezza vagheggiava di far rappresaglia di gentl nell'Arcipelago. Le quali peraltro erano alla perfine, al par di noi, essi pure Cristiani. E sappia V. M. che il General Veneziano prometteva di non dimorare oltre a due giorni nella città di Candia.

Questo é tutto quello che occurse, jaccome V. M. porta per bocca di ciacusto ascollare, a concert connectedata di questa relativose; la quale, quantunque la minuté cose, che intercuniere, pana non reccesti, non però di meno
ne condence la sustiana. Veda però V. M. quanto mal a poposita illiquando
Giersani' Andres di aver commodi particolari di V. M. diagustane Passimo del
Ventenia, ne me possonea per il revisero il in Vedre della M. V. o codificamente regionanze di render poi ndito D. Carlo d'Arado di proficire senza ragiune panele tamo disconverenti il, cer li vibere di V. M. anno lonositamente da ciò de Via, sainava, l'aveve a lunca fatto nesta transcrete ra
uno dissonreccia il la presenza de Signosi vicundata. Cos i bretti modi nepune fenzo di venire a di nan con noi sino al Zualez, nai di divisaménto cainadio
di prender Durazza a Velona aggii efectiu mano.

Dapoiché tatto eis successe, il di ventisei avendo egit voluto ancorare fuori del portu perdé quattru galee. Pou partitomi col General Veneziano più nol rividi, né seppi del Marchese di Santaerore; inché venuti a Scitia, prezentossi quest'utiumo a raccogliere le sue galee; il quale mi disse Gion son' Andrea esser passato in Candis; fore questa notice, primo Ottobre, no jurae dirigermo il cammino.

#### 190

Or credenii V. M. come sopra sint alter coss più mi dolse la conduit di divarant hafotes, quanto sal darmi ; credere che V. M. Jatorno a questo filare averse a lui all'allari sepreti che a me non paleo. Il Il che in vendo di certo per Listissimo, non aggiusterei fode ad uomo del mondo. Del resto mi dò a credere come non sappi il himi costo in che egli che di gil ordini di V. M. ma escando il riferite da nue il piero vem, nouve nosticie posis raccoglere V. M. se egli per ventuar raccostassa stilimente le con-



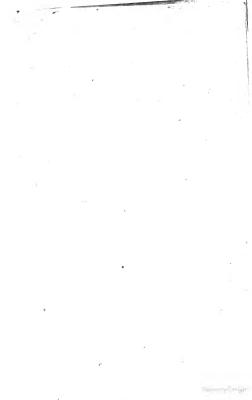





